









LIE

# 13TORIE FLORENTINE

# NICCOLÒ MACHIAVELLI

DILIGENTEMENTE RISCONTRATE SULLE MIGLIORI EDIZIONI:

Con alcuni Cenni

INTORNO ALLA VITA DELL'AUTORE

DA G.-B. NICCOLINI.





FIRENZE.

1843.





ISTORIE FIORENTINE



# ISTORIE FIORENTINE

# NICCOLÒ MACHIAVELLI

CON ALCUNI CENNI INTORNO ALLA VITA DELL'AUTORI

DA G.-B. NICCOLINI







FELICE LE MONNIER

1843





## AVVISO DELL'EDITORE



Quando deliberai di ristampare a parte gli otto libri delle Storie Fiorentine di Niccolò Machiavelli, il mio primo pensiero fu, quale delle tante edizioni che vanno attorno delle opere di lui torrei a quida per dare questo Volume quanto più fosse possibile originale e corretto. E consigliatomi con chi di tali cose s' intende, mi fu posta innanzi quella che sotto la finta data di Filadelfia curò il Poggiali, di cui non potrà mai lodarsi abbastanza il buon queto e la scrupolosa diligenza che sempre portò nei suoi lavori. Questa edizione adunque io prescelsi; ma come io sono persuaso che niuno, per quanto attento, è infallibile, e specialmente nella difficilissima arte nostra, e che la cieca fidanza degli editori è sempre a danno delle edizioni, perpetuando i vecchi errori, e sempre dei nuovi inducendone, la feci confrontare con quelle che più sono dai letterati apprezzate. Furon pertanto vedute le Aldine, la Testina, le due de' Giunti, quella del Cambiagi del 1782, e qualcuna pur anco di questi ultimi tempi. E per non lasciare addietro diligenza di sorta, saputo che nella Laurenziana esisteva un Codice creduto falsamente autografo, ma certo di tempi non molto dall'Autore lontani, quello pure volli che nei dubbj si riscontrasse.

Questa collazione pazientemente seguitata ha fatto

conoscere nell'edizione del Poggiali e qualche errore manifesto, e a quando a quando delle diversità considerevoli dalle antiche stampe. Nel primo caso si è corretto francamente; nel secondo si è prescelta quella lezione che n'è sembrata più coerente al contesto o allo stile dell'Autore, e, in un'assoluta incertezza, quella che avea dal canto suo il suffragio di più edizioni; non frascurando però allora di notare a piè di pagina la variante a sodisfazione di tutti. Finalmente provvedendo al comodo dei leggitori, ho premesso a ciascun Libro delle Istorie un Sommario delle principali cose che in quello si discorrono, e alla fine del Volume ho dato un Indice alfabetico delle materie.

F. L.

#### Edizioni consultate per la presente Ristampa.

Allo. Facetal 1540. in-8.
Giolito, Facetal 1550, in-12.
La Testina (terms indivations di passe). 1550. in-4.
Allo. Facetal 1550; in-18.
Giolito, Facetal 1557; in-12.
Tommans Davies. Londre 1772; in-4., con una prefazione di Gius. Baretti.
Gattano Cambingi, Firenza 1788; in-4.
Gattano Cambingi, Firenza 1788; in-4.
Gattano Pagoliti. Filende/fa (Livenco) 1706. in-8.
Italia (Firenza) 1796, in-8.
Pasi del Liania Italiania. Milano 1804, in-8.
Pasi joli, Borghi e C. Firenza 1831, in-8.
Tp. della Miniera. Padora 1839. in-16.

Giunta. Firenze 1532, in-4.

### CENNI

## SU NICCOLÒ MACHIAVELLI

Niccolò Machiavelli nacque in Firenze nei 3 maggio del 1469, da Bernardo Machiavelli e da Bartolommea Nelli, ambidue di nobilissimo lignaggio. All' età di sedici anni rimase privo del genitore; ma non mancarono alla sua adolescenza le tenere cure della sollecita madre, che fu cultrice delle Muse e d'ogni liberal disciplina. Ebbe a maestro Marcello Virgilio Adriani, uomo di molte e squisite lettere: di ventinove anni ottenne il grado di segretario nell'uffizio dei Dieci di Libertà e di Pace. Può dirsi che per lo spazio di quattordici anni non vi fu cosa di momento nella fiorentina repubblica che al senno del Machiavelli non fosse commessa: ambasciatore al re di Francia, all' imperatore, alla corte di Roma, al duca Valentino, e ad altri potenti dell'età sua, diede in queste legazioni prove di somma destrezza: le lettere che di lui rimangono ne fanno splendida testimonianza. Nè la carità della patria fu in lui minore degli accorgimenti coi quali avrebbe mantenuto in libertà Firenze, se a umano consiglio fosse dato sempre il vincere la malignità dei tempi, e il furore delle parti. Conobbe che l'armi mercenarie sono di timore e non di difesa, e nella sua città potè recare ad effetto il divisamento di stabilire milizie nazionali. Gli altri mali che alla Toscana e all'Italia sovrastavano previde, ma non potè riparare.

Fra le profezie politiche che onorano il raro ingegno del Segretario Fiorentino avvene una relativa alla Francia, e che abbiamo veduto avverarsi nella rivoluzione (\*). Perduta la repubblica per l'imbecillità di Pier Soderini, il Machiavelli fu privato d'ogni ufficio, e rilegato. Sospetto, o reo di congiura contro il Cardinale dei Medici, sostenne con forte animo la prigionia e la tortura, e trovando nelle lettere a tanti mali conforto, quella patria in cui non ebbe più loco come cittadino aiutò cogli scritti. Nè mai private sventure tornarono a maggior utile d'Italia, perchè ad esse va debitrice delle Istorie, de' Discorsi, del Principe, dell'Arte della querra, opere maggiori dell' invidia, come della lode, I retori che stimano il lavoro più della materia, non fanno giustizia all'efficacia di quello scrivere franco, semplice, e per età non invecchiato: ma nel Machiavelli non desidera eloquenza chi la ripone nella forza del pensiero, e antepone la negligenza ai lenocini di uno stile affannato.

<sup>(&#</sup>x27;) Parlando della necessità di rinnovare i regni e di ridurre le leggi di quelli reso i suoi princiji, ggli dice riguardo
alla Francia queste memorabili parole: « E'si vede quanto buon
effetto fa questa parte nel regno di Francia, il qual regno vive
sotto le leggi e sotto gli ordini più che aleun altro regno. Delle
quali leggi e ordini ne sono manteniori i parlamenti, e massime
quel di Parigi; le quali sono da lul rinnovate qualunque volta
e'fa un'esecuzione contro ad un principe di quel regno, e ch'ei
condanna il re nelle sue sentenze. E sino a qui si è mantenuto
per essere stato un ostinato esecutore contro a quella nobiltà:
na qualunque volta e'ne lasciasse alcuna impunita, e che le venissino a moltipicare, senza dubbio ne nascerebbe, o che si archbero a correggere con disordine grande, o che quel regno si risoperebbe. Discossa; lib. III, cap. I.

Le parole di tanto uomo aveano autorità d'oracolo fra quegli animosi e dotti giovani che s'adunavano negli Orti Rucellai: e per loro scrisse que' mirabili Discorsi coi quali erudi nella politica i posteri, e superò gli antichi.

Quando Firenze si reggeva per Clemento VII, il Machiavelli ſu reso alle pubbliche cure, e negli ultimi anni di sua vita tenne onorato loco presso Francesco ſguicciardini, commissario del papa all' esercito della lega contro Carlo V. L' amicizia di quel solenne Istorico non gli era venuta meno ancora nelle sventure.

Tornato dal campo alla patria fatta libera, vi mori, neci 22 giugno del 1527, in età di anni cinquantotto, e, secondo il Busini, per dolore di vedersi posposto nell' ufficio di Segretario al Giannotti, perito ancor esso dei governi civili e valente scrittore, ma non tale che debba essere preferito al Machiavelli, seppur non vogliamo per vaghezza di nuove opinioni perdere il bene dell' intelletto. Il Varchi con saldi argomenti combatte la credenza che alla ricordata cagione attribuisce la morte del Machiavelli, ma col Busini s'accorda nel dire che il libro del Principe fece lo scrittore odioso all'universale('). Allora fu aborrito dai buoni, perchè disonesto, temuto dai malvagi, perchè più tristo di loro; parve ai ricchi che insegnasse a tor loro gli averi, ai poveri l'onore, a tutti la libertà. Non è qui loco a ribattere queste accuse, e d'esaminare se

<sup>(\*)</sup> Meritano di esser lette le profonde considerazioni che sal libro del Principe scrisse il celebre Prof. Andrea Zambelli, il quale desumendo la ragione e lo scopo di quest' opera dall'indole del Machlavelli e da quella dei suoi tempi, pose fine alle antiche e moderne dispute insorte fra coloro che del Segretario Fiorentino Irascorrono nel biasimo o nella lode.

#### CENNI SUL MACHIAVELLI

nel Machiavelli le doti dell'animo andarono del pari con quelle della mente: sol dirò che nei pubblici affari si portò con tale integrità, che ei morendo lasciava in somma povertà i suoi figli. Se nella novella di Belfagor volle ritrarre I indole della sua moglie Marietta Corsini, convien credere che il matrimonio non fosse piccola parte delle sue gravi fortune. Fra i moderni scrittori, nessuno più sapientemente dello Stewart pose in luce i pregi del Machiavelli. Il Roscoe, fautore della potenza Medicea, afferma che esso non era uomo di genio (\*). E a questa affermativa risponderemo con un sorriso.

GIO.-BAT. NICCOLINI

(\*) Roscoe. Vita di Leon X.

#### AL SANTISSIMO E BEATISSIMO PADRE

IGNOR NOSTRO

# CLEMENTE SETTIMO

LO UNILE SERVO

#### NICCOLO MACHIAVELLI

Poichè dalla Vostra Santità, Beatissimo e Santissimo Padre, sendo ancora in minor fortuna costituta, mi fu commesso che io scrivessi le cose fatte dal Popolo Fiorentino, io ho usata tutta quella diligenzia ed arte, che mi è stata dalla natura e dalla isperienza prestata, per sodisfarle. Ed essendo pervenuto scrivendo a quelli tempi, i quali per la morte del Magnifico Lorenzo de' Medici feciono mutare forma all'Italia, ed avendo le cose che da poi sono sequite, sendo più alte e maggiori, con più alto e maggiore spirito a discriversi, ho giudicato essere bene tutto quello che insino a quelli tempi ho discritto ridurlo in un volume, e alla Santissima V. B. presentarlo; acciocchè quella in qualche parte i frutti dei semi suoi e delle fatiche mie cominci a gustare. Leggendo adunque quelli la V. S. Beatitudine vedrà in prima, poi-

chè l'Imperio Romano cominciò in Occidente a mancare della potenza sua, con quante rovine e con quanti principi per più secoli la Italia variò gli stati suoi. Vedrà come i Pontefici, i Viniziani, il regno di Napoli e ducato di Milano presono i primi gradi ed imperj di quella provincia. Vedrà come la sua patria, levatasi per divisione dalla ubbidienza degli Imperadori, insino che la si cominciò sotto l'ombra della casa sua a governare, si mantenne divisa, E perchè dalla V. S. Beatitudine mi fu imposto particularmente e comandato che io scrivessi in modo le cose fatte da' suoi maggiori, che si vedesse che io fussi da oani adulazione discosto, (perchè quanto le piace di udire degli uomini le vere lodi, tanto le finte ed a grazia discritte le dispiacciono) dubito assai nel discrivere la bontà di Giovanni, la sapienza di Cosimo, la umilità (\*) di Piero e la magnificenza e prudenza di Lorenzo, che non paia alla V. S. che abbia trapassati i comandamenti suoi. Di che io mi scuso a quella, e a qualunque simili discrizioni. come poco fedeli, dispiacessero. Perchè troyando io delle loro lodi piene le memorie di coloro, che in vari tempi le hanno discritte, mi conveniva o quali io le tro-

<sup>(</sup>¹) Alcnne edizioni, fra le quali la Testina, banno umanida. Noi, cull'autorità delle edizioni dei Giunti del 1532 e del 1537, della reputatissima che porta la data di Filadelfia, e del MS, esistente nella Laurenziana, erroneamente però indicato al cata logo come autografo, abbimo preferito la lezione umillid.

vava descriverle, o come invido tacerle. E se sotto a quelle loro egregie opere era nascosa un'ambizione, alla utilità comune, come alcuni dicono, contraria, io che non ve la cognosco, non sono tenuto a scriverla; perchè in tutte le mie narrazioni io non ho mai voluto una disonesta opera con una onesta cagione ricoprire, nè una lodevole opera, come fatta a uno contrario fine, oscurare, Ma quanto io sia discosto dalle adulazioni si cognosce in tutte le parti della mia istoria, e massimamente nelle concioni e ne' ragionamenti privati, così retti come obliqui, i quali con le sentenze e con l'ordine il decoro dell'umore di quella persona che parla, senza alcun riservo, mantengono, Fuggo bene in tutti i luoghi i vocaboli odiosi, come alla dignità e verità della istoria poco necessarj. Non puote adunque alcuno, che rettamente consideri gli scritti miei, come adulatore riprendermi, massimamente veggendo come della memoria del padre di V. S. io non ne ho parlato molto. Di che ne fu cagione la sua breve vita, nella quale egli non si potette fare cognoscere, nè io con lo scrivere l'ho potuto illustrare, Nondimeno assai grandi e magnifiche furono l'opere sue, avendo generato la S. V.; la quale opera a tutte quelle de' suoi maggiori di gran lunga contrappesa, e più secoli gli aggiugnerà di fama, che la malvagia sua fortuna non gli tolse anni di vita, Io mi sono pertanto ingegnato, Santissimo e Beatissimo Padre, in queste mie discrizioni, non maculando la verità, di sodisfare a ciascuno, e forse non arò sodisfatto a persona. Nè, quando questo fusse, me ne maraviglierei; perchè io giudico che sia impossibile, senza offendere molti, discrivere le cose de'tempi suoi. Nondimeno io vengo allegro in campo, sperando che come io sono dalla umanità di V. B. onorato e nutrito, così sarò dalle armate legioni del suo santissimo giudicio aiutato e difeso; e con quello animo e confidenza che io ho scritto insino a ora, sarò per seguitare l'impresa mia, quando da me la vita non si scompagni, e la V. S. non mi abbandoni.

# PROEMIO DELL'AUTORE



Lo animo mio era, quando al principio diliberai scrivere le cose fatte dentro e di fuori dal popolo fiorentino, cominciare la narrazione mia dagli anni della Cristiana Religione MCCCCXXXIV. nel quale tempo la famiglia de'Medici per i meriti di Cosimo e di Giovanni suo padre, prese più autorità che alcuna altra in Firenze. Perchè io mi pensava che messer Lionardo d' Arezzo e messer Poggio, duoi eccellentissimi istorici, avessero narrate particularmente tutte le cose, che da quel tempo indietro erano seguite. Ma avendo io dipoi diligentemente letto gli scritti loro, per vedere con quali ordini e modi nello scrivere procedevano, acciocchè imitando quelli, la istoria nostra fusse meglio dai leggenti approvata, ho trovato come nella discrizione delle guerre fatte dai Fiorentini con i principi e popoli forestieri sono stati diligentissimi; ma delle civili discordie e delle intrinseche inimicizie, e degli effetti che da quelle sono nati, averne una parte al tutto taciuta, e quell'altra in modo brevemente discritta, che ai leggenti non puote arrecare utile o piacere alcuno. Il che credo facessero. o perchè parvero loro quelle azioni si deboli che le giudicarono indegne di essere mandate alla memoria delle lettere, o perché temessero di non offendere i discesi di coloro, i quali per quelle narrazioni si avessero a calunniare. Le quali due cagioni (sia detto con loro pace) mi paiono al tutto indegne

d' uomini grandi. Perchè se niuna cosa diletta o iusegna nella istoria, è quella che particularmente si descrive; se niuna lezione è utile a'cittadini che governano le repubbliche, è quella che dimostra le cagioni degli odi e delle divisioni della città, acciocche possano, col pericolo d'altri diventati savi, mantenersi uniti. E se ogni esemplo di repubblica muove, quelli che si leggono della propria, muovono molto più, e molto più sono utili. E se di niuna repubblica furono mai le divisioni notabili, di quella di Firenze sono notabilissime; perchè la maggior parte delle altre repubbliche, delle quali si ha qualche notizia, sono state contente d'una divisione, con la quale secondo gli accidenti hanno ora accresciuta, ora rovinata la città loro: ma Firenze non contenta di una, ne ha fatte molte. In Roma, come ciascuno sa, poichè i re ne furono cacciati, nacque la disunione intra i nobili e la plebe, e con quella insino alla rovina sua si mantenne. Così fece Atene, e così tutte le altre repubbliche che in quelli tempi fiorivano. Ma di Firenze in prima si divisono intra loro i nobili, dipoi i nobili e il popolo, e in ultimo il popolo e la plebe; e molte volte occorse che una di queste parti rimasa superiore si divise in due. Dalle quali divisioni ne nacquero tante morti, tanti esili, tante distruzioni di famiglie, quante mai ne nascessero in alcuna città, della quale si abbia memoria. E veramente, secondo il giudicio mio, mi pare che niuno altro esemplo tanto la potenza della nostra città dimostri, quanto quello che da queste divisioni dipende, le quali ariano avuto forza di annullare ogni grande e potentissima città. Nondimeno la nostra pareva che sempre ne diventasse maggiore; tauta era la virtù di quelli cittadini, e la potenza dello ingeguo e animo loro a fare sè e la loro patria grande, che quelli tanti che rimanevano liberi da tanti mali, potevano più con la virtù loro esaltarla, che non avea potuto la malignità di quelli accidenti, che gli avieno diminuiti, opprimerla, E senza dubbio se Fireuze avesse avuto tanta felicità, che, poichè la si liberò dallo Imperio, ella avesse preso forma di governo che l'avesse mantenuta unita, io non so quale repubblica o moderna o antica le fusse stata superiore ; di tanta virtù d'arme e d' industria sarebbe stata ripiena. Perchè e'si vede, poichè ella

ebbe cacciati da sè i Ghibellini in tanto numero, che ne era piena la Toscana e la Lombardia, i Guelfi con quelli che deutro rimasero, nella guerra contro ad Arezzo, un anno davanti alla giornata di Campaldino, trassero dalla città de' loro proprj cittadini milledugento uomini d'arme, e dodicimila fanti. Dipoi nella guerra che si fece contro a Filippo Visconti duca di Milano, avendo a fare esperienza dell' industria e non dell'armi proprie (perchè le avieno in quelli tempi spente), si vide come in cinque anni, che durò quella guerra, spesono i Fiorentini tre milioni e cinquecento mila fiorini; la quale finita, non contenti alla pace, per mostrare più la potenza della loro città, andarono a campo a Lucca. Non so io pertanto cognoscere quale cagione faccia che queste divisioni non sieno degne di essere particularmente discritte. E se quelli nobilissimi Scrittori furono ritenuti per non offendere la memoria di coloro, di chi eglino avevano a ragionare, se ne ingannarono, e mostrarono di cognoscere poco l'ambizione degli uomini, e il desiderio che egli hanno di perpetuare il nome de' loro antichi e di loro. Nè si ricordarono che molti non avendo avuta occasione di acquistarsi fama con qualche opra lodevole, con cose vituperose si sono ingegnati acquistarla. Nè considerarono come le azioni che hanno in sè grandezza, come hanno quelle de'governi e degli stati, comunque elle si trattino, qualunque fine abbino, pare sempre portino agli uomini più onore che biasimo. Le quali cose avendo jo considerate, mi fecero mutare proposito, e diliberai cominciare la mia istoria dal principio della nostra città. E perchè e'non è mia intenzione occupare i luoghi d'altri, descriverò particularmente insino al meccexxxiv solo le cose seguite dentro alla città, e di quelle di fuori non dirò altro che quello sarà necessario per intelligenzia di quelle di dentro. Dipoi passato il meccexxxiv scriverò particularmente l'una e l'altra parte. Oltre a questo, perchè meglio e d'ogni tempo questa istoria sia intesa, innanzi che io tratti di Firenze, discriverò per quali mezzi la Italia pervenne sotto quelli potentati, che in quel tempo la governavano. Le quali cose tutte, così italiche come siorentine, con quattro libri si termineranno. Il primo narrerà brevemente tutti gli accidenti d'Italia, seguiti dalla declinazione dello Imperio Romano per insino al mccccxxxiv. Il secondo verrà con la sua narrazione dal principio della città di Firenze insino alla guerra, che dopo la cacciata del duca di Atene si foce contro al pontefice. Il terzo finirà nel mccccxiv con la morte del reLadisha di Napoli. E con il quantoperverremo al mcccxxiv, dal qual tempo dipoi particularmente le cose seguite dentro a Firenze e fuori insino a questi nostri presenti tempi si discriveramo.

# ISTORIE FIORENTINE

#### LIBRO PRIMO

#### SOMMABIO

Invasione de' Barbari sulle terre dell'Imperio. - I Franchi e i Burgundi danno il nome alla Francia e alla Borgogna; gli Unni all'Ungheria, gli Angli all'Inghilterra. - Scorrerie degli Unni e dei Vandali in Italia. - Regno di Teodorico e degli Ostrogoti. - Formazione dello lingue moderne. - Morte di Teodorico, per la quale Giustiniano imperatore fattosi animo, manda Belisario a cacciare i Goti dall'Italia. Totila sostiene la costoro fortuna, ma poi vinto da Narsete, successo a Belisario nel comando delle armi imperiali, muore, e con lui perisce il dominio de' Goti. - Giustino imperatore riforma il governo d'Italia e stabilisce l'Esarcato a Ravenna. - Narsete chiama in Italia i Longobardi, i quali dividono il paese da loro dominato in trenta duchee. - Principio della grandezza de' Pontefici. - Il papa chiede aiuto a Pipino re di Francia contro i Longobardi. - Donazione di Pipino al papa. - Carlo Magno distrugge i Longobardi. - L'Impero passa nell'Alemagna. -Ordine e divisione degli Stati Italiani. - Niccolò II commette la elezione dei papi ai cardinali. - Alessandro II scomunica Enrico II, e scioglie i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà. - Guelfi e Ghibellini. - I Normanni gettano le fondamenta del regno di Napoli.- Urbano II va in Francia, e predica la prima Crociata. - Ordine de' Cavalieri Gerosolimitani e dei Templari. - Fine infelice delle Crociate. - La contessa Matilde muore, lasciando il suo Stato alla Chiesa. - Federigo Barbarossa. - Sue dissensioni con Alessandro III. - Dà cagione alla I.ega Lombarda. — Si riconcilia col papa. — Il regno di Napoli passa alla Casa di Svevia. -- Fondazione degli Ordini dei Domenicani e dei Francescani. - Principi della grandezza della Casa d'Este. - Morte di Federigo II, il quale lascia il regno a Corrado suo figlio. - Corrado viene a Napoli per la possessione del regno, e muore. Di lui rimane Corradino fanciullo, a cui scade il regno sotto la tutela di Manfredi bastardo di Federigo. - Guelfi e Ghibellini in Lombardia. -- Nimicizie tra Manfredi e la Chiesa, per cui il papa chiama in Italia Carlo d'Angio e lo investe del regno di Napoli e di Sicilia. - Battaglia di Benevento, e morte di Manfredi. - Inquieta politica dei papi per signoreggiare l'Italia. -Vespri Siciliani. - Ridolfo imperatore vende la indipendenza a molte città d'Italia. - Istituzione del Giubbileo fatta da Bonifazio VIII. - Clemente V trasferisce la sede pontificia in Avignone. - Arrigo di Lussemburgo cala in Italia con intendimento di riunirla e pacificarla. Assedia invano Firenze, e muore a Buonconvento a mezzo della sua intrapresa. - I Visconti danno principio alla loro signoria in Milano, e ne cacciano i Torriani. Gio, Galessao primo duca di Milano.

— Lodovico il Bararo e Giovanni re di Bornia vengano in Italia. — Lega della cità Italiane contro Giovanni ei II papa. — Origina di Veneria, un ingrandimento e decadenza. — Discordie tra Benedetto XII e Lodovico imperator. — Cola di Riensi, italiano fil Roma, tenta di ridulta all'altaria forma di Repubblica. — Il Cardinale Egidio d'Allornoz restaura in Italia la potenza del Papia. — Guerra Tea Genovaci e Veneriania pia possesso dell'isola di Tenedo. — Primo uso dello artiglierie in Italia. — Turbelense in Lomlardia. — Discordie tra il papa Inneceno VII el il popolo di Roma per casua delle franchigie. — Concilio di Pisa. — Concilio di Gostana, e fine dello sciuma durato fra i tre satispa foregoria XII. — Benedetto XIII e Giovannia XIIII. — Filippo Visconii irrieppara il nos Stato. — Giovanna II regina di Napolie sue nefanditi. — Stato politico dell'Italia intorno la medi del secolo XV.

I popoli, i quali nelle parti settentrionali di là dal fiume del Reno e del Danubio abitano, sendo nati in regione generativa e sana, in tanta moltitudine molte volte crescono, che parte di loro sono necessitati abbaudonare i terreni patri, e cercare nuovi paesi per abitare. L'ordine che tengono, quando una di quelle provincie si vuole sgravare di abitatori, è dividersi in tre parti, compartendo in modo ciascuna, che ogni parte sia di nobili e ignobili, di ricchi e poveri ugualmente ripiena. Dipoi quella parte, alla quale la sorte comanda, va a cercare sua fortuna, e le due parti sgravate del terzo di loro si rimangono a godere i beni patrj. Queste popolazioni furono quelle che distrussero l'imperio romano, alle quali ne fu data occasione dagl'imperatori; i quali avendo abbandonata Roma, sedia antica dell'imperio, e riduttisi ad abitare in Costantinopoli, avevano fatta la parte dell'imperio occidentale più debole, per essere meno osservata da loro, e più esposta alle rapine dei ministri, e dei nimici di quelli. E veramente a rovinare tanto imperio, fondato sopra il sangue di tanti uomini virtuosi, nou conveniva che fosse meno ignavia ne'principi, nè meno infedelità ne'ministri, nè meno forza o minore ostinazione in quelli che lo assalirono; perchè non una popolazione, ma molte furono quelle, che nella sua rovina congiurarono. I primi che di quelle parti settentrionali vennero contro all'imperio dopo i Cimbri, i quali furono da Mario cittadino romano vinti, furono i Visigoti; il qual nome non altrimenti nella loro lingua suona, che nella nostra Goti Occidentali. Questi dopo alcune zuffe ai confini dell' im-

perio fatte, per concessione degl'imperatori molto tempo tennero la loro sedia sopra il fiume del Danubio; ed avvengache per varie cagioni e in vari tempi molte volte le provincie romane assalissero, sempre nondimeno furono dalla potenza degl'imperatori raffrenati. E l'ultimo che gloriosamente gli vinse, fu Teodosio; talmentechė essendo ridotti alla ubbidieuza sua. non rifecero sopra di loro alcuno re, ma contenti allo stipendio concesso loro, sotto il governo e le insegne di quello vivevano e militavano. Ma venuto a morte Teodosio, e rimasi Arcadio ed Onorio suoi figliuoli eredi dell'imperio, ma non della virtù e fortuna sua, si mutarono con il principe i tempi. Erano da Teodosio proposti alle tre parti dell'imperio tre governatori, Ruffino alla Orientale, alla Occidentale Stilicone e Gildone all' Affricana; i quali tutti dopo la morte del principe pensarono non di governarle, ma come principi possederle; dei quali Gildone e Ruffino ne' primi loro principi furono oppressi. Ma Stilicone, sapendo meglio celare l'animo suo, cercò d'acquistarsi fede coi nuovi imperadori, e dall' altra parte turbare loro in modo lo stato che gli fosse più facile dipoi l'occuparlo. E per fare loro nimici i Visigoti, gli consigliò non dessero più loro la consueta provvisione: oltre a questo. non gli parendo che a turbare l'imperio questi nimici bastassero, ordinò che i Burgundi, Franchi, Vandali ed Alani, popoli medesimamente settentrionali, e già mossi per cercare nuove terre, assalissero le provincie romane. Privati adunque i Visigoti delle provvisioni loro, per essere meglio ordinati a vendicarsi della ingiuria, crearono Alarico loro re, ed assalito l'imperio, dopo molti accidenti guastarono la Italia, e presero e saccheggiarono Roma. Dopo la quale vittoria morì Alarico, e successe a lui Ataulfo, il quale tolse per moglie Placidia sirocchia degl'imperadori, e per quel parentado convenne con loro di andare a soccorrere la Gallia e la Spagna, le quali provincie erano state dai Vandali, Burgundj, Alani e Franchi, mossi dalle sopraddette cagioni, assalite. Di che ne segui che i Vandali, i quali avevano occupata quella parte della Spagna detta Betica, sendo combattuti forte da' Visigoti, e non avendo rimedio, furono da Bonifazio, il quale per l'imperio governava l'Affrica, chiamati che venissero ad occupare

quella provincia, perchè sendosi ribellata, temeya che il suo errore non fossedall'imperadore ricognosciuto. Presero i Vandali. per le cagioni dette, volentieri quell'impresa, e sotto Genserico loro re s' insignorirono d' Affrica. Era in questo mezzo successo all'imperio Teodosio figliuolo di Arcadio, il quale pensando poco alle cose di Occidente, fece che queste popolazioni pensarono di poter possedere le cose acquistate. E così i Vandali in Affrica, gli Alani e Visigoti in Ispagna signoreggiavano, e i Franchi ed i Burgundj non solamente presero la Gallia, ma quelle parti che da loro furono occupate, furono ancora dal nome loro nominate, donde l'una parte si chiamò Francia, l'altra Borgogna, I felici successi di costoro destarono nuove popolazioni alla distruzione dell'imperio; ed altri popoli detti Unni occuparono Pannonia, provincia posta in sulla ripa di qua dal Danubio, la quale oggi avendo preso il nome da questi Unni, si chiama Ungheria. A questi disordini si aggiunse, che vedendosi l'imperadore assalire da tante parti, per aver meno nemici, cominciò ora con i Vandali, ora con i Franchi a fare accordi; le quali cose accrescevano la potenza e l'autorità dei barbari, e quella dell'imperio diminuivano. Nè fu l'isola di Brettagna, la quale si chiama oggi Inghilterra, sicura da tanta rovina; perchè temendo i Brettoni di quei popoli che avevano occupata la Francia, e non vedendo come l'imperadore potesse difenderli, chianiarono in loro aiuto gli Angli, popoli di Germania. Presero gli Angli sotto Votigerio loro re l'impresa, e prima gli difesero, dipoi gli cacciarono dall' isola, e vi rimasono loro ad abitare, e dal nome loro la chiamarono Anglia. Ma gli abitatori di quella, sendo spogliati della patria loro, diventarono per la necessità feroci, e pensarono, aucora che non avessero potuto difendere il paese loro, di potere occupare quello d'altri. Passarono pertanto colle famiglie loro il mare, ed occuparono quei luoghi che più propinqui alla marina trovarono, e dal nome loro chiamarono quel paese Brettagna. Gli Unni, i quali disopra dicemmo avere occupata Pannonia, accozzatisi con altri popoli detti Zepidi, Eruli, Turingi ed Ostrogoti (che cosi si chiamano in quella lingua i Goti Orientali), si mossero per cercare nuovi paesi: e non potendo entrare in Francia, che era dalle forze barbare

difesa, ne vennero in Italia sotto Attila loro re, il quale poco davanti per essere solo nel regno aveva morto Bleda suo fratello; per la qual cosa diventato potentissimo, Andarico re de' Zepidi, e Velamir re degli Ostrogoti rimasono come suoi soggetti. Venuto adunque Attila in Italia assediò Aquileia. dove stette senz' altro ostacolo due anni, e nella ossidione di essa guastò tutto il paese all'intorno, e disperse tutti gli abitatori di quello: il che, come nel suo luogo diremo, dette principio alla città di Vinegia. Dopo la presa e rovina di Aquileia e di molte altre città, si volse verso Roma, dalla rovina della quale si astenne per i preghi del pontefice, la cui riverenza potette tanto in Attila, che si usci d'Italia, e ritirossi in Austria, dove si mori. Dopo la morte del quale, Velamir re degli Ostrogoti, e gli altri capi delle altre nazioni presero le armi contro a Errico ed Uric suoi figliuoli, e l'uno ammazzarono, e l'altro costrinsero con gli Unni a ripassare il Danubio e ritornarsi nella patria loro; e gli Ostrogoti ed i Zepidi si posero in Pannonia, e gli Eruli e i Turingi sopra la ripa di là dal Danubio si rimasero. Partito Attila d'Italia, Valentiniano imperadore occidentale pensò d'istaurare quella, e per essere più comodo a difenderla dai barbari abbandonò Roma, e pose la sua sedia in Rayenna. Queste avversità che aveva avute l'imperio occidentale, erano state cagione che l'imperadore, il quale in Costantinopoli abitava, aveva concesso molte volte la possessione di quello ad altri, come cosa piena di pericoli e di spesa, e molte volte ancora senza sua permissione i Romani, vedendosi abbandonati, per difendersi creavano per loro medesimi uno imperadore, o alcuno per sua autorità si usurpava l'imperio, come avvenne in questi tempi che fu occupato da Massimo Romano dopo la morte di Valentiniano, e costrinse Eudossa, stata moglie di quello, a prenderlo per marito; la quale desiderosa di vendicare tale ingiuria, non potendo uata di sangue imperiale sopportare le nozze d'uno privato cittadino, conforto segretamente Genserico re de' Vandali e signore di Affrica a venire in Italia, mostrandogli la facilità e la utilità dell'acquisto. Il quale allettato dalla preda subito venue, e trovata abbandonata Roma, saccheggiò quella, dove stette quattordici giorni; prese aucora,

e saccheggiò più terre in Italia, e ripieno sè e l'esercito suo di preda, se ne tornò in Affrica. I Romani ritornati in Roma, sendo morto Massimo, crearono imperadore Avito romano. Dipoi dopo molte cose seguite in Italia e fuori, e dopo la morte di più imperadori, pervenne l'imperio di Costantinopoli a Zenone, e quello di Roma ad Oreste ed Augustolo suo figliuolo, i quali per inganno occuparono l'imperio. E mentre che disegnavano tenerlo per forza, gli Eruli e li Turingi, i quali io dissi essersi posti dopo la morte di Attila sopra la ripa di là dal Danubio, fatta lega insieme sotto Odoacre loro capitano, vennero in Italia; e nei luoghi lasciati vacui da quelli vi entrarono i Longobardi, popoli medesimamente settentrionali, condotti da Godogo loro re, i quali furono, come nel suo luogo diremo, l'ultima peste d'Italia. Venuto adunque Odoacre in Italia, vinse ed ammazzò Oreste propinquo a Pavia, ed Augustolo si fuggi. Dopo la qual vittoria, perchè Roma variasse con la potenza il titolo, si fece Odoacre, lasciando il nome dell'imperio, chiamare re di Roma, e fu il primo che de' capi de' popoli che scorrevano allora il mondo. si posasse ad abitare in Italia; perchè gli altri, o per timore di non la poter tenere, per essere potuta dall'imperadore orientale facilmente soccorrere, o per altra occulta cagione, l'avevano spogliata, e dipoi cerco altri paesi per fermare la sedia loro.

Era pertanto in questi tempì l'imperio antico romano ridotto sotto questi principi: Zenone regnando in Costantiuo-poli comandava a tutto l'imperio orientale; gli Ostrogoti Mesia e Panuonia signoreggiavano; i Visigoti, Svevi ed Alani I Affrica; i Franchi e Burgundj la Francia; gli Eruli e Turingi l'Italia. Era il regno degli Ostrogoti pervenuto a Teodorico nipote di Velamir, il quale tenendo amicizia con Zenoue imperadore orientale gli scrisse, come ai suoi Ostrogoti pareva cosa ingiusta, sendo superiori di virti a tutti gli altri popoli, essere inferiori d'imperio, e come gli era impossibile poterii tenere ristretti dentro a' termini di Pannonia; talchè veggendo come gli era necessario lasciare loro pigliar l'armi, e ire a cerca movoe terre, voleva prima farlo intendere a lui, acciocchè

potesse provvedervi, concedendo loro qualche paese, dove con sua buona grazia potessero più onestamente e con maggiore loro comodità vivere. Onde che Zenone, parte per paura, parte per il desiderio aveva di cacciare d'Italia Odoacre, concesse a Teodorico il venire contro a quello, e pigliare la possessione d' Italia. Il quale subito parti di Pannonia dove lasciò i Zepidi, popoli suoi amici; e venuto in Italia ammazzò Odoacre e il figliuolo, e con l'esemplo di quello prese il titolo di re d'Italia, e pose la sua sedia in Rayenna, mosso da quelle cagioni che fecero già a Valentiniano imperadore abitarvi. Fu Teodorico uomo nella guerra e nella pace eccellentissimo, donde nell'una fu sempre vincitore, e nell'altra beneficò grandemente le città ed i popoli suoi. Divise costui gli Ostrogoti per le terre con i capi loro, acciocchè nella guerra gli comandassero, e nella pace gli correggessero: accrebbe Rayenna. instaurò Roma, ed, eccettochè la disciplina militare, rendè a' Romani ogni altro onore: contenne dentro ai termini loro, e senza alcun tumulto di guerra, ma solo con la sua autorità, tutti i re barbari occupatori dell'imperio; edificò terre e fortezze intra la punta del mare Adriatico e le Alpi, per impedire più facilmente il passo ai nuovi barbari che volessero assalire l' Italia. E se tante virtù non fossero state bruttate nell'ultimo della sua vita da alcune crudeltà causate da vari sospetti del regno suo, come la morte di Simmaco e di Boezio, uomini santissimi, dimostra, sarebbe al tutto la sua memoria degna da ogni parte di qualunque onore; perchè mediante la virtù e la bontà sua, non solamente Roma ed Italia, ma tutte le altre parti dell'occidentale imperio, libere dalle continue battiture che per tanti anni da tante inondazioni di barbari avevano sopportate, si sollevarono, e in buon ordine ed assai felice stato si ridussero. E veramente se alcuni tempi furono mai miserabili in Italia ed iu queste provincie corse da' barbari, furono quelli che da Arcadio ed Onorio infino a lui erano corsi. Perchè se si considererà di quanto danno sia cagione ad una repubblica o ad un regno variare principe o governo, non per alcuna estrinseca forza, ma solamente per civile discordia, dove si vede come le poche variazioni ogni repubblica ed ogni regno, ancora che potentissimo, rovinano, si

potrà dipoi facilmente immaginare quanto in quei tempipatisse l'Italia e le altre provincie romane, le quali non solamente variarono il governo ed il principe, ma le leggi, i costumi, il modo del vivere, la religione, la lingua, l'abito ed i nomi: le quali cose ciascuna per sè, non che tutte insieme, fariano, pensandole, non che vedendole e sopportandole, ogni fermo e costante animo spaventare. Da questo nacque la rovina, il nascimento e l'augumento di molte città. Intra quelle che rovinarono fu Aquileia, Luni, Chiusi, Popolonia, Fiesole e molte altre: jutra quelle che di nuovo si edificarono, furono Vinegia. Siena, Ferrara, l'Aquila ed altre assai terre e castella, che per brevità si omettono: quelle che di piccole divennero grandi, furono Firenze, Genova, Pisa, Milano, Napoli e Bologua; alle quali tutte si aggiugne la rovina e il rifacimento di Roma, e molte che variamente furono disfatte e rifatte. Intra queste rovine e questi nuovi popoli sursono nuove lingue, come apparisce nel parlare che in Francia, in Ispagna e in Italia si costuma; il quale mescolato con la lingua patria di quei nuovi popoli e con l'antica Romana fanno un nuovo ordine di parlare. Hanno, oltre di questo, variato il nome non solamente le provincie, ma i laghi, i fiumi, i mari e gli nomini; perchè la Francia, l'Italia e la Spagna sono ripiene di nuovi nomi, ed al tutto dagli antichi alieni, come si vede, lasciandone indietro molti altri, che il Po, Garda, l' Arcipelago sono per nomi disformi agli antichi nominati; gli uomini ancora di Cesari e Pompei, Pieri, Giovanni e Mattei diventarono. Ma intra tante variazioni non fu di minor momento il variare della religione, perchè combattendo la consuetudine dell'antica fede coi miracoli della nuova, si generarono tumulti e discordie gravissime intra gli uomini. E se pure la Cristiana Religione fusse stata unita, ne sarebbero seguiti minori disordini; ma combattendo la Chiesa Greca, la Romana e la Ravenuate insieme, e di più le sette eretiche con le cattoliche, in molti modi contristavano il mondo. Di che ne è testimone l' Affrica, la quale sopportò molti più affanni mediante la Setta Ariana, creduta dai Vandali, che per alcuna loro avarizia o naturale crudeltà. Vivendo adunque gli uomini intra tante persecuzioni, portavano descritto negli occhi lo spavento dell'animo loro, perchè, oltre agl'infiniti mali ch'e' sopportavano, mancava a boona parte di loro di poter rifuggire all'ativo di Dio, nel quale tutti i miseri sogliono sperare; perchè sendo la maggior parte di loro incerti a quale Dio dovessero ricorrere, mancando di ogni aiuto e di ogni speranza, miseramente morivano.

Meritò pertanto Teodorico non mediocre lode, sendo stato il primo che facesse quietare tanti mali; talchè per trentotto anni che regnò in Italia, la ridusse in tanta grandezza, che le antiche battiture più in lei non si conoscevano. Ma venuto quello a morte, e rimaso nel regno Atalarico, nato di Amalasciunta sua figlipola, in poco tempo, non sendo ancora la fortuna sfogata, negli antichi suoi affanni si ritornò; perchè Atalarico poco dipoi che l' avolo mori; e rimaso il regno alla madre, fu tradita da Teodato, il quale era stato da lei chiamato perchè l'aiutasse a governare il regno. Costui avendola morta e fatto sè re, e per questo sendo diventato odioso agli Ostrogoti, dette animo a Giustiniano imperadore di credere poterlo cacciare d'Italia, e diputò Bellisario per capitano di quella impresa, il quale avea già vinta l'Affrica, e cacciatine i Vandali, e ridottala sotto l'imperio. Occupò adunque Bellisario la Sicilia, e di qui passato in Italia occupò Napoli e Roma. I Goti, veduta questa rovina, ammazzarono Teodato loro re, come cagione di quella, ed elessero in suo luogo Vitigete, il quale, dopo alcune zuffe, fu da Bellisario assediato e preso in Ravenna; e non avendo ancora al tutto conseguita la vittoria, fu Bellisario da Giustiniano rivocato, ed in suo luogo posto Giovanni e Vitale, disformi in tutto da quello di virtù e di costumi, dimodochè i Goti ripresero animo, e crearono loro re Ildovado, che era governatore in Verona. Dopo costui, perchè fu ammazzato, pervenne il regno a Totila, il quale ruppe le genti dell'imperadore, e ricuperò la Toscana e Napoli, e ridusse i suoi capitani quasi che all'ultimo di tutti gli stati, che Bellisario avea ricuperati. Per la qual cosa parve a Giustiniano di rimandarlo in Italia; il quale ritornato con poche forze, perdè piuttosto la riputazione delle cose prima fatte da lui, che di nuovo ne riacquistasse. Perchè Totila, trovandosi Bellisario con le genti ad Ostia, sopra gli

9.

occhi suoi espugnò Roma, e veggendo non potere nè lasciare nè tenere quella, in maggior parte la disfece, e caccionne il popolo, ed i senatori ne menò seco, e stimando poco Bellisario. ne andò coll' esercito in Calabria a rincontrare le genti, che di Grecia in aiuto a Bellisario venivano. Veggendo pertanto Bellisario abbandonata Roma, si volse ad una impresa onorevole, perché entrato nelle romane rovine, con quanta più celerità potette, rifece a quella città le mura, e vi richiamò dentro gli abitatori. Ma a questa sua lodevole impresa si oppose la fortuna, perchè Giustiniano fu in quel tempo assalito dai Parti, e richiamò Bellisario: e quello per ubbidire al suo signore abbandonò l'Italia, e rimase quella provincia a discrezione di Totila, il quale di nuovo prese Roma. Ma non fu con quella crudeltà trattata che prima, perchè pregato da san Benedetto, il quale in quei tempi aveva di santità grandissima opinione, si volse piuttosto a rifarla. Giustiniano intanto avea fatto accordo coi Parti, e pensando di mandare nuova gente al soccorso d'Italia, fu dagli Sclavi, nuovi popoli settentrionali, ritenuto, i quali avevano passato il Danubio, ed assalito l'Illiria e la Tracia, in modo che Totila quasi tutta la occupò. Ma vinti che ebbe Giustiniano gli Sclavi, mandò in Italia con gli eserciti Narsete eunuco, uomo in guerra eccellentissimo, il quale arrivato in Italia ruppe ed ammazzò Totila, e le reliquie che dei Goti dopo quella rotta rimasero, si ridussero in Pavia, dove crearono Teia loro re. Narsete dall'altra parte dopo la vittoria prese Roma, ed in ultimo si azzuffò con Teia presso a Nocera, e quello ammazzò e ruppe. Per la qual vittoria si spense al tutto il nome dei Goti in Italia, dove settanta anni da Teodorico loro re a Teia avevano regnato.

Ma come prima fu libera l'Italia dai Goti, diustiniano mori, e rimase suo successore Giustino suo figliuolo, il quale per il consiglio di Sofia sua moglie rivocò Narsete d'Italia, e gli mandò Longino suo successore. Seguitò Longino l'ordine degli altri di abitare in Ravenna, ed oltre a questo dette al-l'Italia nuova forma; perche non costitu governatori di provincie, come avevano fatto i Goti, ma fece in tutte le città e terre di qualche momento capi, i quali chiamò Duchi. Nè in tale distribuzione onorò niù Roma che le altre terre: nerchò

tolto via i consoli e il senato, i quali nomi insino a quel tempo vi si erano mantenuti, la ridusse sotto un duca, il quale ciascun anno da Ravenna vi si mandava, e chiamavasi il ducato romano, ed a quello che per l'imperadore stava a Ravenna. e governava tutta l'Italia, pose nome Esarco. Questa divisione fece più facile la rovina d'Italia, e con più celerità dette occasione a' Longobardi di occuparla. Era Narsete sdegnato forte contro l'imperadore, per essergli stato tolto il governo di quella provincia, che con la sua virtù e col suo sangue aveva acquistata, perchè a Sofia non bastò ingiuriarlo rivocandolo, che ella vi aggiunse ancora parole piene di vituperio, dicendo che lo voleva far tornare a filare con gli altri eunuchi; tantochè Narsete, ripieno di sdegno, persuase ad Alboino re de' Longobardi, che allora regnava in Pannonia, di venire a occupare l'Italia. Erano, come di sopra si mostrò, entrati i Longobardi in quelli luoghi presso al Danubio, che erano dagli Eruli e Turingi stati abbandonati, quando da Odoacre re loro furono condotti in Italia; dove sendo stati alcun tempo, e pervenuto il reguo loro ad Alboino, uomo efferato ed audace, passarono il Danubio, e si azzuffarono con Comundo re de' Zepidi, che teneva la Pannonia, e lo vinsero. E troyandosi nella preda Rosmunda figliuola di Comundo, la prese Alboino per moglie, e s'insignori di Pannonia, e mosso dalla sua efferata natura fece del teschio di Comundo una tazza, con la quale in memoria di quella vittoria bevea. Ma chiamato in Italia da Narsete, con il quale nella guerra de' Goti aveva tenuta amicizia, lasciò la Pannonia agli Unni, i quali dopo la morte di Attila dicemmo essersi nella loro patria ritornati, e ne venne in Italia; e trovando quella in tante parti divisa, occupò in un tratto Pavia, Milano, Verona, Vicenza, tutta la Toscana, e quasi la parte maggior della Flamminia, oggi chiamata Romagna. Talchè parendogli per tanti e si subiti acquisti avere già la vittoria d'Italia, celebro in Verona un convito, e per il molto bere diventato allegro, sendo il teschio di Comundo pieno di vino, lo fece presentare a Rosmunda regina, la quale all'incontro di lui mangiava, dicendo con voce alta in modo che quella potette udire, che voleva che in tanta allegrezza la bevesse con suo padre. La qual voce fu come una ferita nel petto di quella donna; e diliberata di vendicarsi, sappiendo che Almachilde. nobile Lombardo giovine e feroce, amaya una sua ancilla. trattò con quella che celatamente desse opera che Almachilde in suo scambio dormisse con lei. Ed essendo Almachilde, secondo l'ordine di quella, venuto a trovarla in luogo oscuro, credendosi essere con l'ancilla, giacè con Rosmunda; la quale dopo il fatto se gli scoperse, e mostrògli come in suo arbitrio era o ammazzare Alboino, e godersi sempre lei ed il regno, o esser morto da quello come stupratore della sua moglie. Consenti Almachilde di ammazzare Alboino; ma dipoi che eglino ebbero morto quello, veggendo come non riusciva loro di occupare il regno, anzi dubitando di non essere mortidai Longobardi per lo amore che ad Alboino portavano, con tutto il tesoro regio se ne fuggirono a Ravenna a Longino, il quale onorevolmente gli ricevette. Era morto in questi travagli Giustino imperadore, ed in suo luogo rifatto Tiberio, il quale, occupato nelle guerre dei Parti, non poteva all' Italia sovvenire; ondechè a Longino parve il tempo comodo a poter diventare, mediante Rosmunda ed il suo tesoro, re de' Longobardi e di tutta Italia, e conferi con lei questo suo disegno, e la persuase ad ammazzare Almachilde, e pigliar lui per marito. Il che fu da quella accettato, ed ordinò una coppa di vino avvelenato, la quale di sua mano porse ad Almachilde che assetato usciva del bagno; il quale come l'ebbe bevuta mezza, sentendosi commovere gl'interiori, ed accorgendosi di quello che era, sforzò Rosmunda a bere il resto; e così in poche ore l'una e l'altro di loro morirono, e Longino si privò di speranza di diventare re. I Longobardi intanto ragunatisi in Pavia, la quale avevano fatta principal sedia del loro regno, fecero Clefi loro re, il quale riedificò Imola stata rovinata da Narsete, occupò Rimini, e infino a Roma quasi ogni luogo; ma nel corso delle sue vittorie mori. Questo Clefi fu in modo crudele non solo contro agli esterni, ma ancora contro alli suoi Longobardi, che quelli sbigottiti della potestà regia non vollero rifar più re; ma feciono intra loro trenta Duchi, che governassero gli altri. Il qual consiglio fu cagione che i Longobardi non occupassero mai tutta Italia, e che il

regno loro non passasse Benevento, e che Roma, Ravenna, Cremona, Mautova, Padova, Monselice, Parma, Bologna, Fanenza, Forli, Gesena, parte si difendessero un tempo, parte non fossero mai da loro occupate. Perchè il non aver re li fece meno pronti alla guerra; e poichè rifeciono quello, diventarono per essere stati liberi un tempo meno ubbidienti e più atti alle discordie intra loro; la qual cosa prima ritardò la loro vittoria, dipoi in ultimo gli cacció d'Italia. Staude adunque i Longobardi in questi termini, i Romani e Longino ferono accordo con loro, che ciascuno posasse le armi e godesse quello che possedeva.

In questi tempi cominciarono i pontefici a venire in maggiore autorità che non erano stati per l'addietro, perchè i primi dopo S. Piero per la santità della vita e per i miracoli erano dagli uomini riveriti; gli esempi de'quali ampliarono in modo la Religione Cristiana, che i principi furono necessitati, per levar via tanta confusione che era nel mondo, ubbidire a quella. Sendo adunque l'imperadore diventato cristiano, e partitosi di Roma, e gitone in Costantinopoli, ne segui, come nel principio dicemmo, che l'imperio romano rovinò più tosto, e la Chiesa Romana più tosto crebbe. Nondimeno insino alla venuta dei Longobardi, sendo l'Italia sottoposta tutta agl' imperadori o alli re, non presero mai i pontefici in quei tempi altra autorità che quella che dava loro la riverenza de' loro costumi e della loro dottrina. Nelle altre cose o agl'imperadori o alli re ubbidivano, e qualche volta da quelli furono morti, e come loro ministri nelle azioni loro operati. Ma quello che gli fece diventare di maggior momento nelle cose d'Italia fu Teodorico re de' Goti, quando pose la sua sedia in Ravenna, perchè rimasa Roma senza principe, i Romani avevano cagione per loro rifugio di prestare più obbedienza al papa: nondimeno la loro autorità per questo non crebbe molto; solo ottenne di essere la Chiesa di Roma preposta a quella di Ravenna. Ma venuti i Longobardi, e ridotta Italia in più parti, dettero cagione al papa di farsi più vivo; perchè sendo quasi che capo in Roma, l'imperadore di Costantinopoli e i Longobardi gli avevano rispetto, talmentechè i Romani, mediante il papa, non come soggetti, ma come

M A M

Consum Consul

compagni, con i Longobardi e con Longino si collegarono. E così seguitando i papi ora ad essere amici dei Longobardi ora de' Greci, la loro dignità accrescevano. Ma seguita dipoi la rovina dell'imperio orientale, la quale seguì in questi tempi sotto Eraclio imperadore, perchè i popoli Sclavi, dei quali facemmo di sopra menzione, assaltarono di nuovo l'Illiria, e quella occupata chiamarono dal nome loro Sclavonia, e le altre parti di quello imperio furono prima assaltate dai Persi, dipoi dai Saracini, i quali sotto Maometto uscirono di Arabia, ed in ultimo dai Turchi, e toltogli la Soria, l'Affrica e l'Egitto, non restava al papa, per l'impotenza di quello Imperio, più comodità di poter rifuggire a quello nelle sue oppressioni; e dall' altro canto crescendo le forze dei Longobardi, pensò che gli bisognava cercare nuovi favori, e ricorse in Francia a quei re. Dimodochè tutte le guerre che dopo questi tempi furono dai barbari fatte in Italia, furono in maggior parte dai pontefici causate, e tutti i barbari che quella inondarono, furono il più delle volte da quelli chiamati. Il qual modo di procedere dura ancora in questi nostri tempi, il che ha tenuto e tiene l'Italia disunita ed inferma. Pertanto nel descrivere le cose seguite da questi tempi ai nostri, non si dimostrerà più la rovina dell' imperio che è tutto in terra, ma l'augumento de' pontefici, e di quelli altri principati che dipoi l'Italia insino alla venuta di Carlo VIII governarono. E vedrassi come i papi, prima colle censure, dipoi con quelle e con le armi insieme mescolate con le indulgenze, erano terribili e venerandi; e come per avere usato male l'uno e l'altro, l'uno hanno al tutto perduto, dell'altro stanno a discrezione d'altri. Ma ritornando all' ordine nostro, dico come al papato era pervenuto Gregorio III, e al regno de' Longobardi Aistolfo, il quale contra gli accordi fatti occupò Rayenna, e mosse guerra al papa. Per la qual cosa Gregorio, per le cagioni soprascritte, non confidando più nell'imperadore di Costantinopoli per esser debole, nè volendo credere alla fede dei Longobardf, che l'avevano molte volte rotta, ricorse in Francia a Pinno II, il quale, di signor d'Austrasia e Brabanzia, era diventato re di Francia, non tanto per la virtù sua, guanto per quella di Carlo Martello suo padre, e di Pipine suo avolo, Perchè Carlo

13

Martello, sendo governatore di quel regno, dette quella memorabil rotta ai Saracini presso a Torsi in sul fiume di Loira . dove furono morti più di dugento mila di loro: donde Pipino suo figliuolo per la riputazione del padre e virtù sua divento poi re di quel regno. Al quale papa Gregorio, come è detto, mandò per aiuto contra i Longobardi, a cui Pipino promesse mandarlo, ma che desiderava prima vederlo, ed alla presenza onorarlo. Pertanto Gregorio ne andò in Francia, e passò per le terre dei Longobardi suoi nemici senza che lo impedissero; tanta era la riverenza che si aveva alla religione. Andando adunque Gregorio in Francia, fu da quel re onorato, e rimandato con i suoi eserciti in Italia, i quali assediarono i Longobardi in Pavia. Onde che Aistolfo costretto da necessità si accordò coi Francesi, e quelli fecero l'accordo per i prieghi del papa, il quale non volse la morte del suo nemico, ma che si convertisse e vivesse; nel quale accordo Aistolfo promise rendere alla Chiesa tutte le terre che le aveva occupate. Ma ritornate le genti di Pipino in Francia, Aistolfo non osservò l'accordo, ed il papa ricorse di nuovo a Pipino, il quale di nuovo mandò in Italia, e vinse i Longobardi, e prese Rayenna: e contra la voglia dell'imperadore Greco la dette al papa con tutte quelle altre terre che erano sotto il suo esarcato, e vi aggiunse il paese d'Urbino e la Marca. Ma Aistolfo nel consegnare queste terre mori, e Desiderio lombardo, che era duca di Toscana, prese le armi per occupare il regno, e domandò aiuto al papa, promettendogli l'amicizia sua, e quello gliene concesse, tantoché gli altri principi cederono. E Desiderio osservò nel principio la fede, e segui di consegnare le terre al pontefice, secondo le convenzioni fatte con Pipino; nė venne più esarco da Costantinopoli in Rayenna; ma si governava secondo la voglia del pontefice. Mori dipoi Pipino, e successe nel regno Carlo suo figliuolo, il quale fu quello che per la grandezza delle cose fatte da lui fu nominato Magno. Al papato intanto era successo Teodoro primo. Costui venne in discordia con Desiderio, e fu assediato in Roma da lui, talche il papa ricorse per aiuto a Carlo, il quale superate le Alpi assediò Desiderio in Pavia, e prese lui e i figliuoli, e gli mando prigioni in Francia; e ne ando a visitare il papa a

Roma, dove giudicò che il papa vicario di Dio non potesse essere dagli uomini giudicato; e il papa e il popolo romano lo fecero imperadore. E così Roma ricominciò ad avere l'imperadore in Occidente; e dove il papa soleva essere raffermo dagl'imperadori, cominciò l'imperadore nella elezione ad aver bisogno del papa, e veniva l'imperio a perdere i gradi suoi, e la Chiesa ad acquistarli, e per questi mezzi sempre sopra i principi temporali cresceva la sua autorità.

Erano stati i Longobardi dugento trentadue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome; e volendo Carlo riordinare l'Italia, il che fu al tempo di papa Leone III, fu contento abitassero in quei luoghi dove si erano nutriti, e si chiamasse quella provincia dal nome loro Lombardia. E perchè quelli avessero il nome romano in reverenza, volle che tutta quella parte d'Italia a loro propingua. che era sottoposta all'Esarcato di Ravenna, si chiamasse Romagna. Ed oltre a questo creó Pipino suo figliuolo re d'Italia, la giurisdizione del quale si estendeva infino a Benevento, e tutto il resto possedeva l'imperadore Greco, con il quale Carlo aveva fatto accordo. Pervenne in questi tempi al pontificato Pascale I, e i parrocchiani delle chiese di Roma, per essere più propinqui al papa, e trovarsi alla elezione di quello, per ornare la loro potestà con uno splendido titolo, si cominciarono a chiamare cardinali, e si arrogarono tanta riputazione, massime poi ch'egli esclusero il popolo romano dall'eleggere il pontefice, che rade volte la elezione di quello usciva dal numero loro; onde morto Pascale, fu creato Eugenio II, del titolo di Santa Sabina. E la Italia, poichè ella fu in mano dei Francesi, mutò in parte forma e ordine, per aver preso il papa nel temporale più autorità, ed avendo quelli condotto in essa il nome dei conti e de' marchesi, come prima da Longino esarco di Ravenna vi erano stati posti i nomi de' duchi. Pervenne dopo alcun pontefice al papato Osporco Romano, il quale per la bruttura del nome si fece chiamare Sergio, il che dette principio alla mutazione de' nomi, che fanno nella loro elezione i pontefici.

Era intanto morto Carlo imperadore, al quale successe Lodovico suo figliuolo, dopo la morte del quale nacquero tra i suoi figliuoli tante differenze, che al tempo dei nipoti suoi fu tolto alla casa di Francia l'imperio, e ridotto nella Magua, e chiamossi il primo imperadore tedesco Arnolfo. Nè solamente la famiglia dei Carli per le sue discordie perdè l'imperio, ma ancora il regno d'Italia; perchè i Longobardi ripresero le forze, e offendevano il papa e i Romani; tantochè il principe non vedendo a chi si rifuggire, creò per necessità re d'Italia Berengario duca nel Friuli. Questi accidenti dettero animo agli Unni, che si trovavano in Pannonia, di assaltare l'Italia; e venuti alle mani con Berengario, furono forzati tornarsi in Pannonia, ovvero in Ungheria, che così quella provincia da loro si nominava. Romano era in questi tempi imperadore in Grecia, il quale aveva tolto l'imperio a Costantino, sendo prefetto della sua armata. Perchè se gli era in tal novità ribellata la Puglia e la Calabria, che all'imperio suo, come di sopra dicemmo, ubbidivano, sdegnato per tal ribellione permesse ai Saracini che passassero in quei luoghi; i quali venuti, e prese quelle provincie, tentarono di esnugnare Roma, Ma i Romani, perchè Berengario era occunato in difendersi dagli Unni, fecero loro capitano Alberigo duca di Toscana, e mediante la virtù di quello salvarono Roma dai Saracini; i quali partiti da quello assedio fecero una rocca sopra il monte Galgano, e di quivi signoreggiavano la Puglia e la Calabria, e il resto d'Italia battevano. E così veniva l'Italia in questi tempi ad essere maravigliosamente afflitta, sendo combattuta di verso le Alpi dagli Unni, e di verso Napoli dai Saracini. Stette l'Italia in questi travagli molti anni, e sotto tre Berengari, che successero l'uno all'altro; nel qual tempo il papa e la Chiesa era ad ogni ora perturbata, non avendo dove ricorrere per la disunione dei principi occidentali, e per la impotenza degli orientali. La città di Genova e tutte le sue riviere furono in questi tempi dai Saracini disfatte, donde ne nacque la grandezza della città di Pisa, nella quale assai popoli cacciati dalla patria sua ricorsero; le quali cose seguirono negli anni della cristiana religione novecento trentuno. Ma fatto imperadore Ottone, figliuolo di Enrico e di Matelda duca, di Sassonia, uomo prudente e di gran riputazione, Agapito papa si

volse a pregarlo venisse in Italia a trarla di sotto alla tirannide de Berengari.

Erano gli stati d' Italia in questi tempi così ordinati: la Lombardia era sotto Berengario III e Alberto suo figliuolo; la Toscana e la Romagna per un ministro dell'imperadore occidentale era governata; la Puglia e la Calabria, parte all'imperadore Greco, parte ai Saracini ubbidiya; in Roma si creavano ciascun anno due consoli della nobiltà, i quali secondo l'antico costume la governavano; aggiugnevasi a questi un prefetto che rendeva ragione al popolo; avevano un consiglio di dodici uomini, i quali distribuivano i rettori ciascun anno per le terre a loro sottoposte. Il papa aveva in Roma e in tutta Italia più o meno autorità, secondo che erano i favori degl'imperatori, o di quelli che erano più potenti in essa. Ottone imperadore adunque venne in Italia, e tolse il regno ai Berengarj, che avevano regnato in quella cinquantacinque anni, e restitui le sue dignità al pontefice. Ebbe costui un figliuolo ed un nipote chiamati aucora loro Ottoni, i quali l'uno appresso l'altro successero dopo lui all'imperio. Ed al tempo di Ottone III, papa Gregorio V fu cacciato dai Romani: dondeché Ottone venne in Italia e rimesselo in Roma: e il papa per vendicarsi coi Romani tolse a quelli l'autorità di creare l'imperadore, e la dette a sei principi della Magua: tre vescovi, Magonza, Treveri e Colonia, e tre principi, Brandeburgo, Palatino e Sassonia; il che segui nel mille due. Dopo la morte di Ottone III, fu dagli Elettori creato imperadore Enrico duca di Bayiera, il quale dopo dodici anni fu da Stefano VIII incoronato, Erano Enrico e Simeonda sua moglie di santissima vita, il che si vede per molti tempi dotati e edificati da loro, intra i quali fu il tempio di S. Miniato propinquo alla città di Firenze. Mori Enrico nel mille ventiquattro, al quale successe Corrado di Svevia, a cui dipoi Enrico II. Costui venne a Roma; e perchè egli era scisma nella Chiesa di tre papi, gli disfece tutti, e fece eleggere Clemente II, dal quale fu incoronato imperadore.

Era governata allora Italia parte dai popoli, parte dai principi, parte dai mandati dall'imperadore, dei quali il maggiore, ed a cui gli altri riferiyano, si chiamaya Cancellario. Tra i principi il più potente era Gottifredi e la contessa Matelda sua donna, la quale era nata di Beatrice sirocchia di Enrico II. Costei ed il marito possedevano Lucca, Parma, Reggio e Mantova, con tutto quello che oggi si chiama il Patrimonio. Ai pontefici faceva allora assai guerra l'ambizione del popolo romano, il quale in prima si era servito dell'autorità di quelli per liberarsi dagli imperadori: dipoi che egli ebbe preso il dominio della città, e riformata quella secondo che a lui parve, subito diventò nemico ai pontefici, e molte più ingiurie riceverono quelli da quel popolo, che da alcuno altro principe cristiano. E nei tempi che i papi facevano colle censure tremare tutto il Ponente, avevano il popolo romano ribelle, nè qualunque di essi aveva altro intento che torre la riputazione e l'autorità l'uno all'altro. Venuto adunque al pontificato Niccolò II, come Gregorio V tolse ai Romani il poter creare l'imperadore, così Niccolò gli privò di concorrere alla creazione del papa, e volle che solo la elezione di quello appartenesse ai cardinali. Ne fu contento a questo; che convenuto con quelli principi che governavano la Calabria e la Puglia, per le cagioni che poco dipoi diremo, costrinse tutti gli uffiziali mandati dai Romani per la loro giurisdizione a rendere ubbidienza al papa, e alcuni ne privò dei loro uffici. Fu dopo la morte di Niccolò scisma nella Chiesa, perchè il clero di Lombardia non volle prestare ubbidienza ad Alessandro II eletto a Roma. e creò Cadolo da Parma antipapa; ed Enrico che aveva in odiò la potenza de' pontefici, fece intendere a papa Alessandro che renunciasse al pontificato, e ai cardinali che andassero nella Magua a creare un nuovo pontefice. Onde che fu il primo principe che cominciasse a sentire di quale importanza fussero le spirituali ferite, perchè il papa fece un concilio a Roma, e privò Enrico dell'imperio e del regno. E alcuni popoli italiani seguirono il papa, e alcuni Enrico; il che fu seme degli umori guelfi e ghibellini, acciocchè l'Italia, mancate le inondazioni barbare, fusse dalle guerre intestine lacerata. Enrico adunque, sendo scomunicato, fu costretto dai suoi popoli a venire in Italia, e scalzo inginocchiarsi al papa, e domandargli perdono, il che segui l'anno mille ottanta. Nacque nondimeno poco dipoi nuova discordia tra il papa ed

Enrico; ondeché il papa di nuovo lo scomunicò, e l' imperadore mandò il suo figliuolo, chiamato ancora Enrico, con esercito a Roma, e con aiuto de' Romani, che avevano in odio il papa, l'assediò nella fortezza; dondechè Roberto Guiscardo venne di Puglia a soccorrerio, ed Enrico non lo aspettò, ma se ne tornò nella Magna. Solo i Romani stettero nella loro ostinazione, talchè Roma ne fu di nuovo da Roberto saccheggiata, e riposta nelle antiche rovine, dove da più pontefici era innanzi stata instaurata. E perchè da questo Roberto nacque l'ordine del regno di Napoli, non mi par superfluo narrare particularmente le azioni e nazione di quello.

Poichė venne disunione intra gli eredi di Carlo Magno, come di sopra abbiamo dimostro, si dette occasione a nuovi popoli settentrionali, detti Normandi, di venire ad assalire la Francia, e occuparono quel paese, il quale oggi da loro è detto Normandia. Di questi popoli una parte venne in Italia ne' tempi che quella provincia da' Berengarj, da' Saracini e dagli Unni era infestata, e occuparono alcune terre in Romagna, dove intra quelle guerre virtuosamente si mantennero. Di Tancredi, uno di quei principi Normandi, nacquero più figliuoli, intra i quali fu Guglielmo nominato Serabac, e Roberto detto Guiscardo. Era pervenuto il principato a Guglielmo, ed i tumulti d'Italia in qualche parte erano cessati. Noudimeno i Saracini tenevano la Sicilia, e ogni di scorrevano i lidi d'Italia; per la qual cosa Guglielmo convenne con il principe di Capova e di Salerno, e con Melorco Greco, che per l'imperadore di Grecia governava la Puglia e la Calabria. d'assaltare la Sicilia, e seguendone la vittoria si accordarono che qualungue di loro della preda e dello stato dovesse per la quarta parte partecipare. Fu l'impresa felice, e cacciati i Saracini, occuparono la Sicilia; dopo la qual vittoria Melorco fece venire segretamente genti di Grecia, e prese la possessione dell'isola per l'imperadore, e solamente divise la preda. Di che Guglielmo fu mal contento, ma riserbò a tempo più comodo a dimostrarlo; e si parti di Sicilia insieme con i principi di Salerno e di Capova. I quali come furono partiti da lui per tornarsene a casa, Guglielmo non ritorno in Romagna, ma si volse con le sue genti verso Puglia, e subito occupò Melfi, e quindi in breve tempo contra le forze dell'imperadore greco s'insignori quasi che di tutta Puglia e di Calabria, nelle quali provincie signoreggiava, al tempo di Niccolò II. Roberto Guiscardo suo fratello. E perchè egli aveva avuto assai differenze con i suoi nipoti per la eredità di quelli stati, usò l'autorità del papa a comporle; il che fu dal papa eseguito volentieri, desideroso di guadagnarsi Roberto, acciocchè contro gl'imperadori tedeschi, e contro l'insoleuza del popolo romano lo difendesse, come l'effetto ne segui, secondo che di sopra abbiamo dimostro, che ad istanza di Gregorio VII cacciò Enrico di Roma, e quel popolo domò. A Roberto successe Ruggieri e Guglielmo suoi figliuoli, allo stato de' quali si aggiunse Napoli, e tutte le terre che sono da Napoli a Roma, e di più la Sicilia, della quale si fece signore Ruggieri. Ma Guglielmo dipoi andando in Costantinopoli per prendere per moglie la figliuola dell'imperadore, fu da Ruggieri assalito, e toltogli lo stato. E insuperbito per tale acquisto si fece prima chiamare re d'Italia, e dipoi, contento del titolo di re di Puglia e di Sicilia, fu il primo che desse nome e ordine a quel regno, il quale ancora oggi intra gli antichi termini si mantiene, ancora che più volte abbia variato non solamente sangue, ma nazione. Perchè venuta meno la stirpe dei Normandi, si trasmutò quel regno nei Tedeschi, da quelli nei Francesi, da costoro negli Aragonesi, e oggi è posseduto dai Fiamminghi.

Era pervenuto al pontificato Urbano II, il quale era in Roma odiato; e non gli parendo anche potere stare per le disunioni in Italia sicuro, si volse ad una generosa impresa, e se ne andò in Francia con tutto il clero, e radunò in Anevsa motti popoli, ai quali fece un'orazione contro agl'infedeli; per la quale tanto accese gli animi loro, che diliberarono fare l'impresa d'Asia contra i Saracini, la quale impresa con tutte le altre simili furone dipoi chiamate Crociate, perchè tutti quelli che vi andarono erano segnati sopra le armi e sopra i vestimenti d'una croce rossa. I principi di questa impresa furono Gottifredi, Eustachio e Baldovino di Buglione, conti di Bologna, e un Pietro Termita, per santifià e prudenza eclebrach, dove molti re e molti popoli

concorsero con danari, e molti privati senza alcuna mercede militarono; tanto allora poteva negli animi degli uomini la religione, mossi dall'esempio di quelli che ne erano capi. Fu questa impresa nel principio gloriosa, perchè tutta l'Asia-Minore, la Soria e parte dell'Egitto venne nella podestà de' Cristiani; mediante la quale nacque l'ordine dei cavalieri di Gerosolima, il quale oggi ancora regna, e tiene l'isola di Rodi, rimasa unico ostacolo alla potenza dei Maumettisti. Nacquene ancora l'ordine dei Templari, il quale dopo poco tempo per li cattivi loro costumi venne meno. Seguirono in varj tempi varj accidenti, dove molte nazioni e particolari uomini furono celebrati. Passò in aiuto di quella impresa il re di Francia, il re d'Inghilterra; e i popoli Pisani, Viniziani, e Genovesi v' acquistarono riputazione grandissima, e con varia fortuna insino ai tempi del Saladino Saraceno combatterono; la virtù del quale e la discordia dei Cristiani tolse alla fine loro tutta quella gloria, che si avevano nel principio acquistata, e furono dopo novanta anni cacciati di quel luogo, che eglino avevano con tanto onore felicemente ricuperato.

Dopo la morte di Urbano fu creato pontefice Pascale II, ed all' imperio era pervenuto Enrico IV. Costui venne a Roma fingendo di tenere amicizia col papa: dipoi il papa e tutto il clero messe in prigione, nè mai lo liberò se prima non gli fu concesso di poter disporre delle chiese della Magna come a lui pareva. Mori in questi tempi la contessa Matelda, e lasció erede di tutto il suo stato la Chiesa. Dopo la morte di Pascale e di Enrico IV seguirono più papi e più imperadori, tantochè il papato pervenne ad Alessandro III, e lo imperio a Federigo Svevo, detto Barbarossa. Avevano avute i pontefici in quelli tempi con il popolo romano e con gl'imperadori molte difficoltà, le quali al tempo di Barbarossa assai crebbero. Era Federigo uomo eccellente nella guerra, ma pieno di tanta superbia, che non poteva sopportare di avere a cedere al pontefice. Nondimeno nella sua elezione venne a Roma per la corona, e pacificamente si tornò nella Magna. Ma poco stette in questa opinione, perchè tornò in Italia per domare alcune terre in Lombardia che non l'ubbidivano; nel qual tempo occorse che il cardinale

di S. Clemente, di nazione romano, si divise da papa Alessandro, e da alcuni cardinali fu fatto pana. Trovavasi in quel tempo Federigo imperadore a campo a Crema, con il quale dolendosi Alessandro dell' antipapa, gli rispose che l' uno e l'altro andasse a troyarlo, ed allora giudicherebbe chi di loro fosse papa, Dispiacque questa risposta ad Alessandro; e perchè lo vedeva inclinato a favorire l'antipapa, lo scomunicò, e se ne fuggi a Filippo re di Francia. Federigo intanto seguitando la guerra in Lombardia prese e disfece Milano, la qual cosa fu cagione che Verona, Padova e Vicenza si unirono contra lui a difesa comune. In questo mezzo era morto l'antipapa, dondechè Federigo creò in suo luogo Guido da Cremona. I Romani in questi tempi per l'assenza del papa, e per gl'impedimenti che l'imperadore aveva in Lombardia, avevano ripreso in Roma alquanto di autorità, e andavano ricognoscendo l'ubbidienza delle terre, che solevano essere loro suddite. E perchè i Tusculani non vollero cedere alla loro autorità, gli andarono popolarmente a trovare, i quali furono soccorsi da Federigo, e ruppero l'esercito de' Romani con tanta strage, che Roma non fu mai poi nè popolata nè ricca. Era intanto tornato papa Alessandro in Roma, parendogli potervi star sicuro per l'inimicizia avevano i Romani con Federigo, e per gli nimici che quello aveva in Lombardia. Ma Federigo, posposto ogni rispetto, andò a campo a Roma, dove Alessandro non lo aspettò, ma se ne fuggi a Guglielmo re di Puglia, rimaso erede di quel regno dopo la morte di Ruggieri. Ma Federigo cacciato dalla peste lasciò l'ossidione, e se ne tornò nella Magna; e le terre di Lombardia, le quali erano congiurate contro di lui, per potere ' battere Pavia e Tortona, che tenevano le parti imperiali, edificarono una città che fosse sedia di quella guerra, la quale nominarono Alessandria in onore di Alessandro papa, e in vergogua di Federigo. Mori ancora Guidone antipapa, e fu fatto in suo luogo Giovanni da Fermo, il quale per i favori delle parti dell' imperadore si stava in Montefiasconi. Papa Alessandro in quel mezzo se n'era ito in Tuscolo chiamato da quel popolo, acciocchè con la sua autorità lo difendesse dai Romani; dove vennero a lui oratori mandati da

Enrico re d'Inghilterra a significargli, che della morte del beato Tommaso, vescovo di Conturbia, il loro re non aveva alcuna colpa, siccome pubblicamente ne era stato infamato. Per la qual cosa il papa mandò due cardinali in Inghilterra a ricercare la verità della cosa; i quali ancora che non trovassero il re in manifesta colpa, nondimeno per l'infamia del peccato, e per non l'avere ouorato come egli meritava, gli dettero per penitenza, che chiamati tutti i baroni del regno, con giuramento alla presenza loro si scusasse, ed inoltre mandasse subito dugento soldati in Gerusalemme pagati per un anno, ed esso fusse obbligato, con quello esercito che potesse ragunar maggiore, personalmente, avauti che passassero tre anni, ad andarvi; e che dovesse annullare tutte le cose fatte nel suo regno in disfavore della libertà ecclesiastica, e dovesse acconsentire che qualunque suo soggetto potesse, volendo, appellare a Roma; le quali cose furono tutte da Enrico accettate: e sottomessesi a quel giudicio un tanto re, che oggi un uomo privato si vergognerebbe a sottomettersi. Nondimeno mentre che il papa aveva tanta autorità nei principi longinqui, non poteva farsi ubbidire dai Romani, dai quali non potette impetrare di potere stare in Roma, e aucorachè promettesse d'altro che dell'ecclesiastico nou si travagliare: tanto le cose che paiono, sono più discosto che d'appresso temute.

Era tornato in questo tempo Federigo in Italia, e mentre che si preparava a far nuova guerra al papa, tutti i suoi prelati e baroni gli fecero intendere che l'abbandonerebbero se non si riconciliava con la Chiesa; di modo che fu costretto andare ad adorarlo a Vinegia, dove si pacificarono insieme; e nell'accordo il papa privò l'imperatore di ogni autorità, che egli avesse sopra Roma, e nominò Guglielmo re di Sicilia e di Puglia per suo confederato. E Federigo uno potendo stare senza far guerra, n'andò all'impresa d'Asia per sfogare la sua ambizione contra Maumetto, la quale coutra ai vicarj di Cristo sfogare non aveva potuto; ma arrivato sopra il fume Cidno, allettato dalla chiarezza delle acque, vi si lavò dentro, per il qual disordine mori. E così l'acque fecero più favore ai Maumettisti, che le sconuniche ai Cristiani,

perchè queste frenarono l'orgoglio suo, e quelle lo spensero. Morto Federigo, restava solo al papa a domare la contumacia de' Romani; e dopo molte dispute fatte sopra la creazione dei consoli, convennero che i Romani secondo il costume loro gli eleggessero, ma non potessero pigliare il magistrato se prima non giuravano di mantenere la fede alla Chiesa. Il quale accordo fece che Giovanni antipapa se ne fuggi in Monte Albano, dove poco dipoi si mori. Era morto in questi tempi Guglielmo re di Napoli, ed il papa disegnava di occupare quel regno, per non aver lasciati quel re altri figliuoli che Tancredi suo figliuolo naturale; ma i baroni non conseutirono al papa, ma vollero che Tancredi fusse re. Era papa allora Celestino III, il quale desideroso di trarre quel regno dalle mani di Tancredi, operò che Enrico figliuolo di Federigo fusse fatto imperadore, e gli promise il regno di Napoli con questo che restituisse alla Chiesa le terre che a quella appartenevano. E per facilitare la cosa trasse di monastero Gostanza, già vecchia figliuola di Guglielmo, e gliene dette per moglie; e così passò il regno di Napoli da' Normandi, che ne erano stati fondatori, ai Tedeschi. Enrico imperadore, come prima ebbe composte le cose della Magna, venne in Italia con Gostanza sua moglie, e con un suo figliuolo di quattro anni, chiamato Federigo, e senza molta difficoltà prese il regno, perchè di già era morto Tancredi, e di lui era rimaso un piccolo fanciullo detto Ruggieri. Morì dopo alcun tempo Enrico in Sicilia, e successe a lui nel regno Federigo, ed all'imperio Ottone duca di Sassonia, fatto per i favori che gli fece papa Innocenzio III. Ma come prima ebbe presa la corona, contra a ogni opinione diveutò Ottone nemico del pontefice, occupò la Romagna, e ordinava di assalire il regno: per la qual cosa il papa lo scomunicò, in modo che fu da ciascuno abbandonato, e gli elettori elessero per imperadore Federigo re di Napoli. Veune Federigo a Roma per la corona, ed il papa non volle incoronarlo, perchè temeva la sua potenza, e cercava di trarlo d' Italia, come ne avea tratto Ottone: tanto che Federigo sdegnato ne andò nella Magna, e fatte più guerre con Ottone, lo vinse. In quel mezzo si morì Innocenzio, il quale, oltre alle egregie



sue opere, edificò lo spedale di Santo Spirito in Roma. Di costui fu successore Onorio III, al tempo del quale surse l'ordine di San Domenico e di San Francesco nel mille dugento diciotto. Coronò questo pontefice Federigo, al quale Giovanni disceso di Baldovino re di Gerusalemme, che era con le reliquie dei Cristiani in Asia, e ancora teneva quel titolo, dette una sua figliuota per moglie, e con la dote gli concesse il titolo di quel regno; di qui nasce che qualunque è re di Napoli s'intitola re di Gerusalemme.

In Italia si viveva allora a questo modo: i Romani non facevano più consoli, ed in cambio di quelli, con la medesima autorità facevan quando uno, quando più senatori: durava ancora la lega che avevano fatta le città di Lombardia contra a Federigo Barbarossa, le quali erano Milano, Brescia, Mantova, con la maggior parte delle città di Romagna, e di più Verona, Vicenza, Padova e Trevigi. Nelle parti dell'imperadore erano Cremona, Bergamo, Parma, Reggio, Modena e Trento. Le altre città e castella di Lombardia, di Romagna e della Marca Trivigiana favorivano, secondo la necessità, or questa or quella parte. Era venuto in Italia al tempo di Ottone III un Ezelino, del quale rimaso in Italia nacque un figliuolo, che generò un altro Ezelino. Costui sendo ricco e potente si accostò a Federigo II, il quale, come si è detto, era diventato nimico del papa; e venendo in Italia per opera e favore di Ezelino, prese Verona e Mantova, e disfece Vicenza, occupò Padova, e ruppe l'esercito delle terre collegate, e dipoi se ne venne verso Toscana. Ezelino intanto aveva sottomessa tutta la Marca Trivigiana. Nè potette espugnar Ferrara, perchè fu difesa da Azone da Esti, e dalle genti che il papa aveva in Lombardia; donde che partita l'ossidione, il papa dette quella città in feudo ad Azone Estense, dal quale sono discesi quelli, i quali ancora oggi la signoreggiano. Fermossi Federigo a Pisa desideroso d'insignorirsi di Toscana, e nel ricognoscere gli amici e nimici di quella provincia seminò tanta discordia, che fu cagione della rovina di tutta Italia, perchè le parti guelfe e ghibelline moltiplicarono, chiamandosi Guelfi quelli che seguivano la Chiesa, e Ghibellini quelli che seguivano l'imperadore; ed a Pistoja in prima

fu udito questo nome. Partito Federigo da Pisa, in molti modi assaltò e guastò le terre della Chiesa, tanto che il papa, non avendo altro rimedio, gli bandi la Crociata contro, come avevano fatto gli antecessori suoi contro i Saracini. E Federigo per non essere abbandonato dalle sue genti ad un tratto. come erano stati Federigo Barbarossa e gli altri suoi maggiori, soldò assai Saracini e per obbligarsegli e per fare un ostacolo in Italia fermo contro la Chiesa, che non temesse le napali maledizioni, donò loro Nocera nel regno, acciocchè avendo un proprio rifugio, potessero con maggior securtà servirlo. Era venuto al pontificato Innocenzio IV, il quale temendo di Federigo se ne andò a Genova, e di quivi in Francia, dove ordinò un concilio a Lione, al quale Federigo diliberò di andare. Ma fu ritenuto dalla ribellione di Parma . dall'impresa della quale sendo ributtato se ne audò in Toscana, e di quivi in Sicilia dove si mori, e lasció in Svevia Corrado suo figliuolo, ed in Puglia Manfredi nato di concubina, il quale aveva fatto duca di Benevento. Venne Corrado per la possessione del regno, ed arrivato a Napoli si mori, e di lui ne rimase Corradino piccolo, che si trovava nella Magna. Pertanto Manfredi, prima come tutore di Corradino, occupò quello stato: dipoi dando nome che Corradino era morto. si fece re contra alla voglia del papa e dei Napoletani, i quali fece acconsentire per forza.

Mentre che queste cose nel regno si travagliavano, seguirono in Lombardia assai movimenti intra la parte guelfa
e ghibellina. Per la guelfa era un legato del papa, per la
ghibellina Ezelino, il quale possedeva quasi tutta la Lombardia di là dal Po. E perché nel trattare la guerra se gli
ri bellò Padova, fece morire dodici mila Padovani, ed egli
avanti che la guerra terminasse fu morto, che era di età di
anni ottanta, dopo la cui morte tutte le terre possedute da
lui diventarono libere. Seguitava Manfredi re di Napoli le inimicizie contra la Chiesa secondo gli suoi antenati, e tenea ti
papa, che Si chiamava Urbano IV, in continue angustie;
tanto che il pontefice per domarlo gli convocò la Crociata
contro, e ne andò ad aspettare le genti a Perugia. E parendogli che le genti venissero poche, deholi e tarde, pensò che

in an incomple

a vincere Manfredi bisognassero più certi aiuti; e si volse per aiuto e favori in Francia, e creò re di Sicilia e di Napoli Carlo d' Angiò, fratello di Lodovico re di Francia, e lo eccitò a venire in Italia a pigliare quel regno. Ma prima che Carlo venisse a Roma il papa mori, e fu fatto in suo luogo Clemente IV. al tempo del quale Carlo con trenta galee venne ad Ostia, ed ordinò che le altre sue genti venissero per terra; e nel dimorare che fece in Roma, i Romani per gratificarselo lo fecero senatore, ed il papa lo investi del regno, con obbligo che dovesse ogni anno pagare alla Chiesa cinquanta mila fiorini; e fece un decreto che per l'avvenire nè Carlo nè altri che tenessero quel regno, non potessero essere imperadori. E andato Carlo contra Manfredi lo ruppe ed ammazzo propinquo a Benevento, e s'insignori di Sicilia e del regno. Ma Corradino, a cui per testamento del padre s'apparteneva quello stato, ragunata assai gente nella Magna, venne in Italia contra Carlo, con il quale combattè a Tagliacozzo, e fu prima rotto, e poi, fuggendosi sconosciuto, fu preso e morto.

Stette la Italia quieta, tanto che successe al pontificato Adriano V. E stando Carlo a Roma, e quella governando per l'uffizio che egli aveva di senatore, il papa non poteva sopportare la sua potenza, e se ne ando ad abitare a Viterbo, e sollecitava Ridolfo imperadore a venire in Italia contra Carlo. E così i pontefici ora per carità della religione, ora per loro propria ambizione, non cessavano di chiamare in Italia uomini nuovi, e suscitare nuove guerre; e poiché eglino avevano fatto potente un principe se ne pentivano, e cercavano la sua rovina, nè permettevano che quella provincia, la quale per loro debolezza non polevano possedere, altri la possedesse. E i principi ne temevano, perche sempre o combattendo o fuggendo vincevano, se con qualche inganno non erano oppressi, come fu Bonifacio VIII, ed alcuni altri, i quali sotto colore di amicizia furono dagl'imperadori presi. Non venne Ridolfo in Italia, sendo ritenuto dalla guerra che aveva con il re di Boemia. In quel mezzo mori Adriano, e fu creato ponfesice Niccolò III di casa Orsina, uomo audace ed ambizioso; il quale pensò ad ogni modo di diminuire la

potenza di Carlo, ed ordinò che Ridolfo imperadore si dolesse che Carlo teneva un governatore in Toscana rispetto alla parte guelfa, che era stata da lui dopo la morte di Manfredi in quella provincia rimessa. Cedette Carlo all' imperadore, e ne trasse i suoi governatori, ed il papa vi mandò un suo nipote cardinale per governatore dell' imperio, talchè l'imperadore per questo onore fattogli restitui alla Chiesa la Romagna, stata dai suoi antecessori tolta a quella, ed il papa fece duca di Romagna Bertoldo Orsino. E parendogli essere diventato potente e da poter mostrare il viso a Carlo, lo privò dell'ufficio del senatore, e fece un decreto che niuno di stirpe regia potesse essere più senatore in Roma. Aveva in animo ancora di torre la Sicilia a Carlo, e mosse a questo fine segretamente pratica con Pietro re d' Aragona, la quale poi al tempo del suo successore ebbe effetto. Disegnava ancora fare di casa sua duoi re, l'uno in Lombardia, l'altro in Toscana, la potenza de' quali difendesse la Chiesa da' Tedeschi che volessero venire in Italia, e dai Francesi che erano nel regno. Ma con questi pensieri si mori, e fu il primo de' papi che apertamente mostrasse la propria ambizione, e che disegnasse, sotto colore di far grande la Chiesa, onorare e beneficare i suoi. E come da questi tempi indietro non si è mai fatta menzione di nipoti o di parenti di alcuno pontefice, così per l'avvenire ne fia piena l'istoria, tanto che noi ci condurremo ai figliuoli; nè manca altro a tentare ai pontefici, se non che come eglino hanno disegnato insino ai tempi nostri di lasciarli principi, così per lo avvenire pensino di lasciare loro il papato ereditario. Bene è vero, che per insino a qui i principati ordinati da loro hanno avuto poca vita, perchè il più delle volte i pontefici per vivere poco tempo, o ei non finiscono di piantare le piante loro, o se pure le piantano, le lasciano con si poche e deboli barbe, che al primo vento, quando è mancata quella virtù che le sostiene, si fiaccano.

Successe a costui Martino IV, il quale per essere di nazione francioso favori le parti di Carlo, in favore del quale Carlo mandò in Romagna, che se gli era ribellata, le sue genti; ed essendo a campo a Furli, Guido Bonatti astrologo ordinò che in un punto dato da lui il popolo gli assaltasse, in modo che tutti i Francesi vi furono presi e morti. In questo tempo si mandò ad effetto la pratica mossa da papa Niccolao con Pietro re d'Aragona, mediante la quale i Siciliani ammazarono tutti il Francesi che si trovarono in quell'isola, dalla quale Pietro si fece signore, dicendo appartenersegli per aver per moglie Gostanza figliuola di Manfredi. Ma Carlo nel riordinare la guerra per la ricuperazione di quella si mori, e rimase di lui Carlo II, il quale in quella guerra era rimaso prigione in Sicilia, e per essere libero promise di ritornare prigione, se infra tre anni non aveva impetrato dal papa, che i reali di Aragona fossoro investiti del reno di Sicilia.

Ridolfo imperadore in cambio di venire in Italia, per rendere all'imperio la riputazione in quella, vi mandò un suo oratore con autorità di poter fare libere tutte quelle città che si ricomperassero; ondechè molte città si comperarono, e con la libertà mutarono modo di vivere. Adulfo di Sassonia successe all'imperio, ed al pontificato Pietro del Murone, che fu nominato papa Celestino; il quale sendo eremita e pieno di santità, dopo sei mesi rinunziò il pontificato, e fu eletto Bonifacio VIII. I cieli, i quali sapevano come ei doveva venir tempo che i Francesi ed i Tedeschi s' allargherebbero d' Italia, e che quella provincia resterebbe al tutto in mano degli Italiani, acciocchè il papa quando mancasse degli ostacoli oltramontani non potesse nè fermare nė godere la potenza sua, fecero crescere in Roma due potentissime famiglie, Colonnesi ed Orsini, acciocchè con la potenza e propinquità loro tenessero il pontificato infermo. Ondechè papa Bonifacio, il quale conosceva questo, si volse a volere spegnere i Colonnesi, ed oltre allo avergli scomunicati, bandi loro la crociata contro. Il che sebbene offese alquanto loro, offese più la Chiesa; perchè quell' arme la quale per carità della Fede aveva virtuosamente adoperato, come si volse per propria ambizione ai Cristiani, cominciò a non tagliare (\*). E così il troppo desiderio di sfogare il loro appetito,



<sup>(°)</sup> Questo periodo, errato in quasi tutte le edizioni, è stato da noi rettificato coll'aiuto del MS. Laurenziano e delle due edizioni dei Giunti già citate.

faceva che i pontefici appoco appoco si disarmavano. Privò, oltre di questo, due che di quella famiglia erano cardinali, del cardinalato; e fuggendo Sciarra capo di quella casa davanti a lui scognosciuto, fu preso dai corsali Catelani, e messo al remo; ma cognosciuto dipoi a Marsiglia fu mandato al re Filippo di Francia, il quale era stato da Bonifacio scomunicato e privo del regno. E considerando Filippo come nella guerra aperta contro ai pontefici o e' si rimaneva perdente, o e' vi si correva assai pericoli, si volse agl'inganni, e simulato di volere fare accordo col papa, mandò Sciarra in Italia segretamente, il quale arrivato in Anagnia dove era il papa, convocati di notte i suoi amici, lo prese. E benchè poco dipoi dal popolo di Anagnia fusse liberato, nondimeno per il dolore di quella ingiuria (\*) rabbioso morl. Fu Bonifacio ordinatore del giubbileo nel mccc, e provvide che ogni cento anni si celebrasse. In questi tempi seguirono molti travagli intra le parti guelfe e ghibelline; e per essere stata abbandonata Italia dagl' imperadori, molte terre diventarono libere, e molte furono dai tiranni occupate. Restitui papa Benedetto ai cardinali Colonnesi il cappello, e Filippo re di Francia ribenedisse. A costui successe Clemente V, il quale per essere Francioso ridusse la corte in Francia nell' anno mcccv (\*\*).

In quel mezzo Carlo II re di Napoli mori, al quale successe Ruberto suo figliuolo; ed all'imperio era pervenuto Arrizo di Lucemborgo, il quale venne a Roma per incoronarsi, nonostante che il papa non vi fusse. Per la cui venula seguirono assai movimenti in Lombardia, perché furono rimessi nelle terre tutti i fuorusciti o guelfi o ghibellini che fossero. Di che ne segui che cacciando l'uno l'altro, si riempie quella provincia di guerra, a che l'imperadore con ogni suo sforzo non potette ovviare. Partito costui di Lombardia, per la via di Genova se ne venue a Pisa, dove s'ingegnò di torre la To-

<sup>(\*)</sup> Ingiuria. Così il MS., i Giunti e le edizioni più stimate. — Le altre hanno cattura.

<sup>(\*\*)</sup> Tutte le edizioni da noi riscontrate hanno MCCCVI. Noi abbiamo seguito il MS. Laurenziano, che in ciò concorda cogli storici.

scana al re Ruberto; e non facendo alcun profitto se ne ando a Roma, dove stette pochi giorni, perchè dagli Orsini con il favore del re Ruberto ne fu cacciato, e ritornossi a Pisa; e per fare più sicuramente guerra alla Toscana, e trarla dal governo del re Ruberto, la fece assaltare da Federigo re di Sicilia. Ma quando egli sperava in un tempo occupare la Toscana e torre al re Ruberto lo stato, si mori; al quale successe nell'imperio Lodovico di Baviera. In quel mezzo pervenne al papato Giovanui XXII, al tempo del quale l'imperadore non cessava di perseguitare i Guelfi e la Chiesa, la quale in maggior parte dal re Ruberto e dai Fiorentini era difesa. Donde nacquero assai guerre fatte in Lombardia dai Visconti contra i Guelfi, ed in Toscana da Castruccio di Lucca contra i Fiorentini. Ma perchè la famiglia de' Visconti fu quella che dette principio alla Ducea di Milano, uno de' cinque principati che dipoi governarono l'Italia, mi pare di replicare da più alto luogo la loro condizione.

Poichè segui in Lombardia la lega di quelle città, delle quali di sopra facemmo menzione, per difendersi da Federigo Barbarossa, Milano ristorato che fu dalla rovina sua, per vendicarsi delle ingiurie ricevute si congiunse con quella lega, la quale raffrenò il Barbarossa, e tenne vive un tempo in Lombardia le parti della Chiesa; e ne'travagli di quelle guerre, che allora seguirono, diventò in quella città potentissima la famiglia di quelli della Torre, della quale sempre crebbe la riputazione, mentre che gl'imperadori ebbero in quella provincia poca autorità. Ma venendo Federigo II in Italia, e diventata la parte ghibellina per le opere di Ezelino potente. nacquero in ogni città umori ghibellini; donde che in Milano di quelli che tenevano la parte ghibellina fu la famiglia dei Visconti, la quale cacció quelli della Torre da Milano. Ma poco stettero fuori, che per accordi fatti tra l'imperadore ed il papa furono restituiti nella patria loro. Ma sendone andato il papa con la corte in Francia, e venendo Arrigo di Lucemborgo in Italia per andare per la corona a Roma, fu ricevuto in Milano da Maffeo Visconti e Guido della Torre, i quali allora erano i capi di quelle famiglie. Ma disegnando Maffeo servirsi dell'imperadore per cacciare Guido, giudicando l'impresa facile, per essere quello di contraria fazione all'imperio, prese occasione dai rammarichi che il popolo faceva per i sinistri portamenti dei Tedeschi, e cautamente andava dando animo a ciascuno, e gli persuadeva a pigliar l'armi, e levarsi da dosso la servitu di quei barbari. E quando gli parve aver disposta la materia a suo proposito, fece per alcun suo fidato nascere un tumulto, sopra il quale tutto il popolo prese l'armi contro il nome tedesco. Nè prima fu mosso lo scandolo, che Maffeo con i suoi figliuoli e tutti i suoi partigiani si trovarono in arme, e corsero ad Arrigo, significandogli come questo tumulto nasceva da quelli della Torre, i quali, non contenti di stare in Milano privatamente, avevano presa occasione di volerlo spogliare, per gratificarsi i Guelfi d' Italia, e diventar principi di quella città; ma che stesse di buono animo, chè loro con la loro parte, quando si volesse difendere, erano per salvarlo in ogni modo. Credette Arrigo esser vere tutte le cose dette da Maffeo, e ristrinse le sue forze con quelle de' Visconti, ed assali quelli della Torre, i quali erano corsi in più parti della città per fermare i tumulti, e quelli che poterono avere ammazzarono, e gli altri spogliati delle loro sostanze mandarono in esilio. Restato adunque Maffeo Visconti come principe in Milano, rimasero dopo lui Galeazzo ed Azzo, e dono costoro Luchino e Giovanni. Diventò Giovanni arcivescovo di quella città; e di Luchino, il quale mori avanti a lui, rimasero Bernabò e Galeazzo; ma morendo ancora poco dipoi Galeazzo, rimase di lui Giovanni Galeazzo, detto Conte di Virtu. Costui, dopo la morte dell'arcivescovo, con inganno ammazzò Bernabò suo zio, e restò solo principe di Milano, il quale fu il primo che avesse titolo di duca. Di costui rimase Filippo e Gio. Maria Angelo, il quale sendo morto dal popolo di Milano, rimase lo stato a Filippo, del quale non rimasero figliuoli maschi, dondechė quello stato si trasferi dalla casa de' Visconti a quella degli Sforzeschi nel modo e per le cagioni che nel suo luogo si narreranno.

Ma fornando donde io mi partii, Lodovico imperadore, per dar riputazione alla parte sua e per pigliare la corona, venne in Italia; e trovandosi in Milano, per aver cagione di trar danari dai Milanesi, mostrò di lasciarli liberi, e mise i

Visconti in prigione; dipoi per mezzo di Castruccio da Lucca gli liberò, e andato a Roma, per poter più facilmente perturbare l'Italia, fece Piero della Corvara antipapa; con la riputazione del quale e con la forza de'Visconti disegnava tenere inferme le parti contrarie di Toscana e di Lombardia. Ma astruccio morì; la qual morte fu cagione del principio della sua rovina, perchè Pisa e Lucca se gli ribellarono, ed i Pisani mandarono l'antipapa prigione al papa in Francia, in modo che l'imperadore, disperato delle cose d'Italia, se ne tornò nella Magna. Nè fu prima partito costui, che Giovanni re di Boemia venne in Italia chiamato dai Ghibellini di Brescia, e s'insignori di quella e di Bergamo. E perchè questa venuta fu di consentimento del papa, ancora che fingesse il contrario, il legato di Bologna lo favoriva, giudicando che questo fusse huon rimedio a provvedere che l'imperadore non tornasse in Italia. Per il qual partito l'Italia mutò condizione; perchè i Fiorentini ed il re Ruberto, vedendo che il legato favoriva le imprese dei Ghibellini, diventarono nimici di tutti quelli, di chi il legato e il re di Boemia era amico. E senza aver riguardo a parti guelfe o ghibelline, si unirono molti principi con loro, intra i quali furono i Visconti, quelli della Scala, Filippo Gonzaga mantovano, quelli da Carrara, quelli da Este. Dondechė il papa gli scomunicò tutti, e il re per timore di questa lega se ne andò per ragunare più forze a casa, e tornato dipoi in Italia con più genti, gli riusci nondimeno l'impresa difficile; tanto che sbigottito, con dispiacere del legato se ne tornò in Boemia, e lasciò solo guardato Reggio e Modena, ed a Marsilio e Piero de' Rossi raccomandò Parma, i quali erano in quella città potentissimi. Partito costui, Bologna si accostò con la lega, ed i collegati si divisero intra loro quattro città che restavano nella parte della Chiesa, e convennero che Parma pervenisse a quelli della Scala, Reggio a' Gonzaga, Modena a quelli da Este, Lucca ai Fiorentini. Ma nelle imprese di queste terre seguirono molte guerre, le quali furono poi in buona parte da' Vineziani composte. E' parrà forse ad alcuno cosa non conveniente che intra tanti accidenti seguiti in Italia noi abbiamo differito tanto a ragiouare de' Vineziani, sendo la loro una repubblica che per ordine e per potenza debbe essere sopra ad ogni altro principato d'Italia celebrata. Ma perché tale ammirazione manchi, intendendosene la cagione, io mi farò indietro assai tempo, acciocchè ciascuno intenda quali fossero i principj suoi, e perchè differirono tanto tempo nelle cose d'Italia a travaditarsi.

Campeggiando Attila re degli Unni Aquileia, gli abitatori di quella, poichè si furono difesi molto tempo, disperati della salute loro, come meglio poterono con le loro cose mobili sopra molti scogli, i quali erano nella punta del mare Adriatico disabitati, si rifuggirono. I Padovani ancora veggendosi il fuoco propinquo, e temendo che vinta Aquileia, Attila non venisse a trovarli, tutte le loro cose mobili di più valore portarono dentro al medesimo mare in un luogo detto Rivo alto, dove mandarono ancora le donne, i fanciulli ed i vecchi loro; e la gioventù riserbarono in Padova per difenderla. Oltre a questi, quelli di Monselice con gli abitatori de' colli allo intorno, spinti dal medesimo terrore, sopra gli scogli del medesimo mare ne andarono. Ma presa Aquileia, ed avendo Attila guasta Padova, Monselice, Vicenza e Verona, quelli di Padova ed i più potenti, si rimasero ad abitare le paludi che erano intorno a Rivo alto; medesimamente tutti i popoli all' intorno di quella provincia, che anticamente si chiamava Vinetia. cacciati dai medesimi accidenti in quelle paludi si ridussero. Così costretti da necessità, lasciarono luoghi amenissimi e fertili, ed in sterili, deformi e privi di ogni comodità abitarono. E per essere assai popoli in un tratto ridotti insieme. in brevissimo tempo fecero quelli luoghi non solo abitabili, ma dilettevoli; e costituite intra loro leggi ed ordini, fra tante ruine d'Italia sicuri si godevano, ed in breve tempo crebbero in riputazione e forze. Perchè, oltre ai predetti abitatori vi si rifuggirono molti delle città di Lombardia, cacciati massime dalla crudeltà di Clefi re de' Longobardi, il che non fu di poco augumento a quella città; tanto che ai tempi di Pipino re di Francia, quando per i prieghi del papa venne a cacciare i Longobardi d'Italia, nelle convenzioni che seguirono intra lui e l'imperadore de' Greci, fu che il duca di Benevento ed i Vineziani non ubbidissero ne all'uno ne all'altro, ma di mezzo la loro libertà si godessero. Oltre a questo, come la necessità gli aveva condotti ad abitare dentro all'acque, così gli forzava a pensare, non si valendo della terra, di potervi onestamente vivere; ed andando con i loro navigi per tutto il mondo, la città loro di varie mercanzie riempievano, delle quali avendo bisogno gli altri uomini, conveniva che in quel luogo frequentemente concorressero. Nè pensarono per molti anni ad altro dominio che a quello che facesse il travagliare delle mercanzie loro più facile; e però acquistarono assai porti in Grecia ed in Soria; e ne'passaggi che i Francesi fecero in Asia, perchè si servirono assai de' loro navigi, fu consegnata loro in premio l'isola di Candia. E mentre vissero in questa forma, il nome loro in mare era terribile, e dentro in Italia venerando; in modo che di tutte le controversie che nascevano, il più delle volte erano arbitri; come interveune nelle differenze nate intra i collegati per conto di quelle terre che tra loro si avevano divise, che rimessa la causa ne' Vineziani, rimase ai Visconti Bergamo e Brescia. Ma avendo loro con il tempo occupata Padova, Vicenza, Trevigi, e dipoi Verona, Bergamo e Brescia, e nel reame e in Romagna molte città, cacciati dalla cupidità del dominare, vennero in tanta opinione di potenza, che non solamente ai principi italiani, ma ai re oltramontani erano in terrore. Onde congiurati quelli contro di loro, in un giorno fu tolto loro quello stato, che si aveano in molti anni con infinito spendio guadagnato. E benchè ne abbino in questi nostri ultimi tempi riacquistato parte, non avendo riacquistata ne la riputazione nè le forze, a discrezione d'altri, come tutti gli altri principi italiani, vivono.

Era pervenuto al pontificato Benedetto XII, e parendogli aver perduto in tutto la possessione d'Italia, e temendo che Lodovico imperadore se ne facesse signore, diliberò di farsi amici in quella tutti coloro che avevano usurpate le terre, che solevano all' imperadore ubbidire, acciocchè avessero cagione di temere dell' imperio, e di ristringersi seco alla difesa d'Italia; e fece un decreto, che tutti i tiranni di Lomhardia possedessero le terre, che si avevano usurpate con giusto titolo. Ma sendo in questa concessione morto il papa, e rifatto Clemente VI, e vedendo l'imperadore con quanta liberalità il pontefice aveva donate le terre dell'imperio, per non essere ancora egli meno liberale delle cose d'altri che si fosse stato il papa, donò a tutti quelli, che nelle terre della Chiesa erano tiranni, le terre loro, acciocchè con l'autorità imperiale le possedessero. Per la qual cosa Galeotto Malatesti e i fratelli diventarono signori di Rimini, di Pesaro e di Fano, Antonio da Montefeltro della Marca e di Urbino, Gentile da Varano di Camerino, Guido da Polenta di Ravenna, Sinihaldo Ordelaffi di Furli e Cesena, Giovanni Manfredi di Faenza, Lodovico Alidosi d'Imola; ed oltre a questi in molte altre terre molti altri, in modo che di tutte le terre della Chiesa poche ne rimasero senza principe. La qual cosa fino ad Alessandro VI tenne la Chiesa debole; il quale ne' nostri tempi, con la rovina de' discendenti di costoro, le rende l'autorità sua. Troyavasi l'imperadore, quando fece questa concessione, a Trento, e dava nome di voler passare in Italia, donde seguirono guerre assai in Lombardia, per le quali i Visconti s' insignorirono di Parma. Nel qual tempo Ruberto re di Napoli mori, e rimasero di lui solo due nipoti nate di Carlo suo figliuolo, il quale più tempo innanzi era morto, e lasció che la maggiore, chiamata Giovanna, fusse erede del regno, e che la prendesse per marito Andrea figliuolo del re d' Ungheria suo nipote. Non stette Andrea con quella molto, che fu fatto da lei morire, e si maritò ad un altro suo cugino principe di Taranto, chiamato Lodovico. Ma Lodovico re d' Ungheria e fratello d' Andrea, per vendicare la morte di quello, venne con gente in Italia, e cacciò la regina Giovanna e il marito del regno.

In questo tempo segui a Roma una cosa memorabile, che un Niccolò di Lorenzo, cancelliere in Campidoglio, cacciò i senatori di Roma, e si fece, sotto titolo di Tribuno, capo dila repubblica romana; e quella nell'antica forma ridusse con tanta riputazione di giustizia e di virtù, che non solamente te terre propinque, ma tutta! I'lalia gli mandò ambasciatori; dimodochè le antiche provincie, vedendo come Roma era rimata, sollevarono il capo, e d'alcune, mosse dalla paura, alcune dalla speranza, l'onoravano. Ma Niccolò mo nostante

tanta riputazione, sè medesimo nei suoi principi abbandono: perchè invilito sotto tanto peso, senza essere da alcuno cacciato, celatamente si fuggi, e ne andò a trovare Carlo re di Boemia, il quale per ordine del papa, in dispregio di Lodovico di Baviera, era stato eletto imperadore. Costui per gratificarsi il pontefice gli mandò Niccolò prigione. Segui dipoi dopo alcun tempo che, ad imitazione di costui, un Francesco Baroncelli occupò a Roma il tribunato, e ne cacciò i senatori: tanto che il papa per il più pronto rimedio a reprimerlo trasse di prigione Niccolò, e lo mandò a Roma, e rendègli l'ufficio del tribunato, tanto che Niccolò riprese lo stato, e fece morire Francesco. Ma sendogli diventati nemici i Colonnesi, fu ancora esso dopo non molto tempo morto, e restituito l'ufficio ai senatori. In questo mezzo il re d'Ungheria, cacciata che egli ebbe la regina Giovanna, se ne tornò nel suo regno. Ma il papa, che desiderava piuttosto la regina propinqua a Roma che quel re, operò in modo che fu contento restituirle il regno, purchè Lodovico suo marito, contento del titolo di principe di Taranto, non fusse chiamato re. Era venuto l'anno mccci, si che al papa parve che il giubbileo, ordinato da papa Bonifacio VIII per ogni cento anni, si potesse a cinquanta anni ridurre: e fattolo per decreto, i Romani per questo beneficio furono contenti che mandasse a Roma quattro cardinali a riformare lo stato della città, e fare secondo la sua volontà i senatori. Il papa ancora pronunziò Lodovico di Taranto re di Napoli; donde che la regina Giovanna per questo beneficio dette alla Chiesa Avignone che era suo natrimonio. Era in questo tempo morto Luchino Visconti, donde solo Giovanni, arcivescovo di Milano, era restato signore, il quale fece molta guerra alla Toscana ed ai suoi vicini, tanto che diventò potentissimo; dopo la morte del quale rimasero Bernabò e Galeazzo suoi ninoti, ma noco dipoi mori Galeazzo, e di lui rimase Gio. Galeazzo, il quale si divise con Bernabò quello stato. Era in questi tempi imperadore Carlo re di Boemia, e pontefice Innocenzio VI, il quale mando in Italia Egidio cardinale, di nazione Spagnuolo, il quale con la sua virtù non solamente in Romagna ed in Roma, ma per tutta Italia aveva renduta la riputazione

alla Chiesa: ricuperò Bologna che dall'arcivescovo di Milano era stata occupata: costrinse i Romani ad accettare un senatore forestiero, il quale ciascun anno vi dovesse dal papa esser mandato; fece onorevoli accordi coi Visconti; ruppe e prese Giovanni Aguto inglese, il quale con quattromila Inglesi in aiuto de' Ghibellini militaya in Toscana. Onde che succedendo al pontificato Urbano V, poi che egli intese tante vittorie, diliberò visitare Italia e Roma, dove ancora venne Carlo imperadore, e dono pochi mesi Carlo si tornò nel regno, ed il papa in Avignone. Dopo la morte di Urbano fu creato Gregorio XI: e perchè egli era ancora morto il cardinale Egidio, l'Italia era tornata nelle sue antiche discordie causale dai popoli collegati contra ai Visconti. Tanto che il papa mandò prima un legato in Italia con seimila Brettoni. dipoi venne egli in persona, e ridusse la corte a Roma nel mccclxxvi, dono settantuno anno che l'era stata in Francia. Ma seguendo la morte di quello, fu rifatto Urbano VI, e poco dipoi a Fondi da dieci cardinali che dicevano Urbano non essere ben eletto, fu creato Clemente VII, I Genovesi in questi tempi, i quali più anni erano vivuti sotto il governo de' Visconti, si ribellarono; e intra loro e i Vineziani per Tenedo isola, nacquero guerre importantissime, per le quali si divise tutta Italia; nella qual guerra furono prima vedute le artiglierie , strumento nuovo trovato dai Tedeschi, E benchè i Genovesi fussero un tempo superiori, e che più mesi tenessero assediata Vinegia, nondimeno nel fine della guerra i Vineziani rimasero superiori, e per mezzo del pontefice fecero la pace nel MCCCLXXXI.

Era nato scisma nella Chiesa', come abbiamo detto, ondechè la regina Giovanna favoriva il papa scismatico; per la qual cosa Urbano fece fare contro a lei l'impresa del regno a Carlo di Durazzo, disceso dai reali di Napoli; il quale venuto le tolse lo stato, e s' insignori del regno, ed ella se ne fuggi in Francia; e il re di Francia, per questo sdegnato, mandò Lodovico d'Angiò in Italia per ricuperare il regno alla regina, e cacciare Urbano di Roma, e insignorirne l'antipapa. Ma Lodovico nel mezzo di questa impresa mori, e le sue gentir rolle se ne tornarono in Francia, il papa in quel

mezzo se ne andò a Napoli, dove pose in carcere nove cardinali, per aver seguitata la parte di Francia e dell'antipapa. Dipoi si sdegnò con il re, perchè non volle fare un suo nipole principe di Capova, e fingendo non se ne curare, lo richiese gli concedesse Nocera per sua abitazione, dove poi si fece forte, e si preparava a privare il re del regno. Per la qual cosa il re vi andò a campo, ed il papa se ne fuggi a Genova, dove fece morire quei cardinali che aveva prigioni. Di quivi se ne andò a Roma, e per farsi riputazione creò ventinove cardinali. In questo tempo Carlo re di Napoli ne andò in Ungheria, dove fu fatto re, e poco dipoi fu morto, ed a Napoli lasciò la moglie con Ladislao e Giovanna suoi figliuoli. In questo tempo ancora Giovanni Galeazzo Visconti aveva morto Bernabò suo zio, e preso tutto lo stato di Milano; e non gli bastando esser diventato duca di tutta la Lombardia, voleva ancora occupare la Toscana. Ma quando credeva di prenderne il dominio, e dipoi coronarsi re d'Italia, mori, Ad Urbano VI era succeduto Bonifacio IX. Mori ancora in Avignone l'antipapa Clemente VII, e fu rifatto Benedetto XIII. Erano in Italia in questi tempi soldati assai Inglesi. Tedeschi e Brettoni, condotti parte da quelli principi, i quali in varj tempi erano venuti in Italia, parte stati mandati dai pontefici quando erano in Avignone. Con questi tutti i principi Italiani fecero le loro guerre, insino che sorse Lodovico da Cento, romagnuolo, il quale fece una compagnia di soldati Italiani intitolata S. Giorgio, la virtù e disciplina del quale in poco tempo tolse la riputazione alle armi forestiere, e ridussela negl' Italiani, de' quali poi i principi d'Italia nelle guerre che facevano insieme si valevano. Il papa per discordia avuta coi Romani se ne andò a Scesi. dove stette tanto che venne il Giubbileo del MCCCC, nel qual tempo i Romani, acciocchè tornasse in Roma per utilità di quella città, furono contenti accettare di nuovo un senatore forestiero mandato da lui, e gli lasciarono fortificare Castel Sant' Angelo. E con queste condizioni ritornato, per far più ricca la Chiesa, ordinò che ciascuno nelle vacanze de' benefici pagasse un' annata alla Camera. Dopo la morte di Giovan Galeazzo duca di Milano, ancora che lasciasse due figliuoli, Giovaumariangelo e Filippo, quello stato si divise in molte parti. E ne' travagli che vi seguirono Giovanmaria fu morto, e Filippo stette un tempo rinchiuso nella rocca di Pavia, donde per fede e virtù di quel castellano si salvò. E intra gli altri che occuparono delle città possedute dal padre loro, fu Guglielmo della Scala, il quale fuoruscito si trovava nelle mani di Francesco da Carrara signore di Padova, per mezzo del quale ripreso lo stato di Verona, dove stette poco tempo, perchè per ordine di Francesco fu avvelenato, e toltogli la città. Per la qual cosa i Vicentini, bet sotto le insegne de Visconti erano vivuti sicuri, temendo della grandezza del signore di Padova, si diedero ai Vineziani; mediante i quali i Vineziani presero la guerra contro di lui, e prima gli tolsero Verona e dipoi Padova.

In questo mezzo Bonifacio papa mori, e fu eletto Innocenzio VII, al quale il popolo di Roma supplicò che dovesse rendergli le fortezze e restituirgli la sua libertà; a che il papa non volle acconsentire, doude che il popolo chiamò in suo ajuto Ladislao re di Napoli. Dipoi nato fra loro accordo, il papa se ne tornò a Roma, che per paura del popolo se n' era fuggito a Viterbo, dove aveva fatto Lodovico suo nipote conte della Marca. Mori dipoi, e fu creato Gregorio XII, con obbligo che dovesse renunziare al papato, qualunque volta ancora l'antipapa renunziasse. E per conforto dei cardinali, per far prova se la Chiesa si poteva riunire. Benedetto antipapa venne a Porto Venere, e Gregorio a Lucca, dove praticarono cose assai e non ne conclusero alcuna: dimodochè i cardinali dell' uno e dell' altro papa gli abbandonarono, e de' papi, Benedetto se n'andò in Spagna, e Gregorio a Rimini. I cardinali dall'altra parte, con il favore di Baldassarre Cossa cardinale e legato di Bologna, ordinarono un concilio a Pisa, dove crearono Alessandro V, il quale subito sconunicò il re Ladislao, e investi di quel regno Luigi d'Angiò, ed insieme con i Fiorentini, Genovesi e Vineziani, e con Baldassarre Cossa legato, assaltarono Ladislao, e gli tolsero Roma. Ma nello ardore di questa guerra mori Alessandro, e fu creato papa Baldassarre Cossa, che si fece chiamare Gioyanni XXIII. Costui parti da Bologna dove fu creato, e ne

andò a Roma, dove trovò Luigi d'Angiò che era venuto con l'armata di Provenza, e venuti alla zufa con Ladislao lo ruppero. Ma per difetto dei condottieri non poterono seguiro la vittoria, in modo che il re dopo poco tempor pirpese lo forze, e riprese Roma, ed il papa se ne fuggi a Bologna, e Luigi in Provenza. E pensando il papa in che modo potesse diminuire la potenza di Ladislao, operò che Sigismondo re d'Ungheria fusse eletto imperadore, e lo confortò a venire in Italia, e con quello si abboccò a Mantova; e convennero di rare un concitio generale, nel quale si riunisse la Chiesa, la quale unita, potrebbe facilmente opporsi alle forze dei suoi nemici.

Erano in quel tempo tre papi, Gregorio, Benedetto e Giovanni, i quali tenevano la Chiesa debole e senza riputazione. Fu eletto in luogo del concilio Costanza città della Magna, fuora dell' intenzione di papa Giovanni. E benche fusse per la morte del re Ladislao spenta la cagione che fece al papa muovere la pratica del concilio, nondimeno per essersi obbligato non potette rifiutare l'andarvi. E condotto a Costanza, dopo non molti mesi, conoscendo tardi l'error suo, tentò di fuggirsi; per la qual cosa fu messo in carcere e costretto rifiutare il papato, Gregorio, uno degli antipapi, ancora per un suo mandato rinunzio, e Benedetto, l'altro antipapa, non volendo rinunziare, fu condannato per eretico. Alla fine abbandonato dai suoi cardinali fu costretto ancora egli a rinunziare, ed il concilio creò pontefice Oddo di casa Colonna, chiamato dipoi papa Martino V; e così la Chiesa si uni dopo quaranta anni, che ella era stata in più pontefici divisa.

Trovavasi in questi tempi, come abbiamo delto, Filippo Viscontin nella rocca di Pavia. Ma venendo a morte Fazino Cane, il quale ne' travagli di Lombardia si era insignorito di Vercelli, Alessandria, Novara e Tortona, ed aveva ragunale assai ricchezze, non avendo figliuoli, lascio erede degli stati suoi Beatrice sua moglie, e ordinò co' suoi amici operasserg in modo che ella si maritasse a Filippo. Per il qual matrimonio diventato Filippo potente, racquistò Milano e tutto lo stato di Lombardia. Dipoi per esser grato de' benefici grandi,

come sono quasi sempre tutti i principi, accusò Beatrice sua moglie di stupro, e la fece morire. Diventato pertanto potentissimo, cominciò a pensare alle guerre di Toscana, per seguire i disegni di Giovan Galeazzo suo padre.

Aveva Ladislao re di Napoli morendo lasciato a Giovanna sua sirocchia, oltre al regno, un grande esercito capitanato dai principali condottieri d' Italia, intra i primi dei quali era Sforza da Cotignuola, riputato secondo quelle armi valoroso. La regina per fuggire qualche infamia di tenersi un Pandolfello, il quale aveva allevato, tolse per marito Giacopo della Marcia, Francioso, di stirpe reale, con queste condizioni, che fusse contento d'essere chiamato principe di Taranto, e lasciasse a lei il titolo e il governo del regno. Ma i soldati subito che egli arrivò in Napoli lo chiamarono re; in modo che intra il marito e la moglie nacquero discordie grandi, e più volte superarono l' un l' altro; pure in ultimo rimase la reina in stato, la quale diventò poi nemica del pontefice. Dondechè Sforza per condurla in necessità, e che ella avesse a gittarsegli in grembo, rinunziò fuora di sua opinione al suo soldo. Per la qual cosa quella si troyò in un tratto disarmata: e non avendo altri rimedi ricorse per gli aiuti ad Alfonso re di Aragona e di Sicilia, e lo adottò in figliuolo, e soldò Braccio da Montone, il quale era quanto Sforza nelle armi riputato, ed inimico del papa, per avergli occupata Perugia ed alcune altre terre della Chiesa. Segui dipoi la pace intra lei e il papa; ma il re Alfonso, perchè dubitava che ella non trattasse lui come il marito, cercaya cautamente d'insignorirsi delle fortezze; ma quella che era astuta lo prevenne, e si fece forte nella rocca di Napoli. Crescendo adunque tra l'uno e l'altro i sospetti vennero alle armi, e la reina con l'aiuto di Sforza, il quale ritornò a' suoi soldi, superò Alfonso, e cacciollo di Napoli, e lo privò dell' adozione, e adottò Lodovico d' Angiò; donde nacque di nuovo guerra intra Braccio che aveva seguitate le parti di Alfonso, e Sforza che favoriva la reina. Nel trattare della qual guerra passando Sforza il fiunie di Pescara affogò: in modo che la reina di nuovo rimase disarmata, e sarebbe stata cacciata del regno, se da Filippo Visconti duca di Milano non fusse stata aiutata, il quale costrinse Alfonso a tornarsene in Aragona. Ma Braccio non sbigottito per essersi abbandonato Alfonso, seguitò di far l'impresa contro la reina; ed avendo assediata I Aquila, il papa non giudicando a proposito della Chiesa la grandezza di Braccio, prese a' suoi soldi Francesco figliuolo di Sforza; il quale andò a trovar Braccio all' Aquila, dove lo ruppe e ammazzò. Rimase della parte di Braccio Oddo suo figliuolo, al quale fu tolta dal papa Perugia, e lasciato nello stato di Montone. Ma fu poco dipoi morto combattendo in Romagna per i Fiorentini; talebi di quelli che militavano con Braccio, Niccolò Piccinino rimase di niù rioutazione.

Ma perchè noi siamo venuti con la narrazione nostra prepingui a quelli tempi che io disegnai, perchè quanto ne è rimasto a trattare non importa in maggior parte altro, che le guerre che ebbero i Fiorentini e i Vineziani con Filippo duca di Milano, le quali si narreranno dove particularmente di Firenze tratteremo, io non voglio procedere più avanti; solo ridurrò brevemente a memoria in quali termini l'Italia e con i principi e con l'armi in quelli tempi, dove noi scrivendo siamo arrivati, si trovava. Degli stati principali la reina Giovanna II teneva il regno di Napoli; la Marca, il Patrimonio e Romagna, parte delle loro terre ubbidivano alla Chiesa, parte erano dai loro vicari o tiranni occupate: come Ferrara, Modena e Reggio da quelli da Este; Faenza dai Manfredi; Imola dagli Alidosi; Furli dagli Ordelaffi; Rimini e Pesaro dai Malatesti; e Camerino da quelli da Varano. Della Lombardia parte ubbidiva al duca Filippo, parte ai Vineziani, perchè tutti quelli che tenevano stati particolari in quella erano stati spenti, eccetto la casa di Gonzaga, la quale signoreggiava in Mantova. Della Toscana erano la maggior parte signori i Fiorentini. Lucca sola e Siena con le loro leggi vivevano; Lucca sotto i Guinigi, Siena era libera, I Genovesi, sendo ora liberi, ora servi o dei Reali di Francia o de' Visconti, inonorati vivevano, e tra gli minori potentati si connumeravano. Tutti questi principali potentati erano di proprie armi disarmatl. Il duca Filippo stando rinchiuso per le camere, e non si lasciando vedere, per i suoi commissari le sue guerre governava. I Vineziani com' ei si volsero alla terra si trassero di dosso quelle armi, che in mare gli avevano fatti gloriosi, e seguitando il costume degli altri Italiani, sotto l'altrui governo amministravano gli eserciti loro. Il papa per non gli star bene le armi indosso sendo religioso, e la regina Giovanna di Napoli per esser femmina, facevano per necessità quello che gli altri per mala elezione fatto avevano. I Fiorentini ancora alle medesime necessità ubbidivano: perchè avendo per le spesse divisioni spenta la nobiltà, e restando quella repubblica nelle mani d'uomini nutricati nella mercanzia, seguitavano gli ordini e la fortuna degli altri. Erano adunque le armi d'Italia in mano o dei minori principi o di uomini senza stato; perchè i minori principi non mossi da alcuna gloria, ma per vivere o più ricchi o più sicuri, se le vestivano; quelli altri per essere nutricati in quelle da piccoli, non sapendo fare altra arte, cercavano in esse con avere o con potenza onorarsi. Tra questi erano allora i più nominati il Carmignola, Francesco Sforza, Niccolò Piccinino allievo di Braccio, Agnolo della Pergola, Lorenzo e Micheletto Attenduli, il Tartaglia, Giacopaccio, Ceccolino da Perugia, Niccolò da Tolentino, Guido Torello, Antonio dal Poute ad Era, e molti altri simili. Con questi erano quelli signori, de'quali ho di sopra parlato, ai quali si aggiugnevano i baroni di Roma. Orsini e Colonnesi, con altri signori e gentiluomini del regno e di Lombardia, i quali stando in sulla guerra avevano fatto come una lega ed intelligenza insieme, e ridottala in arte, con la quale in modo si temporeggiavano, che il più delle volte di quelli che facevano guerra l'una parte e l'altra perdeva. Ed in fine la ridussero in tanta viltà, che ogni mediocre capitano, nel quale fusse alcuna ombra dell'autica virtù rinata, gli avrebbe con ammirazione di tutta Italia, la quale per sua poca prudenza gli onorava, vituperati. Di questi adunque oziosi principi e di queste vilissime armi sarà piena la mia istoria; alla quale prima che io discenda mi è necessario, secondo che nel principio promisi, tornare a raccontare dell'origine di Firenze, e fare a ciascuno largamente intendere quale era lo stato di quella città in questi tempi, e per quali mezzi tra tanti travagli, che per mille anui erano in Italia accaduti, vi era pervenuta.

## LIBRO SECONDO

## SOMMABIO

Uso delle antiche Repubbliche di piantare colonie, e suoi vantaggi. - Origine di Firenze e del suo nome. - Distrutta da Totila, e riedificata da Carlo Magno, - I Fiorentini prendono Fiesole. - Prima divisione intestina in Firenze, occasionata da Mess. Buondelmonte Buondelmonti, il quale, avendo dato fede di sposo ad una degli Amidei, le manea e sposa una Donati (1215), onde il Buondelmonti è ucciso, e la città per gli odi insorti fra la costui famiglia e quella degli Uberti, consorti degli Amidei, si riempie di disordine e di stragi. - Federigo II di Svevia favorisce gli Uberti, e i Buondelmonti si accostano alla Chiesa. - Le fazioni prendono anche in Firenze i nomi di parte Ghibellina e di parte Guelfa. - Famiglie di parte Guelfa. - Famiglie di parte Ghibellina. - I Guelfi sono eseciati da Firenze, ma dopo la morte di Federigo fanno accordo coi Ghibellini, tornano in patria, e insieme intendono a riordinare il reggimento della città (1250). - Firense divisa in Sestieri, con due Anziani per sestiere. - Capitano del Popolo e Podestà presi tra forestieri. - Ordine di milizia per gonfaloni, venti nella città e settantasei nel contado. - Grandezza alla quale aggiunse Firenze sotto il nuovo reggimento. - Nuovi movimenti de' Ghibellini, per cui sono cacciati da Firenze. - I Guelfi sono rotti alla battaglia dell' Arbia dalle genti di Manfredi re di Napoli (1260). - Concilio de' Ghibellini ad Empoli. - Farinata degli Uberti si oppone al consiglio di spianare Firenze. - Papa Clemente IV favorisce i fuorusciti Guelfi, e da loro la sua insegna. - I Guelfi cogli ajuti di Carlo d' Angiò crescono in forse; onde i Ghibellini di Firense pensano con nuovi provvedimenti farsi amico il popolo. - Dividono i cittadini in dodici Arti, sette maggiori e cinque minori (le minori crelibero poi fino a quattordici), e a ciascun' Arte danno magistrati e gonfalone (1266). - Il conte Gnido Novello, vicario di re Manfredi a Firenze, per una taglia che vuole imporre a' Fiorentini è cacciato. - I Guelfi tornano in Firenze e riordinano lo Stato. Fanno dodici eapi che chiamano Buonomini; un consiglio di 80 cittadini, e un collegio di 180 popolani; i quali insieme componessero il Consiglio generale. Fanno anche un consiglio di 120 uomini popolari e nobili per sopraintendere alle deliberazioni e alla distribuzione degli uffici della Repubblica. ---Gregorio X vnol rimettere i Ghibellini in Firenze. - Niccolò III cerca abbassare la potenza di Carlo d' Angiò. - Mess. Latino legato imperiale rimette i Ghibellini in Firenze, e li pone a parte del reggimento. - Si creano dalle Arti prima tre Priori, poi sci al governo della Repubblica (1280). - Battaglia di Campaldino (1289). - Si crea il Gonfaloniere di Giustizia con mille nomini sotto 20 bandiere (1293). - Giano Della Bella riforma lo Stato in favore del popolo. - Sue nimicizie con Corso Donati. - Prende hando dalla città. - Tumulti fra i popolari e i nobili. - Nuovo riordinamento dello

Stato.-Arnolfo di Lapo fabbrica il palagio della Signoria e le prigioni (1998).-Nuove discordie fra i Cerchi e i Donati. - Origine delle fazioni Bianca e Nera in Pistoja. - Messer Corso Donati fassi espo di parte Nera in Firenze, e Mess. Vieri de' Cerchi di parte Bianca. — Il legato del papa in Firenze accresce la confusione coll'interdetto. - I Donati e altri di parte Nera sono esigliati per consiglio di Dante Alighieri. Vanno dal papa, il quale manda Carlo di Valois a Firenze. Per la costui protezione tornano i Donati e fuggono i Cerchi. Matteo d'Acquasparta legato pontificio tenta invano di quetare le discordie, onde crucciato si parte da Firenze dopo averle di nuovo lanciato l'interdetto. - Dante Alighieri va esigliato colla parte Bianca (1302). Grande superbia di Corso Donati. - È accusato e condannato. Resiste armata mono alla sentenza; ma è preso vicino a San Salvi, ed ivi ucciso. - Arrigo di Lussemburgo assedia invano Firenze, dipoi si muore a Buonconvento (1312). - Firenze dassi a Roberto re di Napoli per 5 aoni; fa guerra con Ugnecione della Faggiuola con suo danno. - Si toglie dall'ubbidienza del re di Napoli, e prende per Bargello Lando d'Agobbio, il quale per le sue tirannie e disonesto procedere è cacciato. - Guerra dei Fiorentini co' Lucchesi condotti da Castruccio Castracani, nella quale i primi sono rotti ad Altopascio. - Gualtieri duca d'Atene viene a Firenze vicario di Carlo duca di Calabria. - Nuova riforma dello Stato. Si fanno due consigli: uno di 300 popolani, l'altro di 250 grandi e popolani; e il primo si chiama Consiglio di Popolo, e l'altro Consiglio di Comune. - Congiura de' Bardi e de' Frescobaldi scoperta e quietata. — Lucca è comprata dai Fiorentini e presa dai Pisani.— Il duca d'Atene è proclamato dalla plebe principe di Firenze a vita (1342). -È cacciato (1343). - Molte città e terre pel dominio di Firenze si ribellano, ma i Fiorentini prudentemente operando se ne conservano la signoria. --La città si divide in quarticri con tre signori per quartiere, e si creano in cambio de' 12 Buonomini 8 Consiglieri , quattro del popolo e quattro de' grandi. -Turbolenze tra il popolo e i grandi, per cui questi sono cacciati di palagio, e il governo rimane al popolo. - Tumulto d'Andrea Strozzi in favore dei grandi. - I grandi dopo molti disordini sono interamente umiliati dal popolo. -Nuova riforma dello Stato. Il popolo dividesi in potente, mediocre e basso. Si prendono due Signori dai potenti, tre dai mediocri e tre dai bassi, e il Gonfaloniere ora dall' uno e ora dall'altro ceto. - Peste orribile in Firenze descritta dal Boccaccio (1348).

Tra gli altri grandi e maravigliosi ordini delle repubbliche e principati antichi, che in questi nostri tempi sono spenti, era quello, mediante il quale di nuovo e di ogni tempo assai terre e città si edificavano; perché niuna cosa è tanto degna di un ottimo principe o di una ben ordinata repubblica, nè più utile ad una provincia, che l'edificare di nuovo terre, dove gli uomini si possino per comodità della difesa o della cultura ridure. Il che quelli potevano facilmente fare, avendo in uso di mandare nei paesi o vinti o vuoti, nuovi abitatori, i quali chiamvano colonie. Perché oltre all'essere capitale.

questo ordine che nuove terre si edificassero, rendeva il paese vinto al vincitore più sicuro, e riempieva di abitatori i luoghi vuoti, e nelle provincie gli uomini bene distribuiti manteneva. Dal che ne nasceva, che abitandosi in una provincia più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano nelle offese più pronti, e nelle difese più sicuri. La quale consuctudine sendosi oggi per il male uso delle repubbliche e de'principi spenta, ne nasce la rovina e la debolezza delle provincie, perchè quest' ordine solo è quello che fa gl'imperi più sicuri. e i paesi, come è detto, mantiene copiosamente abitati. La sicurtà nasce perchè quella colonia, la quale è posta da un principe in un paese nuovamente occupato da lui, è come una rocca ed una guardia a tener gli altri in fede. Non si può oltra di questo una provincia mantenere abitata tutta, nè preservare in quella gli abitatori bene distribuiti senza questo ordine; perchè tutti i luoghi in essa non sono o generativi o sani; onde nasce che in questo abbondano gli uomini, e negli altri mancano; e se non vi è modo a trargli donde egli abbondano, e porgli dove mancano, quella provincia in poco tempo si guasta; perchè una parte di quella diventa per i pochi abitatori diserta, un'altra per i troppi povera. E perchè la natura non può a questo disordine supplire, è necessario supplisca la industria; perchè i paesi malsani diventano sani per una moltitudine di uomini che ad un tratto gli occupi, i quali con la cultura sanifichino la terra, e con gli fuochi purghino l'aria; a che la natura non potrebbe mai provvedere. Il che dimostra la città di Vinegia posta in luogo paludoso ed infermo; nondimeno i molti abitatori che ad un tratto vi concorsero lo renderono sano. Pisa ancora per la malignità dell' aria non fu mai d' abitatori ripiena, se non guando Genova e le sue riviere furono dai Saracini disfatte; il che fece che quelli uomini cacciati dai terreni patri, ad un tratto in tanto numero vi concorsero, che fecero quella popolata e potente. Sendo mancato pertanto quell' ordine del mandare le colonie, i paesi vinti si tengono con maggior difficultà, ed i paesi vuoti mai non si riempiono, e quelli troppo pieni non si alleggeriscono. Donde molte parti nel mondo, e massime in Italia, sono diventate rispetto agli antichi tempi diserte, e

tutto è seguito e segue per non essere nei principi alcuno appetito di vera gloria, e nelle repubbliche alcuno ordine che meriti d'essere lodato. Negli antichi tempi adunque, per virtu di queste colonne o c'nascevano spesso città di nuovo, o le già cominciate crescevano; delle quali fu la città di Firenze, la quale ebbe da Fiesole il principio, e dalle colonie lo augumento.

Egli è cosa verissima, secondo che Dante e Giovanni Villani dimostrano, che la città di Fiesole sendo posta sopra la sommità del monte, per fare che i mercati suoi fossero più frequentati, e dar più comodità a quelli che vi volessero con le loro mercanzie venire, aveva ordinato il luogo di quelli non sopra il poggio, ma nel piano intra le radici del monte e del fiume d'Arno. Questi mercati giudico io che fussero cagione delle prime edificazioni che in quei luoghi si facessero, mossi i mercatanti dal volere avere ricetti comodi a ridurvi le mercanzie loro, i quali col tempo ferme edificazioni diventarono. E dipoi quando i Romani avendo vinti i Cartaginesi renderono dalle guerre forestiere l'Italia sicura, in gran numero moltiplicarono; perchè gli uomini non si mantengouo mai nelle difficultà se da una necessità non vi sono mantenuti; tale che dove la paura delle guerre costrigne quelli ad abitare volentieri nei luoghi forti ed aspri, cessata quella, chiamati dalla comodità, più volentieri ne' luoghi domestici e facili abitano. La sicurtà adunque, la quale per la reputazione della romana repubblica nacque in Italia, potette far crescere le abitazioni, già nel modo detto incominciate, in tauto numero, che in forma di una terra si ridussero, la quale Villa Arnina da principio fu nominata, Sursero dipoi in Roma le guerre civili, prima intra Mario e Silla, dipoi intra Cesare e Pompeo, e appresso intra gli ammazzatori di Cesare e quelli che volevano la sua morte vendicare. Da Silla adunque in prima, e dipoi da quelli tre cittadini romani, i quali dopo la vendetta fatta di Cesare si divisero l'imperio, furono mandate a Fiesole colonie, delle quali o tutte o parte posero le abitazioni loro nel piano appresso alla già cominciata terra. Tale che per questo augumento si ridusse quel luogo tanto pieno di edifici e di uomini, e di ogni altro ordine

civile, che si poteva numerare infra le città d' Italia. Ma donde si derivasse il nome di Florenzia ci sono varie opinioni. Alcuni vogliono si chianasse da Florino, iuno dei capi della colonia. Alcuni non Florenzia, ma Fluenzia, vogliono che fusse nel principio delta, per esser posta propinqua al fluente d' Arno, e ne adducono testimone Plinio, che dice: i Fluentini sono propinqui ad Arno fluente. La qual cosa potrebbe esser falsa, perchè Plinio nel testo suo dimostra dove i Fiorentini erano posti, non come e'si chiamavano. E quel vocabole Fluentini conviene che sia corrotto, perchè e frontino e Cornelio Tacito, che scrissero quasi nei tempi di Plinio, gti chiamane Florenzia e Florentini, perchè di già ne' tempi di Tiberio, secondo il costume delle Analire città d'Italia si governavano. E Cornelio riferisce esser di venuti oratori Florentini all'imperadore a pregare che le

G. C. venuti oratori Florentini all'imperadore a pregare che le 17. acque delle Chiane non fussero sopra il paese loro sboccate; nè è ragionevole che quella città in un medesimo tempo avesse due nomi. Credo pertanto che sempre fusse chiamata Florenzia, per qualunque cagione così si nominasse; e così, da qualunque cagione si avesse l'origine, la nacque sotto l'imperio romano, e ne'tempi dei primi imperadori cominciò dagli scrittori ad essere ricordata. E quando quell'imperio fu da' barbari afflitto, fu ancora Firenze da Totila re degli Ostrogoti disfatta, e dopo cci, anni dipoi da Carlo Magno riedificata: dal qual tempo fino agli anni di Cristo mille dugento quindici visse sotto quella fortuna che vivevano quelli che comandavano all' Italia. Ne' quali tempi prima signoreggiarono in quella i discesi di Carlo, dipoi i Berengari, e in ultimo gl'imperadori Tedeschi, come nel nostro trattato universale dimostriamo. Nè poterono in questi tempi i Fiorentini crescere nè operare alcuna cosa degna di memoria, per la potenza di quelli all'imperio de' quali ubbi-

rai, per la opienza di quein air imperio oe quan unoi1010. divano. Nondimeno nel ux il di di Santo Romolo, giorno
solenne ai Fiesolani, presero e disfecero Fiesole; il che
fecero o con il consenso degl'imperadori, o in quel tempo
che dalla morte dell'uno alla creazione dell'altro ciascuno
più libero rimanieva. Ma poi che i pontefici presero più autorità in Italia, e al'imperadori Tedeschi indebolirono, tutte lo

terre di quella provincia con minor riverenza del principe si governarono. Tanto che nel mixxx, al tempo di Arrigo III, si ridusso l'Italia tra quello e la Chiesa in manifesta divisione, la quale non ostante, i l'orentini si mantennero infino al secxy uniti, ubbidendo ai vincitori, nè ocerando altro imperio che salvarsi. Ma come ne' corpi nostri quanto più sono tarde le infirmità, tanto più sono pericolose e mortali; così Firenze quanto ella fu più tarda a seguitar le sette d' Italia, tanto dipoi fu più affitta da quelle. La cagione della prima divisione è notissima, perchè è da Dante e da molti altri scrittori celebrata; pur mi pare brevemente da raccontarla.

Erano in Firenze intra le altre famiglie potentissime, 1215. Buondelmonti e Uberti; appresso a queste erano gli Amidei e i Donati. Era nella famiglia dei Donati una donna vedova e ricca, la quale aveva una figliuola di bellissimo aspetto. Aveva costei intra sè disegnato a messer Buondelmonte, cavaliere giovine, e della famiglia de' Buondelmonti capo, maritarla. Questo suo disegno, o per negligenza, o per credere potere essere sempre a tempo, non aveva ancora scoperto a persona, quando il caso fece che a messer Buondelmonte si maritò una fanciulla degli Amidei; di che quella donna fu malissimo contenta; e sperando di potere con la bellezza della sua figliuola prima che quelle nozze si celebrassero perturbarle, vedendo messer Buondelmonte che solo veniva verso la sua casa, scese da basso, e dietro si condusse la figliuola, e nel passare quello, se gli fece incontra dicendo: Io mi rallegro veramente assai dell'aver voi preso moglie, ancora che io vi avessi serbata questa mia figliuola: e spinta la porta, gliene fece vedere. Il cavaliere veduto la bellezza della fanciulla, la quale era rara, e considerato il sangue e la dote non essere inferiore a quella di colei che egli aveva tolta, si accese in tanto ardore di averla, che non pensando alla fede data, nè alla ingiuria che faceva a romperla, nè ai mali che dalla rotta fede gliene potevano incontrare, disse: Poichè voi me l'avete serbata, jo sarei uno ingrato, sendo ancora a tempo, a rifiutaria: e senza metter tempo in mezzo celebro le nozze. Questa cosa come fu in-

tesa riempiè di sdegno la famiglia degli Amidei e quella degli Uberti, i quali erano loro per parentado congiunti; e convenuti insieme con molti altri loro parenti, conchiusero che questa ingiuria non si poteva senza vergogna tollerare, nè con altra vendetta che con la morte di messer Buondelmonte vendicare. E benchè alcuni discorressero i mali che da quella potessero seguire, il Mosca Lamberti disse, che chi pensava assai cose non ne conchiudeva mai alcuna, dicendo quella trita e nota sentenza: Cosa fatta capo ha. Dettono pertanto il carico di questo omicidio al Mosca, a Stiatta Uberti, a Lambertuccio Amidei e a Oderigo Fifanti. Costoro la mattina della Pasqua di Resurrezione si rinchiusero nelle case degli Amidei, poste tra il Ponte Vecchio e Santo Stefano, e passando messer Buondelmonte il fiume sopra un caval bianco, pensando che fusse così facil cosa sdimenticare un'ingiuria come rinunziare a un parentado, fu da loro a piè del ponte sotto una statua di Marte assaltato e morto. Questo omicidio divise tutta la città, e una parte si accostò ai Buondelmonti, l'altra agli Uberti. E perchè queste famiglie erano forti di case e di torri e di uomini, combatterono molti anni jusieme senza cacciare l'una l'altra; e le inimicizie loro, ancora che le non si finissero per pace, si componevano per triegue; e per questa via, secondo i nuovi accidenti , ora si quietavano ed ora si accendevano.

E stette Firenze in questi travagli insino al tempo di 1246. Federigo II, il quale per essere re di Napoli, si persuase potere contro alla Chiesa le forze sue accrescerce, e per ridurre più ferma la potenza sua in Toscana, favori gli Uberti e loro seguaci, i quali con il suo favore cacciarono i Buondelmonti, e così la nostra città ancora, come tutta Italia più tempo era divisa, in Guelli e Ghibellini si divise. Nè mi paro superfluo far memoria delle famiglie che l' una e l'altra setta seguirono. Quelli aduuque che seguirono le parti guelfe furono Buondelmonti, Nerli, Rossi, Prescobaldi, Mozzi, Bardi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, Lucardesi, Chiaromontesi, Compiobbesi, Cavalcanti, Giandonati, Gianfigiazzi, Scati, Gualerotti, Importuni, Bostichi, Tornaquinci, Vecchietti, Tosiughi, Arri-

gucci, Agli, Sizi, Adimari, Visdomini, Donati, Pazzi, della Bella, Ardinghi, Tedaldi, Cerchi. Per la parte ghibellina furono Uberti, Mannelli, Ubriachi, Fifanti, Amidei, Infangati, Malespini, Scolari, Guidi, Galli, Cappiardi, Lamberti, Soldanieri, Cipriani, Toschi, Amieri, Palermini, Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattaui, Agolanti, Brunelleschi, Caponsacchi, Elisei, Abati, Tedaldini, Giuochi, Galigai. Oltre di questo, all' una ed all' altra parte di queste famiglie nobili si aggiunsero molte delle popolane, in modo che quasi tutta la città fu da questa divisione corrotta. I Guelfi adunque cacciati, per le terre del Valdarno di sopra, dove avevano gran parte delle fortezze loro, si ridussero; ed in quel modo che potevano migliore contra alle forze degl'inimici loro si difendevano. Ma venuto Federigo a morte, quelli che in Firenze erano uomini di mezzo, ed avevano più credito con il popolo, pensarono che fusse piuttosto da riunire la città, che mantenendola divisa rovinarla. Operarono adunque in modo che i Guelfi deposte le ingiurie tornarono, ed i Ghibellini deposto 1250. il sospetto gli riceverono; ed essendo uniti parve loro tempo da poter pigliare forma di vivere libero, ed ordine da poter difendersi, prima che il nuovo imperadore acquistasse le forze.

Divisero pertanto la città in sei parti, ed elessero dodici cittadini due per Sesto che la governassero, i quali si chiamassero Anziani, e ciascuno anno si variassero. E per levar via le cagioni delle inimicizie, che dai giudici nascono, provvidono a due giudici forestieri, chiamato l' uno Capitano di popolo e l'altro Podestà, che le cause così civili come criminali tra i cittadini occorrenti giudicassero. E perchè niuno ordine è stabile senza provvedergli il difensore, costituirono nella città venti bandiere, e settantasei nel contado, sotto le quali scrissero tutta la gioventù, ed ordinarono che ciascuno fusse presto ed armato sotto la sua bandiera, qualunque volta fusse o dal Capitano o dagli Anziani chiamato. E variarono in quelle i segni secondo che variavano le armi, perchè altra insegna portavano i balestrieri ed altra i palyesari: e ciascuno anno il giorno della Pentecoste con grande pompa davano ai nuovi uomini le insegne, e nuovi capi a tutto questo ordine assegnavano. E per dare maestà ai loro eserciti, e capo dove ciascuno, sendo alla zuffa spinto, avesse a rifuggire, e rifuggito potesse di nuovo contra l'inimico far testa, un carro grande tirato da due boyi coperti di rosso, sopra il quale era un' insegna bianca e rossa, ordinarono. E quando ei volevano trarre fuora lo esercito, in Mercato Nuovo questo carro conducevano, e con solenne pompa ai capi del popolo lo consegnavano. Avevano ancora per magnificenza delle loro imprese una campana detta Martinella, la quale un mese prima che traessero fuori della città gli eserciti continuamente suonava, acciocchè il nimico avesse tempo alle difese: tanta virtù era allora in quelli uomini, e con tanta generosità di animo si governavano, che dove oggi l'assaltare il nimico improvvisto si reputa generoso atto e prudente, allora vituperoso e fallace si riputava. Questa campana ancora conducevano ne' loro eserciti, mediante la quale le guardie e le altre fazioni della guerra comandavano.

Con questi ordini militari e civili fondarono i Fiorentini la loro libertà. Nè si potrebbe pensare quanto di autorità e forze in poco tempo Firenze si acquistasse; e non solamente capo di Toscana divenne, ma intra le prime città d'Italia 1256, era numerata; e sarebbe a qualunque grandezza salita, se le spesse e nuove divisioni non l'avessero afflitta. Vissono i Fiorentini sotto questo governo dieci anni, nel qual tempo sforzarono i Pistolesi, Aretini e Sanesi a far lega con loro. E tornando con il campo da Siena, presero Volterra; disfecero aucora alcune castella, e gli abitanti condussero in Firenze. Le quali imprese si fecero tutte per il consiglio dei Guelfi, i quali molto più che i Ghibellini potevano, si per essere questi odiati dal popolo per i loro superbi portamenti quando al tempo di Federigo governarono, si per essere la parte della Chiesa più che quella dell'imperadore amata; perchè con l' aiuto della Chiesa speravano preservare la loro libertà, e sotto l'imperadore temevano perderla. I Ghibellini pertanto veggendosi mancare della loro autorità non potevano quietarsi, e solo aspettavano l'occasione di ripigliare lo stato, la quale parve loro fusse venuta, quando videro che Manfredi

1257, figliuolo di Federigo si era del regno di Napoli insignorito

mente adunque praticavano con quello di ripigliare la loro autorità, nè poterono in modo governarsi, che le pratiche tenute da loro non fussero agli Anziani scoperte. Onde che quelli citarono gli Uberti, i quali non solamente non ubbidirono, ma prese le armi, si fortificarono nelle case loro, Di che il popolo sdegnato si armò, e con l'aiuto dei Guelfi gli sforzò ad abbandonare Firenze, ed andarne con tutta la parte Ghibellina a Siena. Di quivi domandarono aiuto a 1258. Manfredi re di Napoli; e per industria di messer Farinata degli Uberti furono i Guelfi dalle genti di quel re sopra il fiume dell' Arbia con tanta strage rotti, che quelli i quali di 1260. quella rotta camparono, non a Firenze, giudicando la loro città perduta, ma a Lucca si rifuggirono.

Aveya Manfredi mandato a' Ghibellini per capo delle sue genti il conte Giordano, uomo in quelli tempi assai nelle armi riputato. Costui dopo la vittoria se ne andò con i Ghibellini a Firenze, e quella città ridusse tutta ad ubbidienza di Manfredi, aunullando i magistrati ed ogni altro ordine, per il quale apparisse alcuna forma della sua libertà. La quale ingiuria con poca prudenza fatta, fu dall' universale con grande odio ricevuta, e di amico (') ai Ghibellini diventò loro inimicissimo: donde al tutto nacque con il tempo la rovina loro. Ed avendo per le necessità del regno il conte Giordano a ritornare a Napoli, lasciò in Firenze per regale vicario il conte Guido Novello, signore di Casentino, Fece costui un concilio di Ghibellini ad Empoli, dove per ciascuno si concluse, che a voler mantenere potente la parte ghibellina in Toscana era necessario disfare Firenze, sola atta, per avere il popolo Guelfo, a far ripigliare le forze alle parti della Chiesa. A questa si crudel sentenza data contra ad una si nobile città non · fu cittadino nè amico, eccetto che messer Farinata degli Uberti, che si opponesse; il quale apertamente e senza alcun rispetto la difese, dicendo non avere con tanta fatica corsi tanti pericoli, se non per potere nella sua patria abitare, e che

<sup>(\*)</sup> Nemico leggono quasi tutte le edizioni. - Il MS. Laur., l'edizione Aldo 1540, e quelle sotto la data di Londra 1747 e 1772, hanno amico.

non era allora per non volere quello che già aveva cerco, nò per rifiutare quello che dalla fortuna gli era stato dato, anzi per esser non minor nimico di coloro che disegnassero altrimenti, che si fusse stato ai Guelli; es e di loro alcuno temeva della sua patria, la rovinasses, perchè sperava con quella virtù che ne aveva cacciati i Guelli difenderta. Era messer Farinata uomo di grande animo, eccellente nella guerra, capo de Ghibellini, ed appresso a Manfredi assai stimato, la cui autorità pose fine a quel ragionamento, e pensarono altri modi a volersi lo stato preservare.

I Guelfi, i quali si erano rifuggiti a Lucca, licenziati dai

Lucchesi per le minacce del conte, se ne andarono a Bologna. Di qui furono dai Guelfi di Parma chiamati contro ai Ghibellini, dove per la loro virtù superati gli avversarj, furono loro date tutte le loro possessioni, tanto che cresciuti in ricchezze e in onori, sapendo che papa Clemente aveva chiamato Carlo d' Angiò per torre il regno a Manfredi, 1266. mandarono al pontefice oratori ad offerirgli le loro forze. Dimodochė il papa non solo gli ricevė per amici, ma dette loro la sua insegna, la quale sempre dipoi fu portata dai Guelfi in guerra, ed è quella che in Firenze ancora si usa, Fu dipoi Manfredi da Carlo spogliato del regno e morto. dove sendo intervenuti i Guelfi di Firenze, ne diventò la parte loro più gagliarda, e quella de' Ghibellini più debole. Donde che quelli che insieme con il conte Guido Novello governavano Firenze, giudicarono che fusse bene guadagnarsi con qualche beneficio quel popolo, che prima avevano con ogni ingiuria aggravato, e quelli rimedi, che avendogli fatti prima che la necessità venisse, sarebbero giovati, facendogli dipoi senza grado, non solamente non giovarono, ma affrettarono la rovina loro. Giudicarono pertanto farsi amico il popolo e loro partigiano, se gli rendevano parte di quelli onori e di quella autorità che gli avevano tolta, ed elessero trentasei cittadini popolari, i quali insieme con due cavalieri fatti venire da Bologna riformassero lo stato della città. Costoro come prima convennero, distinsero tutta la città in Arti, e sopra ciascuna Arte ordinarono un magistrato, il quale rendesse ragione ai sottoposti a quelle. Consegnarono, oltre di questo, a ciascuna

1"

una bandiera, acciocché sotto quella ogni uomo convenisse armato quando la città ne avesse di bisogno. Furono nel principio queste Arti dodici, sette maggiori, e cinque minori. Dipoi crebbero le minori insino a quattordici, tantoché tutte furono, come al presente sono, ventuna; praticando ancora i trentasei riformatori delle altre cose a beneficio comune.

Il conte Guido per nutrire i soldati ordinò di porre una taglia ai cittadini, dove trovò tanta difficultà, che non ardi di far forza di ottenerla. E parendogli aver perduto lo stato, si ristrinse con i capi dei Ghibellini, e diliberarono torre per forza al popolo quello che per poca prudenza gli avevano conceduto. E quando parve esser loro ad ordine con le armi, sendo insieme i trentasei, fecero levare il romore, onde che quelli spaventati si ritirarono alle loro case, e subito le bandiere delle Arti furono fuori con molti armati dietro. Ed intendendo come il conte Guido con la sua parte era a S. Giovanni, fecero testa a Santa Trinita, e dierono l'ubbidienza a messer Giovanni Soldanieri. Il conte dall' altra parte sentendo dove il popolo era, si mosse per ire a trovarlo. Ne il popolo ancora fuggi la zuffa, ma fattosi incontro al nimico, dove è oggi la loggia dei Tornaquinci si riscontrarono, dove fu ributtato il conte con perdita e morte di più suoi; donde che sbigottito temeva che la notte gli nimici lo assalissero, e trovandosi i suoi battuti ed inviliti, lo ammazzassero. E tauto fu in lui questa immaginazione potente, che, senza pensare ad altro rimedio, diliberò, piuttosto fuggendo che combattendo, salvarsi, e contro al consiglio de' Rettori della parte. con tutte le genti sue ne andò a Prato. Ma come prima per trovarsi in luogo sicuro gli fuggi la paura, riconobbe l'error suo: e volendolo correggere la mattina, venuto il giorno, tornò con le sue genti a Firenze per rientrare in quella città per forza, che egli aveva per viltà abbandonata. Ma non gli successe il disegno, perchè quel popolo che con difficoltà l'avrebbe potuto cacciare, facilmente lo potette tener fuora; tanto che dolente e svergognato se ue andò in Casentino; ed i Ghibellini si ritirarono alle loro ville. Restato adunque il popolo vincitore, per conforto di coloro che amayano il bene della repubblica, si diliberò di riunire la città, e richiamare

tutti i cittadini così Ghibellini come Guelfi, i quali si troyassero fuora, Tornarono adunque i Guelfi sei anni dopo che egli erano stati cacciati, ed a' Ghibellini ancora fu perdonata la 1267, fresca ingiuria, e riposti nella patria loro: nondimeno dal popolo e dai Guelfi erano forte odiati, perchè questi non potevano cancellare dalla memoria lo esilio, e quello si ricordava troppo della tirannide loro, mentre che visse sotto il governo di quelli; il che faceva che nè l'una nè l'altra parte posava l'animo. Mentre che in questa forma in Firenze si viveva, si sparse la fama che Corradino, nipote di Manfredi, con gente veniva dalla Magna all'acquisto di Napoli; donde che i Ghibellini si riempirono di speranza di potere ripigliare la loro autorità, ed i Guelfi pensavano come si avessero ad assicurare dei loro nimici, e chiesero al re Carlo aiuti per potere, passando Corradino, difendersi, Venendo pertanto le genti di Carlo fecero diventare i Guelfi insolenti, ed in modo sbigottirono i Ghibellini, che due giorni avanti l'arrivar loro, senza essere cacciati, si fuggirono.

Partiti i Ghibellini, riordinarono i Fiorentini lo stato della città, ed elessero dodici capi, i quali sedessero in magistrato due mesi, i quali non chiamarono Anziani, ma Buonomini: appresso a questi un consiglio di ottanta cittadini, il quale chiamavano la Credenza; dopo questo erano cento ottanta popolani, trenta per Sesto, i quali con la Credenza e i dodici Buonomini si chiamavano il Consiglio generale, Ordinarono ancora un altro consiglio di cento venti nomini cittadini popolani e nobili, per il quale si dava perfezione a tutte le cose negli altri consigli diliberate, e con quello distribuivano gli uffici della repubblica. Fermato questo governo, fortificarono aucora la parte guelfa con magistrati ed altri ordini, acciocchè con maggiori forze si potessero dai Ghibellini difendere; i beni dei quali in tre parti divisero, delle quali l'una pubblicarono, l'altra al magistrato della parte, chiamato i Capitani, la terza ai Guelfi per ricompensa de' danni ricevuti assegnarono. Il papa aucora, per mantenere la Toscana guelfa, fece il re Carlo vicario imperiale di Toscana. Mantenendo adunque i Fiorentini, per virtù di questo nuovo governo, dentro con le leggi, e fuori con l' armi, la riputazione

loro, morì il pontefice, e dopo una lunga disputa, passati due anni, fu eletto papa Gregorio X, il quale per essere stato 1271. lungo tempo in Soria, ed esservi ancora nel tempo della sua elezione, e discosto dagli umori delle parti, non stimava quelle nel modo, che dagli suoi antecessori erano state stimate. E perciò sendo venuto in Firenze per andare in Francia, stimò che fusse ufficio di un ottimo pastore riunire la città, e operò tanto che i Fiorentini furono contenti di ricevere i sindachi dei Ghibellini in Firenze per praticare il modo del ritorno loro. E benchè l'accordo si concludesse, fu- 1273. rono in modo i Ghibellini spaventati, che non vollero tornare. Di che il papa dette la colpa alla città; e sdegnato scomunicò quella, nella quale contumacia stette quanto visse il pontefice; ma dopo la sua morte fu da papa Innocenzio V ribenedetta. Era venuto il pontificato in Niccolò III, nato 1275. di casa Orsina; e perchè i pontefici temevano sempre colui, la cui potenza era diventata grande in Italia, ancora che la fusse con i favori della Chiesa cresciuta, e perch' ei cercavano di abbassarla, ne nascevano gli spessi tumulti e le spesse variazioni che in quella seguivano, perchè la paura di un potente faceva crescere un debile, e cresciuto che egli era, temere, e temuto, cercare di abbassarlo. Questo fece trarre il regno di mano a Manfredi, e concederlo a Carlo; questo fece dipoi aver paura di lui, e cercare la rovina sua. Niccolò III pertanto mosso da queste cagioni operò tanto, che a Carlo per mezzo dell'imperadore fu tolto il governo di Toscana, ed in quella provincia sotto nome dell'imperio mando messer Latino suo legato. 1279.

Era Firenze allora in assai mala condizione, perché la nobiltà guelfa era diventata insolente, e non temeva i magistrati, in modo che ciascun di si facevano assai omicidi ed altre violenze, senza esser puniti quelli che le commettevano, sendo da questo e quell' altro nobile favoriti. Pensarono pertanto i capi del popolo, per frenare questa insoleuza, che fusse bene rimettere i fuorusciti; il che dette occasione al legato di riunire la città, e i Chibellini tornarono, e in 1280. luogo de' dolcie governatori ne fecero quattordici, di ogni parte sette, che governassero un anno, e a ressero a essere

eletti dal papa. Stette Firenze în questo governo due anni, insino che venne al pontificato papa Martino, di nazioue Francese, il quale restitui al re Carlo tutta quella autorità, che da Niccolò gli era stata tolta. Talché subito risuscitarou in Toscaua le parti, perchè i Fiorentini presero le armi contra al governatore dell' imperadore, e per privare del governo i Ghibellini, e tenere i potenti in freno, ordinarono nuova 1982. forma di reggimento. Era l'anno MCCLUXUI, e i corpi

delle Arti, poiche fu dato loro i magistrati e le insegne, erano assai riputati; donde che quelli per la loro autorità ordinarono, che in luogo dei quattordici si creassero tre cittadini, che si chiamassero Priori, e stessero due mesi al governo della repubblica, e potessero essere popolani e grandi, purchè fussero mercatanti o facessero arti. Ridussongli dopo il primo magistrato a sei, acciocchè di qualunque Sesto ne fusse uno, il qual numero si mantenne insino al mccclxxxII, che ridussero la città a quartieri, e i Priori a otto, non ostante che in quel mezzo di tempo alcuna volta per qualche accidente ne facessero dodici. Questo magistrato fu cagione, come col tempo si vide, della rovina de' nobili , perchè ne furono dal popolo per vari accidenti esclusi, e dipoi senza alcun rispetto battuti. A che i nobili nel principio acconsentirono per non essere uniti, perchè desiderando troppo torre lo stato l'uno all'altro, tutti lo perderono. Consegnarono a questo magistrato un palagio. dove continuamente dimorasse, sendo prima consuetudine che i magistrati e i consigli per le chiese convenissero; e quello ancora con sergenti ed altri ministri necessari onorarono. E benchè nel principio gli chiamassero solamente Priori, nondimeno dipoi per maggiore magnificenza il nome di Signori gli aggiunsero. Stettero i Fiorentini dentro quieti alcun tempo, nel quale fecero la guerra con gli Aretini, per

1289. aver quelli cacciati i Guelfi, ed in Campaldino felicemente gli vinsero. E crescendo la città di uomini e di ricchezze, parve ancora di accrescerla di mura, e le allargarono il suo cerchio in quel modo che al presente si vede, conciosiachè prima il suo diametro fusse solamente quello spazio, che contiene dal Ponte Vecchio infino a S. Lorenzo.

Le guerre di fuora e la pace di dentro avevano come spente in Firenze le parti ghibelline e guelfe; restavano solamente accesi quelli umori, i quali naturalmente sogliono essere in tutte le città tra i potenti e il popolo; perchè volendo il popolo vivere secondo le leggi, e i potenti comandare a quelle, non è possibile capino insieme. Questo umore, mentre che i Ghibellini fecero loro paura, non si scoperse; ma come prima quelli furono domi, dimostrò la potenza sua, e ciascun giorno qualche popolare era ingiuriato, e le leggi e i magistrati non bastavano a vendicarlo; perché ogni nobile con i parenti e con gli amici dalle forze dei Priori e del Capitano si difendeva. I principi pertanto delle Arti, desiderosi di rimediare a questo inconveniente, provvidero che qualunque Signoria nel principio dell' ufficio suo dovesse creare un Gonfaloniere di giustizia, uomo popolano, al quale dettero scritti sotto venti bandiere mille uomini, il quale con il suo gonfalone e con gli armati suoi fusse presto a favorire la giustizia, qualunque volta da loro o dal capitano fusse chiamato. Il primo eletto fu Ubaldo Ruffoli. Costui trasse fuora 1293. il gonfalone, e disfece le case de' Galletti, per avere uno di quella famiglia morto in Francia un popolano. Fu facile alle Arti fare quest'ordine per le gravi inimicizie che fra i nobili vegghiavano, i quali non prima pensarono al provvedimento fatto contro di loro, che videro l'acerbità di quella esecuzione. Il che dette loro da prima assai terrore : nondimeno poco dipoi si tornarono nella loro insolenza: perchè sendone sempre alcuno di loro de' Signori, avevano comodità d'impedire il Gonfaloniere che non potesse fare l'ufficio suo. Oltre a questo, avendo bisogno l'accusatore di testimone quando riceveva alcuna offesa, non si trovava alcuno che contra ai nobili volesse testimoniare. Talchè in breve tempo si ritornò Firenze nei medesimi disordini, ed il popolo riceveva dai grandi le medesime ingjurie, perchè i giudici erano lenti, e le sentenze mancavano delle esecuzioni loro. E non sapendo i popolani che partiti si prendere, Giano della Bella, di stirpe nobilissimo, ma della libertà della città amatore, dette animo ai capi delle Arti a riformare la città, e per suo consiglio si ordinò che il Gonfaloniere si risedesse con i Prio-

in ....in Congli

ri, ed avesse quattromila uomini a sua ubbidienza. Privaronsi ancora tutti i nobili di poter sedere dei Signori; obbligaronsi i consorti del reo alla medesima pena che quello; fecesi che la pubblica fama bastasse a giudicare. Per queste leggi, le quali chiamarono gli ordinamenti della giustizia, acquistò il popolo assai riputazione, e Giano della Bella assai odio, perchè era in malissimo concetto dei potenti, come di loro potenza distruttore; e i popolani ricchi gli avevano invidia, perchè pareva loro che la sua autorità fusse troppa; il che come prima lo permise l'occasione, si dimostrò. Fece adunque la sorte che fu morto un popolano in una zuffa, dove più nobili intervennero, intra i quali fu messer Corso Donati, al quale, come più audace degli altri, fu attribuita la colpa. E perciò fu dal Capitano del popolo preso; e comunque la cosa s'andasse, o che messer Corso non avesse errato, o che il Capitano temesse di condannarlo, e' fu assoluto. La quale assoluzione tanto al popolo dispiacque, che prese le armi, e corse a casa di Giano della Bella a pregarlo che dovesse essere operatore che si osservassero quelle leggi, delle quali egli era stato inventore. Giano, che desiderava che messer Corso fusse punito, non fece posare le armi, come molti giudicavano che dovesse fare, ma gli confortò a gire ai Signori a dolersi del caso, e pregargli che dovessero provvedervi. Il popolo pertanto pieno di sdegno, parendogli essere offeso dal capitano, e da Giano abbandonato, non a'Signori, ma al palagio del Capitano audatosene, quello prese e saccheggiò. Il quale atto dispiacque a tutti i cittadini, e quelli che amavano la rovina di Giano, lo accusavano, attribuendo a lui tutta la colpa; dimodochè trovandosi tra i Signori, che dipoi seguirono, alcuno suo nimico, fu accusato al Capitano come sollevatore del popolo; e mentre si praticava la causa sua, il popolo si armò, e corse alle sue case offerendogli contra ai Signori e suoi nimici la difesa. Non volle Giano fare esperienza di questi popolari favori, nè commettere la vita sua ai magistrati, perchè temeva la malignità di questi e la istabilità di quelli; talchè per torre occasione ai nimici d'ingiuriare lui, e agli amici di offendere la patria, diliberò di partirsi, e dar luogo alla invidia, e liberare i cittadini

dal timore che eglino avevano di lui, e lasciare quella città, la quale con suo carico e pericolo aveva libera dalla servitù de' potenti, e si elesse volontario esilio.

1295.

Dopo la costui partita la nobiltà salse in speranza di ricuperare la sua dignità; e giudicando il male suo essere dallo sue divisioni nato, si unirono i nobili insieme, e mandarono due di loro alla Signoria, la quale giudicavano in loro favore, a pregarla fusse contenta temperare in qualche parte l'acerbità delle leggi contraloro fatte. La qual domanda, come fu scoperta. commosse gli animi dei popolani, perchè dubitavano che i Signori la concedessero loro; e così tra il desiderio dei nobili e il sospetto del popolo, si venne all'armi. I nobili feciono testa in tre luoghi, a S. Giovanni, in Mercato Nuovo ed alla piazza de' Mozzi, e sotto tre capi, messer Forese Adimari, messer Vanni de' Mozzi e messer Geri Spini; e i popolani in grandissimo numero sotto le loro insegne al palagio de'Signori convennero, i quali allora propinqui a San Procolo abitavano. E perchè il popolo aveva quella Signoria sospetta, diputò sei cittadini che con loro governassero. Mentre che l'una e l'altra parte alla zuffa si preparava, alcuni, così popolani come nobili, e con quelli certi religiosi di buona fama, si misero di mezzo per pacificarli, ricordando ai nobili, che degli onori tolti e delle leggi contra loro fatte ne era stata cagione la loro superbia ed il loro cattivo governo, e che l'avere preso ora le armi, e rivolere con la forza quello che per la loro disunione e loro non buoni modi si erano lasciati torre, non era altro che voler rovinare la patria loro, e le loro condizioni raggravare; e si ricordassero, che il popolo di numero. di ricchezze e d'odio era molto a loro superiore; e che quella nobiltà, mediante la quale pareva loro avanzare gli altri, non combatteva, e riusciva, come si veniva al ferro, un nome vano, che contra a tanti a difenderli non bastava. Al popolo dall'altra parte ricordavano, come non era prudenza voler sempre l'ultima vittoria, e come non fu mai savio partito far disperare gli uomini, perchè chi non spera il bene non teme il male; e che dovevano pensare che la nobiltà era quella, la quale aveva nelle guerre quella città onorata, e però non era bene nè giusta cosa con tanto odio

perseguitarla; e come i nobili il non godere il loro supremo magistrato facilmente sopportavano, ma non potevano già sopportare che fusse in potere di ciascuno, mediante gli ordini fatti, cacciargli della patria loro. E però era bene mitigare quelli, e per questo beneficio far posare le armi; nè volessero tentare la fortuna della zuffa confidandosi nel numero, perchè molte volte si era veduto gli assai dai pochi essere stati superati. Erano nel popolo i pareri diversi: molti volevano che si venisse alla zuffa, come a cosa che un giorno di necessità a venire vi si avesse, e però era meglio farlo allora che aspettare che i nimici fussero più potenti; e se si credesse che rimanessero contenti mitigando le leggi, che sarebbe bene mitigarle, ma la superbia loro era tanta, che non poseriano mai se non forzati. A molti altri più savi e di più quieto animo pareva, che il temperare le leggi non importasse molto, ed il venire alla zuffa importasse assai, di modo che la opinione loro prevalse, e provvidero che alle accuse de' nobili fussero necessari i testimoni.

Posate le armi, rimase l'una e l'altra parte piena di sospetto, e ciascuna con torri e con armi si fortificava; e il popolo riordinò il governo, ristringendo quello in minor numero, mosso dallo essere stati quei Signori favorevoli ai nobili; del quale rimasero principi Mancini, Magalotti, Altoviti, Peruzzi e Cerretani. Fermato lo stato, per maggior ma-1298. gnificenza e più sicurtà de' Signori, l'anno mccxcvni fondarono il palagio loro, e feciongli piazza delle case, che furono già degli Uberti. Cominciaronsi ancora in questo medesimo tempo le pubbliche prigioni; i quali edificj in termine di pochi anni si fornirono; nè mai fu la città nostra in maggiore e più felice stato che in questi tempi, sendo di uomini, di ricchezze e di riputazione ripiena; i cittadini atti alle armi a trentamila, e quelli del suo contado a settantamila aggiugnevano; tutta la Toscana, parte come soggetta, parte come amica l'ubbidiva. E benchè intra i nobili e il popolo fusse alcuna indignazione e sospetto, nondimeno non facevano alcuno maligno effetto, ma unitamente ed in pace ciascuno si viveva. La qual pace se dalle nuove inimicizie dentro non fusse stata turbata, di quelle di fuori non poteva

(manuface)

dubitare, perché era la città în termine, che la non temeva più l'imperio, nè i suoi fuorusciti, ed a tutti gli stati d'Italia avrebbe potuto con le sue forze rispondere. Quel male pertanto che dalle forze di fuora non gli poteva esser fatto, quelle di dentro gli fecero.

Erano in Firenze due famiglie, i Cerchi e i Donati, per 1300. ricchezze e nobiltà ed uomini potentissime. Intra loro, per essere in Firenze e nel contado vicine, era stato qualche disparere, non però si grave che si fusse venuto all'armi, e forse non avrebbero fatti grandi effetti, se i maligni umori non fussero da nuove cagioni stati accresciuti. Era tra le prime famiglie di Pistoia quella de' Cancellieri. Occorse che giocando Lore di messer Guglielmo, e Geri di messer Bertaccio, tutti di quella famiglia, e venendo a parole, fu Geri da Lore leggermente ferito. Il caso dispiacque a messer Guglielmo, e pensando con la umiltà (') il tor via lo scandalo, lo accrebbe; perchè comandò al figliuolo che andasse a casa il padre del ferito, e gli domandasse perdono. Ubbidi Lore al padre; nondimeno questo umano atto non addolci in alcuna parte l'acerbo animo di messer Bertaccio, e fatto prender Lore dai suoi servitori, per maggior dispregio sopra una maugiatoja gli fece tagliar la mano, dicendogli; torna a tuo padre, e digli che le ferite con il ferro e non con le parole si medicano. La crudeltà di questo fatto dispiacque tanto a messer Guglielmo, che fece pigliar le armi ai suoi per vendicarlo, e messer Bertaccio ancora si armò per difendersi; e non solamente quella famiglia, ma tutta la città di Pistoia si divise. E perchè i Cancellieri erano discesi da messer Cancelliere, che aveva avute due mogli, delle quali l'una si chiamò Bianca, si nominò ancora l'una delle parti per quelli che da lei erano discesi, Bianca, e l'altra, per torre nome contrario a quella, fu nominata Nera. Seguirono tra costoro in più tempo di molte zuffe con assai morti di uomini e rovine di case; e non potendo fra loro unirsi, stracchi nel male, e disiderosi o di por fine alle discordie loro, o con la divisione d'altri accrescerle, ne vennero a Firenze; ed i Neri per avere fami-

(\*) Così la sola Testina : le molte altre edizioni da noi osservate hanno *nmanità*.

liarità coi Donati furono da messer Corso capo di quella famiglia favoriti; donde nacque che i Bianchi, per aver appoggio potente, che contra ai Donati gli sostenesse, ricorsero a messer Veri de' Cerchi, uomo per ciascuna qualità non punto a messer Corso inferiore.

Questo umore da Pistoia venuto, l'antico odio tra i Cerchi e i Donati accrebbe: ed era già tanto manifesto, che i Priori e gli altri buoni cittadini dubitavano ad ogni ora che non si venisse fra loro all'armi, e che da quelli dipoi tutta la città si dividesse. E perciò ricorsero al pontefice, pregandolo che a questi umori mossi, quel rimedio che per loro non vi potevano porre, con la sua autorità vi ponesse, Mandò il papa per messer Veri, e lo gravò a far pace con i Donati; di che messer Veri mostrò maravigliarsi, dicendo non avere alcuna inimicizia con quelli; e perchè la pace presuppone la guerra, non sapeva, non essendo tra loro guerra, perchè fusse la pace necessaria. Tornato adunque messer Veri da Roma senza altra conclusione, crebbero in modo gli umori, che ogni piccolo accidente, siccome avvenne, gli poteva far traboccare, Era del mese di maggio, nel qual tempo e ne' giorni festivi pubblicamente per Firenze si festeggia. Alcuni giovani pertanto dei Donati insieme con loro amici a cavallo a veder ballar donne presso a Santa Trinita si fermarono, dove sopraggiunsero alcuni de' Cerchi, ancora loro da molti nobili accompagnati; e non conoscendo i Donati che erano dayanti, desiderosi ancora loro di vedere, spinsero i cavalli fra loro. e gli urtarono; donde i Donati tenendosi offesi strinsero l'armi, a' quali i Cerchi gagliardamente risposero; e dopo molte ferite date da ciascuno e ricevute si spartirono. Questo disordine fu di molto male principio, perchè tutta la città si divise, così quelli del popolo come i grandi, e le parti presero il nome dai Bianchi e Neri. Erano capi della parte Bianca i Cerchi, ed a loro si accostarono gli Adimari, gli Abati, parte dei Tosinghi, de' Bardi, de' Rossi, de' Frescobaldi, de' Nerli e de' Mannelli, tutti i Mozzi, gli Scali, i Gherardini, i Cavalcanti, Malespini, Bostichi, Giandonati, Vecchietti ed Arrigucci. A questi si aggiunsero molte famiglie popolane insieme con tutti i Ghibellini che erano in Firenze; talchè per

il gran numero che gli seguivano avevano quasi che tutto il governo della città. I Donati dall'altro canto erano capi della parte Nera, e con loro erano quelle parti, che delle soprannominate famiglie ai Bianchi non si accostavano, e di più tutti i Pazzi, i Bisdomini, i Manieri, i Bagnesi, i Tornaquinci, Spini, Buondelmonti, Gianfigliazzi, Brunelleschi. Nè solamente questo umore contaminò la città, ma ancora tutto il contado divise. Dondeché i Capitani di Parte, e qualunque era de' Guelfi e della repubblica amatore, temeva forte che questa nuova divisione non facesse con rovina della città risuscitare le parti Ghibelline; e mandarono di nuovo a papa Bonifacio perchè pensasse al rimedio, se non voleva che quella città, che era stata sempre scudo della Chiesa, o rovinasse, o diventasse Ghibellina. Mandò pertanto il papa a Firenze Matteo d' Acquasparta, cardinale Portuese, legato; e perchè trovò difficoltà nella parte Bianca, la quale per parergli essere più potente temeva meno, si parti di Firenze sdegnato, e la interdisse; dimodochè ella rimase in maggior confusione che ella non era avanti la venuta sua.

Essendo pertanto tutti gli animi degli uomini sollevati, occorse che ad un mortoro trovandosi assai de' Cerchi e de' Donati, vennero insieme a parole, e da quelle all' armi; dalle quali per allora non nacque altro che tumulti. E tornato ciascuno alle sue case, deliberarono i Cerchi di assaltare i Donati, e con gran numero di gente gli andarono a troyare, ma per la virtù di messer Corso furono ributtati, e gran parte di loro feriti. Era la città tutta in arme; i Signori e le leggi erano dalla furia de' potenți vinte; i più savi e migliori cittadini pieni di sospetto vivevano. I Donati e la parte loro temeyano più, perchè potevano meno; dondechè per provvedere alle cose loro, si ragunò messer Corso con gli altri capi Neri ed i Capitani di Parte, e convennero che si domandasse al papa uno di sangue reale, che venisse a riformare Firenze, pensando che per questo mezzo si potesse superare i Bianchi. Questa ragunata e diliberazione fu ai Priori notificata, e dalla parte avversa, come una congiura contra al viver libero, aggravata. E trovandosi in arme ambedue le parti, i Signori, de' quali era in quel tempo Dante, per il consiglio

uno stato a suo modo fermare. E perchè era di nazione Ghibellino, aveva in animo di ripatriare gli nsciti. Ma volle prima guadagnarsi il popolo, e per questo rinnovò le antiche compagnie del popolo; il quale ordine accrebbe assai la potenza di quello, e quella de'grandi abbassò. Parendo pertanto al legato aversi obbligata la moltitudine, disegnò di far tornare i fuorusciti; e nel tentare varie vie, non solamente non gliene successe alcuna, ma venne in modo a sospetto a quelli che reggevano, che fu costretto a partirsi, e pieno di sdegno se ne tornò al pontefice, e lasciò Firenze piena di confusione e interdetta. E non solo quella città da un umore, ma da molti era perturbata, sendo in essa le nimicizie del popolo e de' grandi, de' Ghibellini e Guelfi, de' Bianchi e Neri. Era dunque la città tutta in arme e piena di zuffe; perchè molti erano per la partita del legato mal contenti, sendo disiderosi che i fuorusciti tornassero. E i primi di quelli che muovevano lo scandalo, erano i Medici e i Giugni, i quali in favor de' ribelli s'erano con il legato scoperti. Combattevasi pertanto in più parti in Firenze. Ai quali mali si aggiunse un fuoco, il quale si appiccò prima da Orto San Michele nelle case degli Abati, di quivi salto in quelle de' Caponsacchi, ed arse quelle con le case de' Macci, degli Amieri, Toschi, Cipriani, Lamberti e Cavalcanti, e tutto Mercato Nuovo; passò di quivi in Porta Santa Maria, e quella arse tutta, e girando dal ponte Vecchio arse le case de'Gherardini, Pulci, Amideie Lucardesi, e con queste tante altre, che il numero di quelle a mille settecento o più aggiunse. Questo fuoco fu opinione di molti che a caso nell'ardore della zuffa si appiccasse. Alcuni altri affermano che da Neri Abati, priore di San Pietro Scheraggio, uomo dissoluto e vago di male, fusse acceso, il quale, veggendo il popolo occupato al combattere, pensò di poter fare una scelleratezza, alla quale gli uomini per essere occupati non potessero rimediare. E perchè gli riuscisse meglio, mise fuoco in casa ai suoi consorti, dove aveva più comodità di farlo. Era l'anno meccay, e del mese di luglio, quando Firenze dal fuoco e dal ferro era perturbata. Messer Corso Donati solo intra tanti tumulti non s' armò, perchè giudicava più facilmente diventare arbitro di ambedue le parti, quando stracche

della zuffa agli accordi si volgessero. Posaronsi nondimeno l'armi più per sazietà del male, che per unione che fra loro nascesse; solo ne segui che i ribelli non tornarono, e la parte che gli favoriva rimase inferiore.

Il legato tornato a Roma, ed uditi i nuovi scandali seguiti in Firenze, persuase al papa che se voleva unir Firenze gli era necessario fare a sè venire dodici cittadini de'primi di quella città, donde poi levato che fusse il nutrimento al male, si poteva facilmente pensare di spegnerlo. Questo consiglio fu dal pontefice accettato, e i cittadini chiamati obbidirono, tra i quali fu messer Corso Donati. Dopo la partita de' quali fece il legato ai fuorusciti intendere, come allora era il tempo, che Firenze era priva de' suoi capi, di ritornarvi. In modo che gli usciti, fatto loro sforzo, vennero a Firenze, e nella città per le mura ancora non fornite entrarono, ed infino alla piazza di San Giovanni trascorsero. Fu cosa notabile che coloro i quali poco davanti avevano per il ritorno loro combattuto, quando disarmati pregavano di essere alla patria restituiti, poichè gli videro armati, e voler per forza occupare la città, presero l'armi contra loro; tanto fu più da quelli cittadini stimata la comune utilità che la privata amicizia: e unitisi con tutto il popolo, a tornarsi donde erano venuli gli forzarono. Perderono costoro l'impresa per aver lasciate parte delle genti loro alla Lastra, e per non avere aspettato messer Tolosetto Uberti, il quale doveva venire da Pistoia con trecento cavalli, perchè stimavano che la celerità più che le forze avesse a dar loro la vittoria. E così spesso in simili imprese interviene, che la tardità ti toglie l'occasione, e la celerità le forze. Partiti i ribelli, si ritornò Firenze nelle autiche sue divisioni, e per torre autorità alla famiglia de' Cavalcanti, gli tolse il popolo per forza le Stinche, castello posto in Val di Greve, ed anticamente stato di quella. E perchè quelli che dentro vi furono presi, furono i primi che fussero posti in quelle carceri di nuovo edificate, si chiamò dipoi quel luogo dal castello donde venivano, ed an-1307, cora si chiama, le Stinche. Rinnovarono ancora quelli che

1307. cora si chiama, le Stinche. Rinnovarono ancora quelli che erano i primi nella Repubblica le compagnie del popolo; e dettero logo le insegue, che prima sotto quelle delle arti si

nati assai amici e popolo, che desideroso di cose nuove vi concorse, trasse la prima cosa delle carceri qualunque o per pubblica o per privata cagione vi era ritenuto. Sforzò i Signori a tornarsi privati alle case loro, ed elesse i nuovi popolani, e di parte Nera, e per cinque giorni si attese a saccheggiare quelli, che erano i primi di parte Bianca. I Cerchi e gli altri principi della setta loro erano usciti della città e ritirati ai loro luoghi forti, vedendosi Carlo contrario e la maggior parte del popolo nemico. E dove prima e' non avevano mai voluto seguitare i consigli del papa, furono forzati a ricorrere a quello per aiuto, mostrandogli come Carlo era venuto per disunire, non per unire Firenze. Ondechè il papa vi mandò di nuovo suo legato messer Matteo d' Acquasparta, il quale fece fare la pace tra i Cerchi e i Donati, e con matrimoni e nuove nozze la fortifico. E volendo che i Bianchi ancora degli uffici participassero, i Neri che tenevano lo stato non vi consentirono; in modo che il legato non si parti con più sua satisfazione nè meno irato che l'altra volta, e lasciò la città come disubbidiente interdetta.

Rimase pertanto in Firenze l'una e l'altra parte, e ciascuna malcontenta; i Neri per vedersi la parte nemica appresso temevano che la non ripigliasse con la loro rovina la perduta autorità, e i Bianchi si vedevano mancare dell'autorità ed onori loro; ai quali sdegni e naturali sospetti s'aggiunsero nuove ingiurie. Andava messer Niccolò de' Cer- 1302. chi con più suoi amici alle sue possessioni, ed arrivato al ponte ad Affrico, fu da Simone di messer Corso Donati assaltato. La zuffa fu grande, e da ogni parte ebbe lagrimoso fine: perchè messer Niccolò fu morto, e Simone in modo ferito, che la seguente notte mori. Questo caso perturbò di nuovo tutta la città, e benchè la parte Nera vi avesse più colpa, nondimeno era da chi governava difesa. E non esseudone ancora dato giudicio, si scoperse una congiura tenuta dai Bianchi con messer Piero Ferrante barone di Carlo, con il quale praticavano di essere rimessi al governo. La qual cosa venne a luce per lettere scritte dai Cerchi a quello, nonostante che fusse opinione le lettere esser false, e dai Donati trovate per nascondere la infamia, la quale per la

ragunavano; e i capi Gonfalonieri delle compagnie e collegi de' Signori si chiamarono, e vollero che negli scandali con l'armi, e nella pace con il consigliò la Signoria aiutassero; aggiunsero ai due rettori antichi uno esecutore; il quale insieme con i Gonfalonieri doveva contra l'insolenza de' Grandi procedere.

In questo mezzo era morto il papa, e messer Corso e gli altri cittadini erano tornati da Roma, e sarebbesi vivuto quietamente, se la città dall'animo inquieto di messer Corso non fusse stata di nuovo perturbata. Aveva costui, per darsi riputazione, sempre opinione contraria ai più potenti tenuta, e dove ei vedeva inclinare il popolo, quivi per farselo più benivolo la sua autorità voltava; in modo che di tutti i dispareri e novità era capo, ed a lui rifuggivano tutti quelli che alcuna cosa strasordinaria di ottenere desideravano; talchè molti riputati cittadini l'odiavano, e vedevasi crescere in modo quest' odio, che la parte de' Neri veniva in aperta divisione, perché messer Corso delle forze ed autorità private si valeva, e gli avversari dello stato. Ma tanta era l'autorità che la persona sua seco portava, che ciascuno lo temeva, Pur nondimeno per torgli il favor popolare, il quale per questa via si può facilmente spegnere, disseminarono che voleva occupare la tirannide; il che era a persuadere facile, perchè il suo modo di vivere ogni civile misura trapassava. La quale opinione assai crebbe, poichè egli ebbe tolta per moglie una figliuola di Uguccione della Faggiuola, capo di parte Ghibellina e Bianca, e in Toscana potentissimo.

Questo parentado, come venne a notizia, dette auimo ai suoi avversari, e presero contro di lui l'armi; ed il popolo per le medesime cagioni non lo difese, anzi la maggior parte di quello con gli nemici suoi convenne. Erano capi de suoi avversari messer Bosso della Tosa, messer Pazzino de Pazzi, messer Geri Spini e messer Berto Brunelleschi. Costoro con i loro seguaci, e la maggior parte del popolo, si raccozzarono armati a pie del palagio de 'Signori, per l'ordine de 'quali si dette un' accusa a messer Piero Branca capitano del popolo contra messer Corso, come uomo che si volesse con l'auito di Uguccione far tiranno; dopo la quale fu citato, e dipoi per

1308, contumacia giudicato ribello. Nè fu più dall' accusa alla sentenza che uno spazio di due ore. Dato questo giudizio, i Signori con le compagnie del popolo sotto le loro insegne andarone a trovario. Messer Corso dall' altra parte, non per vedersi da molti de' suoi abbandonato, non per la sentenza data, non per l'autorità de' Signori nè per la moltitudine de' nemici sbigottito, si fece forte nelle sue case, sperando poter difendersi in quelle tantoche Uguccione, per il quale aveva mandato, a soccorrerlo venisse. Erano le sue case, e le vie dintorno a quelle, state sbarrate da lui, e dipoi di uomini suoi partigiani affortificate, i quali in modo le difendevano, che il popolo, ancora che fusse in gran numero, non poteva vincerle. La zuffa pertanto fu grande, con morte e ferite d'ogni parte. E vedendo il popolo non potere dai luoghi aperti superarlo, occupò le case che erano alle sue propinque, e quelle rotte, per luoghi inaspettati gli entrò in casa. Messer Corso pertanto veggendosi circondato dai nemici, nè confidando più negli aiuti di Uguccione, diliberò, poichè egli era disperato della vittoria, vedere se poteva trovare rimedio alla salute; e fatta testa egli e Gherardo Bordoni con molti altri de' suoi più forti e fidati amici, fecero impeto contra i nimici, e quelli apersero in maniera, che e' poterono combattendo passargli, e della città per la porta alla Croce si uscirono. Furono nondimeno da molti perseguitati, e Gherardo in su l'Affrico da Boccaccio Cavicciuli fu morto. Messer Corso ancora fu a Rovezzano da alcuni cavalli catelani, soldati della Signoria, sopraggiunto e preso. Ma nel venire verso Firenze, per non vedere in viso i suoi nimici vittoriosi ed essere straziato da quelli, si lasciò da cavallo cadere, ed essendo in terra, fu da uno di quelli che lo menavano scannato; il corpo del quale fu dai monaci di San Salvi ricolto, e senza alcuno onore sepolto. Questo fine ebbe messer Corso, dal quale la patria e la parte de' Neri molti beni e molti mali ricognobbe; e se egli avesse avuto l'animo più quieto, sarebbe più felice la memoria sua. Nondimeno merita di esser numerato intra i rari cittadini che abbia avuto la nostra città. Vero è che la sua inquietudine fece alla patria ed alla Parte non si ricordare degli obblighi avevano con quello, e nella

fine a sé partori la morte, e all'una e all'altra di quelle molti mali. Liguecione venendo al soccorso del genero, quando fu a Remole, inteso come messer Corso cra dal popolo combattuto, e pensando non poter fargli alcun favore, per non far male a sé senza giovare a lui, se ne tornó addietro.

Morto messer Corso, il che segui l'anno meccevitt, si fermarono i tumulti, e vissesi quietamente insino a tanto che s' intese come Arrigo imperadore con tutti i ribelli Fiorentini passaya in Italia, ai quali egli aveva promesso di restituirgli 1312. alla patria loro. Donde ai capi del governo parve che fusse bene, per aver meno nimici, diminuire il numero di quelli, e perciò diliberarono che tutti i ribelli fussero restituiti, eccetto quelli a chi nominatamente nella legge fusse il ritorno vietato. Dondechè restarono fuori la maggior parte de' Ghibellini, ed alcuni di quelli di parte Bianca, tra i quali furono Dante Aldighieri, i figliuoli di messer Veri de' Cerchi e di Giano della Bella. Mandarono oltra di questo per aiuto a Roberto re di Napoli, e non lo potendo ottenere come amici, gli dierono la città per cinque anni, acciocchè come suoi uomini gli disendesse. L'imperadore nel venire sece la via da Pisa. e per le maremme n'andò a Roma, dove prese la corona l'anno meccan. E dipoi diliberato di domare i Fiorentini, ne venne per la via di Perugia e di Arezzo a Firenze, e si pose con lo esercito suo al munisterio di San Salvi propinguo alla città a un miglio, dove cinquanta giorni stette senza alcun frutto; tantochè disperato di poter perturbare lo stato di quella città, n'andò a Pisa, dove convenne con Federigo re di Sicilia di fare l'impresa del regno, e mosso con le sue genti, quando egli sperava la vittoria, ed il re Roberto temeva la sua rovina, trovandosi a Buonconvento, mori. 1313.

Occorse poco tempo dipoi che Uguccione della Faggiuola diventò signore di Pisa, e poi appresso di Lucca, dove dalla parte Ghibellina fu messo, e con il favore di queste città gravissimi danni ai vicini faceva. Dai quali i Fiorentini per liberarsi domandarono al re Roberto Piero suo fratello che i loro eserciti governasse. Uguccione dall' altra parte d'accrescere la sua potenzia non cessava, e per forza e per ingauno aveva in Val d'Arno e in Val di Nievole molte castella oc-

dell' esercito.

rono i Fiorentini che fusse necessario soccorrerlo, non volendo che quell'incendio ardesse tutto il paese loro. E ragunato un grande esercito, passarono in Val di Nievole, dove vennero 1315. con Uguccione alla giornata, e dopo una gran zuffa furono rotti, dove mori Piero fratello del re Roberto, il corpo del quale non si trovò mai, e con quello più che duemila uomini furono ammazzati. Ne dalla parte di Uguccione fu la vittoria allegra, perchè vi mori un suo figliuolo con molti altri capi

I Fiorentini dopo questa rotta afforzarono le loro terre all' intorno, ed il re Roberto mandò per loro capitano il conte d'Andria, detto il conte Novello, per i portamenti del quale, ovvero perchè sia naturale ai Fiorentini che ogni stato rincresca, ed ogni accidente gli divida, la città, nonostante la guerra aveva con Uguccione, in amici e nimici del re si divise. Capi degl' inimici erano messer Simone della Tosa, e i Magalotti con certi altri popolani, i quali erano nel governo agli altri superiori. Costoro operarono che si mandasse in Francia e dipoi nella Magna per trarne capi e gente, per poter poi all'arrivare loro cacciare il conte governatore per il re. Ma la fortuna fece che non poterono averne alcuno. Nondimeno non abbandonarono l'impresa loro, e cercando di uno per adorarlo, non potendo di Francia nè dalla Magna trarlo, lo trassero d'Agobbio, e avendone prima cacciato il conte, fecero venire Lando d'Agobbio per esecutore, ovvero per bargello, al quale pienissima potestà sopra i cittadini dettero. Costui era uomo rapace e crudele, e andando con molti armati per la terra, la vita a questo e a quell'altro, secondo la volontà di coloro che l' avevano eletto, toglieva. Ed

1316, in tanta insolenza venne, che batte una moneta falsa del conio fiorentino senza che alcuno opporsegli ardisse: a tanta grandezza l'avevano condotto le discordie di Firenze! Grande veramente e misera città, la quale nè la memoria delle passate divisioni, nè la paura di Uguccione, nè l'autorità di un re avevano potuta tener ferma; tantochè in malissimo stato si trovava, sendo fuora da Uguccione corsa, e dentro da Lando d'Agobbio saccheggiata.

Erano gli amici del re, contrari a Lando e suoi seguaci, famiglie nobili e popolani grandi, e tutti Guelfi, Nondimeno per avere gli avversari lo stato in mano, non potevano se non con loro grave pericolo scoprirsi. Pure diliberati di liberarsi da si disonesta tirannide, scrissero segretamente al re Roberto, che facesse suo vicario a Firenze il conte Guido da Battifolle. Il che subito fu dal re ordinato; e la parte nimica, ancorachè i Signori fussero coutrari al re, non ardi per le buone qualità del conte opporsegli. Nondimeno non aveva molta autorità, perchè i Signori e Gonfalonieri delle compagnie Lando e la sua parte favorivano. E mentre che in Firenze in questi travagli si viveva, passò la figliuola del re 1217. Alberto della Magna, la quale andava a trovare Carlo figliuolo del re Roberto suo marito. Costei fu onorata assai dagli amici del re, e con lei delle condizioni della città, e della tirannide di Lando e suoi partigiani si dolsero; tantochè prima che la partisse, mediante i favori suoi e quelli che dal re ne furono porti, i cittadini si unirono, ed a Lando fu tolta l'autorità, e pieno di preda e di sangue rimandato ad Agohbio. Fu nel riformare il governo la Signoria al re per tre anni prorogata, e perchè digià erano eletti sette Signori di quelli della parte di Lando, se ne elessero sei di quelli del re; e seguirono alcuni magistrati con tredici Signori. Dipoi pure secondo l'antico uso a sette si ridussero.

Fu tolta in questi tempi ad Uguccione la signoria di Lucca e di Pisa; e Castruccio Castracani di cittadino di Lucca ne divenne signore; e perchè era giovane ardito e feroce, e 1321. nelle sue imprese fortunato, in brevissimo tempo principe de' Ghibellini di Toscana divenne. Per la qual cosa i Fiorentini, posate le civili discordie per più anni, pensarono prima che le forze di Castruccio non crescessero, e dipoi contra la voglia loro cresciute, come si avessero a difiendere da quelle. E perchè i Signori con miglior consiglio diliberassero, e con maggior autorità eseguissero, crearono dodici cittadini, i quali i Signori alcuna cosa importante operare non potessero. Era in questo mezzo il fine della Signoria del re Roberto venuto, e la città diventata principe di sè stessa, con i consueti ret-

8

tori e magistrati si riordinò, e il timore grande che ella aveva di Castruccio la teneva unita; il quale, dopo molte cose 1323, fatte da lui contro i signori di Lunigiana, assaltò Prato. Donde i Fiorentini diliberati a soccorrerlo, serrarono le botteghe, e popolarmente v'andarono, dove ventimila a piè e millecinquecento a cavallo convennero. E per torre a Castruccio le forze ed aggiungerle a loro, i Signori per loro bando significarono, che qualunque ribelle Guelfo venisse al soccorso di Prato, sarebbe dopo l'impresa alla patria restituito; dondeche più di quattromila ribelli vi concorsero, Questo tanto esercito con tanta prestezza a Prato condotto sbigotti in modo Castruccio, che senza voler tentare la fortuna della zuffa verso Lucca si ridusse. Donde nacque nel campo dei Fiorentini tra i nobili ed il popolo disparere: questo voleva seguitarlo, e combatterlo per spegnerlo, quelli volevano ritornarsene, dicendo che bastava aver messo a pericolo Firenze per liberare Prato; il che era stato bene sendoci costretti dalla necessità; ma ora che quella era mancata, non era, potendosi acquistar poco e perdere assai, da tentare la fortuna. Rimessesi il giudicio, non si potendo accordare, ai Signori, i quali trovarono nei consigli tra il popolo e i Grandi i medesimi dispareri. La qual cosa sentita per la città fece ragunare in piazza assai gente, la quale contra i Grandi parole piene di minacce usava, tantochè i Grandi per timore cederono. Il qual partito, per essere preso tardi, e da molti malvolentieri, dette tempo al nimico di ritirarsi salvo a Lucca.

Questo disordine in modo fece contra i Grandi il popolo indegnare, che i Signori la fede data agli usciti per ordine e conforti loro osservare non vollero. Il che presentendo gli usciti diliberarono d'anticipare, e innanzi al campo, per entrare i primi in Firenze, alle porte della città si presentarno. La qual cosa perchè fu preveduta non successe loro, ma furono da quelli che in Firenze erano rimasi ributtati. Ma per vedere se potevano aver d'accordo quello che per forza non avevano potuto ottenere, mandarono otto uomini ambasciadori a ricordare ai Signori la fede data, e I pericoli sotto quella da loro corsi, sperandone quel premio che era stato quella da loro corsi, sperandone quel premio che era stato

loro promesso. E benchè i nobili, ai quali pareva essere di quest' obbligo debitori, per avere particularmente promesso quello, a che i Signori si erano obbligati, si affaticassero assai in beneficio degli usciti; nondimeno per lo sdegno aveva preso l'universalità, che non si era in quel modo che si poteva contra Castruccio vinta l'impresa, non l'ottennero; il che segui in carico e disonore della città. Per la qual cosa, sendo molti de' nobili sdegnati, tentarono di ottenere per forza quello, che pregando era loro negato; e convennero con i fuorusciti venissero armati alla città, e loro dentro piglierebbero l'armi in loro aiuto. Fu la cosa avanti al giorno diputato scoperta; talchè i fuorusciti trovarono la città in arme, ed ordinata a frenare quelli di fuori, e in modo quelli di dentro sbigottire, che niuno ardi di prender l'armi; e così senza fare alcun frutto si spiccarono dall'impresa. Dopo la costoro partita si disiderava punir quelli, che dell'avergli fatti venire avessero colpa; e benchè ciascuno sapesse quali erano i delinquenti, niuno di nominargli non che di accusargli ardiva. Pertanto per intenderne il vero senza rispetto, si provvide che ne' consigli ciascuno scrivesse i delinquenti, e gli scritti al capitano segretamente si presentassero. Donde rimasero accusati messer Amerigo Donati, messer Teghiaio Frescobaldi e messer Lotteringo Gherardini; i quali avendo il giudice più favorevole, che forse i delitti loro non meritavano, furono in danari condannati.

I tumulti che in Firenze nacquero per la venuta dei ribelli alle porte, mostrarono come alle Compagnie del popolo un capo solo non hastava; e però volleno che per l'avvenire ciascuna tre o quattro capi avesse, e ad ogni Gonfaloniere due o tre, i quali chiamarono Pennonieri, aggiunsero, acciocchè nelle necessità, dove tutta la Compagnia non avesse a concorrere, potesse parte di quella sotto un capo adoperarsi. E come avviene in tutte le repubbliche, che sempre dopo un accidente alcune leggi vecchie s' annullano, et alcune altre si rinuovano, dove prima la Signoria si faceva di tempo in tempo, i Signori e i Collegi che allora crano, perchè avevano assi potenza, si focero dare autorità di fare signori che dovevano per i futuri quaranta mesi sedere; i nomi

de' quali misero in una borsa, e ogni due mesi gli traevano. Ma prima che de' mesi quaranta il termine venisse, perchè molti cittadini di non essere stati imborasti dubitavano, si fecero nuove imborsazioni. Da questo principio nacque l' ordine dell' imborsare per più tempo tutti i magistrati, così dentro come di fuori, dove prima nel fine dei magistrati per i Consigli i successori si eleggevano; le quali imborsazioni si chiamarono dipoi Squittini. E perchè ogni tre o al più lungo ogni cinque anni si facevano, pareva che togliessero alla città noia, e la cagione de' tumulti levassero, i quali alla creazione di ogni magistrato per gli assai competitori nascevano. E non sapendo altrimenti correggerli, presero questa via, e non intesero i difetti che sotto questa poca comodità si nascondevano.

Era l'anno mcccxxv, e Castruccio avendo occupata Pistoia era diventato in modo potente, che i Fiorentini, temendo la sua grandezza, diliberarono, avanti che egli avesse preso bene il dominio di quella, di assaltarlo, e trarla di sotto la sua ubbidienza. E fra di loro cittadini ed amici si ragunarono ventimila pedoni e tremila cavalieri; e con questo esercito si accamparono ad Altopascio per occupar quello, e per quella via impedirgli il poter soccorrere Pistoia. Successe ai Fiorentini prendere quel luogo; dipoi ne andarono verso Lucca guastando il paese. Ma per poca prudenza e meno fede del capitano non si fecero molti progressi. Era loro capitano messer Ramondo di Cardona. Costui, veduto i Fiorentini essere stati per l'addietro della loro libertà liberali, ed aver quella ora al re, ora ai legati, ora ad altri di minor qualità nomini concessa, pensava, se conducesse quelli in qualche necessità, che facilmente potrebbe accadere che lo facessero principe. Ne mancava di ricordarlo spesso, e chiedeva di avere quella autorità nella città, che e'gli avevano negli eserciti data, altrimenti mostrava di non potere aver quella ubbidienza, che ad un capitano era necessaria. E perchè i Fiorentini non gliene consentivano, egli andava perdendo tempo, e Castruccio lo acquistava; perchè gli vennero quelli aiuti, che dai Visconti e dagli altri tiranni di Lombardia gli erano stati promessi: ed essendo fatto forte di genti, messer Ramondo come prima per la poca fede non seppe vincere, così dipoi per la poca prudenza non si seppe salvare; ma procedendo con il suo esercito lentamente, fu da Castruccio. propinquo ad Altopascio assallato, e dopo una gran zuffa 1385. rotto, dove restarono presi e morti molti cittadini, e con loro insieme messer Ramondo; il quale della sua poca fede e dei suoi cattivi consigli dalla fortuna quella punizione ebbe, che egli aveva dal Fiorentini meritato. I danni che Castruccio fece dopo la vittoria ai Fiorentini di prede, prigioni, rovine ed arsioni, non si potrebbero narrare; perchè, senza avere alcuna gente all'incontro, più mesi dove e'volle cavalcò e corse, ed ai Fiorentini dopo tanta rotta fu assai il salvare la città. No però si riviliriono il tanto che non facessero crandi

provvedimenti a danari, soldassero gente, e mandassero ai loro amici per aiuto. Nondimeno a frenare tanto nimico niuno provvedimento bastava; dimodochè furono forzati eleggere per loro signore Carlo duca di Calabria e figliuolo del re Roberto, se vollero che venisse alla difesa loro; perchè quelli sendo consueti a signoreggiare Firenze, volevano piuttosto l' ubbidienza che l' amicizia sua. Ma per esser Carlo implicato nelle guerre di Sicilia, e perciò non potendo venire a prendere la signoria e vi mandò Gualtieri di nazione Francese e duca d'Atene. Costui come vicario del Signore prese la possessione della città, ed ordinava i magistrati secondo l'arbitrio suo. Furono nondimeno i portamenti suoi modesti, ed in modo contrari alla natura sua, che ciascuno l'amaya, Carlo. composte che furono le guerre di Sicilia, con mille cavalieri ne venne a Firenze, dove fece la sua entrata di luglio l'an- 1326. no mcccxxvi: la cui venuta fece che Castruccio non poteva liberamente il paese fiorentino saccheggiare. Noudimeno quella riputazione che si acquistò di fuora si perdè deutro, e quelli danni che dai nimici non furono fatti, dagli amici si sopportarono, perchè i Signori senza il consenso del duca alcuna cosa non operavano, e in termine di un anno trasse dalla città quattrocentomila fiorini: nonostante che per le convenzioni fatte seco non si avesse a passare dugentomila. Tanti furono i carichi con i quali ogni giorno o egli o il padre la città aggravavano.

8\*

A questi danni s'aggiunsero ancora nuovi sospetti e nuovi nimici; perchè i Ghibellini di Lombardia in modo per la venuta di Carlo in Toscana insospettirono, che Galeazzo Visconti e gli altri tiranni Lombardi con danari e promesse fecero passare in Italia Lodovico di Baviera, stato contro la voglia del papa eletto imperadore. Venne costui in Lombardia, e di quivi in Toscana, e con lo aiuto di Castruccio s'in-1327. signori di Pisa, dove rinfrescato di danari se ne andò verso Roma. Il che sece che Carlo si parti di Firenze temendo del regno, e per suo vicario lasció messer Filiopo da Saggineto. Castruccio dopo la partita dell'imperadore s'insignori di Pisa, e i Fiorentini per trattato gli tolsero Pistoia; alla quale Castruccio andò a campo, dove con tanta virtù e ostinazione stette, che ancorachè i Fiorentini facessero più volte prova di soccorrerla, ed ora il suo esercito, ora il suo paese assalissero, mai uon poterono nè con forza nè con industria dall'impresa rimuoverlo; tanta sete aveva di gastigare i Pistolesi, e i Fiorentini sgarare. Dimodochė i Pistolesi furono costretti a riceverlo per signore; la qual cosa ancora che seguisse con

1328. nato in Luca si mori. E perchè egli è rade volte che la fortuna un bene o un male con un altro bene o con un altro male non accompagni, mori ancora a Napoli Carlo duca di Calabria e signore di Firenze, acciocchè i Fiorentini in poco tempo, fuori d'ogni loro opinione, dalla signoria dell'uno e timore dell'altro si liberassero. I quali rimasi liberi riformarono la città, ed annullarono tutto l'ordine de' Consigli vecchii, e ne crearono due, l'uno di trecento cittadini popolani, l'altro di dugento cinquanta grandi e popolani; il primo dei quali Consiglio di Popolo, l'altro di comuni chiamarono.

tanta sua gloria, segui anche con tanto suo disagio, che tor-

L'imperadore arrivato a Roma creò uno antipapa, ed ordinó molte cose contra alla Chiesa, molte altre senza effetto ne tentò; in modo che alla fine se ne parti con vergogna, 1329. e ne venne a Pisa, dove o per isdegno, o per non essere pagati, circa ottocento cavalli Tedeschi da lui si ribullarono, e a Montechiaro sopra il Ceruglio s'afforzarono. Costoro, come l'imperadore fu partito da Pisa per andarne in Lombardia, occuparono Lucca, e ne caciarono Francesco Ca-

stracani lasciatovi dall' imperadore. E pensando di trarre di quella preda qualche utilità, quella città ai Fiorentini per ottantamila fiorini offersero; il che fu per consiglio di messer Simone della Tosa rifiutato. Il qual partito sarebbe stato alla città nostra utilissimo, se i Fiorentini sempre in quella volontà si mantenevano. Ma perchè poco dipoi mutarono animo fu dannosissimo; perchė se allora per si poco prezzo avere pacificamente la potevano, e non la vollero, dipoi quando la volleno non l'ebbero, ancorachè per molto maggior prezzo la comperassero; il che fu cagione, che più volte Firenze il suo governo con suo grandissimo danno variasse. Lucca adunque rifiutata dai Fiorentini fu da messer Gherardino Spinoli genovese per fiorini trentamila comperata. E perchè gli uomini sono più lenti a pigliar quello che possono avere, che e' non sono a disiderar quello a che e' non possono aggiugnere, come prima si scoperse la compera da messer Gherardino fatta, e per quanto 'poco prezzo l' aveva avuta, si accese il popolo di Firenze di uno estremo disiderio d'averla, riprendendo sè medesimo, e chi ne l'aveva sconfortato. E per averla per forza, poichè comperare non l'aveva voluta, mandò le genti sue a predare e scorrere sopra i Lucchesi. Erasi partito in questo mezzo l'imperadore d'Italia, e lo antipapa per ordine de' Pisani ne era andato prigione in Francia, ed i Fiorentini dalla morte di Castruccio, che segui nel mcccxxviii, infino al mcccxi stettero dentro quieti, e solo alle cose dello stato loro di fuora attesero, e in Lombardia per la venuta del re Giovanni di Boemia, e in Toscana per conto di Lucca di molte guerre fecero. Ornarono ancora la città di nuovi edifici, perchè la torre di Santa Reparata secondo il consiglio di Giotto, dipintore in quelli tempi famosissimo, edificarono. E perchè nel mcccxxxiii alzarono per 1333. un diluvio l'acque d'Arno in alcun luogo in Firenze più che dodici braccia, donde parte de' ponti e molti edificj rovinarono, con grande sollecitudine e spendio le cose rovinate restaurarono.

Ma venuto l'anno mcccxi, nuove cagioni d'alterazioni 1340. nacquero. Avevano i cittadini potenti due vie ad accrescere o mantenere la potenza loro; l'una era ristringere in modo

le imborsazioni dei magistrati, che sempre o in loro o in amici loro pervenissero; l'altra l'essere capi della elezione dei rettori, per avergli dipoi nei loro giudici favorevoli. E tanto questa seconda parte stimavano, che non bastando loro i rettori ordinari, un terzo alcuna volta ne conducevano: dondechè in questi tempi avevano condotto strasordinariamente sotto titolo di capitano di guardia messer Jacopo Gabbrielli d' Agobbio, e datogli sopra i cittadini ogni autorità. Costui ogni giorno, a contemplazione di chi governava, assai ingiurie faceva, e tra gl'ingiuriati messer Piero de' Bardi e messer Bardo Frescobaldi furono, Costoro, sendo nobili, e naturalmente superbi, non potevano sopportare che un forestiere, a torto e a contemplazione di pochi potenti, gli avesse offesi; e per vendicarsi, contra lui ed a chi governava congiurarono. Nella qual congiura molte famiglie nobili con alcune di popolo furono, ai quali la tirannide di chi governava dispiaceva. L'ordine dato intra loro era, che ciascuno ragunasse assai gente armata in casa, e la mattina dopo il giorno solenne di tutti i Santi, quando ciascuno si trovava per i tempi a pregare per i suoi morti, pigliare l'armi, ammazzare il Capitano e i primi di quelli che reggevano, e di poi con nuovi Signori e con nuovo ordine lo stato riformare.

Ma perchè i partiti pericolosi quanto più si considerano, tanto peggio volentieri si pigliano, interviene sempre che le congiure che danno spazio di tempo alla esecuzione si scuoprono. Sendo tra i congiurati messer Andrea de'Bardi. potè più in lui, nel ripensare la cosa, la paura della pena che la speranza della vendetta, e scoperse il tutto a Jacopo Alberti suo cognato, il che Jacopo ai Priori, e i Priori a quelli del reggimento significarono. E perchè la cosa era presso al pericolo, sendo il giorno di tutti i Santi propinquo, molti cittadini in palagio convennero, e giudicando che fusse pericolo nel differire, volevano che i Signori suonassero la campana, e il popolo all'armi convocassero. Era Gonfaloniere Taldo Valori, e Francesco Salviati uno de' Signori. A costoro per essere parenti de' Bardi non piaceva il suonare, allegando non esser bene per ogni leggier cosa fare armare il popolo, perchè l'autorità data alla moltitudine non temperata da alcun freno non fece mai bene; e che gli scandoli è muovergli facile, ma il frenargli difficile; e però esser meglio partito intender prima la verità della cosa, e civilmente punirla, che volere con la rovina di Firenze tumultuariamente sopra una semplice relazione correggerla. Le quali parole non furono in alcuna parte udite, ma con modi ingiuriosi e parole villane furono i Signori a suonare necessitati, al qual suono tutto il popolo alla piazza armato corse. Dall' altra parte, i Bardi e Frescobaldi vedendosi scoperti, per vincere con gloria, o morire senza verzogna presero l'armi, sperando potere la parte della città di là dal fiume dove avevano le case loro difendere. e si fecero forti ai ponti, sperando nel soccorso che dai nobili del contado ed altri loro amici aspettavano. Il qual disegno fu loro guasto dai popolani, i quali quella parte della città con loro abitavano, i quali presero l'armi in favore dei Signori; in modo che troyandosi tramezzati abbandonarono i ponti, e si ridussero nella via dove i Bardi abitavano, come più forte che alcuna altra, e quella virtuosamente difendevano. Messer Jacopo d' Azobbio sappiendo come contra lui era tutta questa congiura, pauroso della morte, tutto stupido e spaventato, propinguo al palagio de'Signori in mezzo di sue genti armate si posava; ma negli altri rettori dove era meno colpa era più animo, e massime nel potestà che messer Maffeo, da Marradi si chiamaya, Costui si presentò dove si combatteva, e senza aver paura d'alcuna cosa, passato il ponte a Rubaconte tra le spade de' Bardi si mise, e fece segno di voler parlar loro. Dondechè la riverenza dell'uomo, i suoi costumi e le altre sue grandi qualità fecero a un tratto fermare le armi, e quietamente ascoltarlo, Costui con parole modeste e gravi biasimò la congiura loro, mostrò il pericolo nel quale si trovavano se non cedevano a questo popolare impeto, dette loro speranza che sarebbero dipoi uditi e con misericordia giudicati, e promise di essere operatore che alli ragionevoli sdegni loro si avrebbe compassione. Tornato dipoi ai Signori, persuase loro ch'e' non volessero vincere con il sangue de'suoi cittadini, che non gli volessero non uditi giudicare; e tanto operò, che di consenso de'Signori. i Bardi e i Frescobaldi con i loro amici abbandonarono la città, e senza essere impediti alle castella loro si ritirarono. Partitisi costoro, e disarmatosi il popolo, i Signori solo contra quelli che avevano della famiglia de' Bardi e Frescobaldi prese le armi procederono, e per spogliarli di potenza comperarono dai Bardi il castello di Mangona e di Vernia; e per legge provvidero, che alcun cittadino non potesse possedere castella propingue a Firenze a venti miglia. Pochi mesi dipoi fu decapitato Stiatta Frescobaldi, e molti altri di quella famiglia fatti ribelli. Non bastò a quelli che governavano avere i Bardi e Frescobaldi superati e domi, ma come fanno quasi sempre gli uomini, che quanto più autorità hanno peggio l'usano, e più insolenti diventano, dove prima un Capitano di guardia era che affliggeva Firenze, n' elessero uno ancora in contado, e con grandissima autorità, acciocchè gli uomini a loro sospetti non potessero nè in Firenze nè di fuora abitare. E in modo si concitarono contra tutti i nobili, che eglino erano apparecchiati a vendere la città e loro per vendicarsi. E aspettando l'occasione, la venne bene, e loro l'usarono meglio.

Era per i molti travagli, i quali erano stati in Toscana ed in Lombardia, pervenuta la città di Lucca sotto la signoria 1341. di Mastino della Scala signore di Verona, il quale ancorachè per obbligo l'avesse a consegnare ai Fiorentini, non l'aveva consegnata, perchè essendo signore di Parma giudicava poterla tenere, e della fede data non si curava. Di che i Fiorentini per vendicarsi, si congiunsero con i Vineziani, e gli fecero tanta guerra, che e'fu per perderne tutto lo stato suo. Nondimeno non ne risultò loro altra comodità che un poco di sodisfazione di animo d'aver battuto Mastino; perchè i Vineziani, come fanno tutti quelli che con i meno potenti si collegano, poichè ebbero guadagnato Trevigi e Vicenza, senza avere ai Fiorentini alcun rispetto, s'accordarono, Ma avendo poco dipoi i Visconti signori di Milano tolta Parma a Mastino. e giudicando egli per questo non potere tener più Lucca, diliberò di venderla. I competitori erano i Fiorentini e i Pisani, e nello stringere le pratiche, i Pisani vedevano che i Fiorentini, come più ricchi, erano per ottenerla; e perciò si volsero alla forza, e con l'aiuto de' Visconti vi andarono a campo. I Fiorentini per questo non si tirarono indietro dalla compera, ma fermarono con Mastino i patti, pagarono parte dei denari, e di un' altra parte dierono statichi, ed a preuderne la possessione Naddo Rucellai, Giovanni di Bernardino de' Medici e Rosso di Ricciardo de' Ricci vi mandarono; i quali passarono in Lucca per forza, e dalle genti di Mastino fu quella città consegnata loro. I Pisani nondimeno seguitarono la loro impresa, e con ogni industria di averla per forza cercavano, ed i Fiorentini dall' assedio liberare la volevano. E dopo una lunga guerra ne furono i Fiorentini con perdita di denari ed acquisto di vergogna cacciati, ed i Pisani ne diventarono signori.

La perdita di guesta città, come in simili casi avviene sempre, fece il popolo di Firenze contra quelli che governavano sdegnare, ed in tutti i luoghi e per tutte le piazze pubblicamente gl' infamavano, accusando l' avarizia ed i cattivi consigli loro. Erasi nel principio di questa guerra data autorità a venti cittadini d'amministrarla, i quali messer Malatesta da Rimini per capitano dell' impresa eletto avevano. Costui con poco animo e meno prudenza l'aveva governata: e perchè eglino avevano mandato a Roberto re di Napoli per aiuti, quel re aveva mandato loro Gualtieri duca d'Atene, il quale, come vollero i cieli, che al mal futuro le cose preparavano, arrivò in Firenze in quel tempo appunto che l'impresa di Lucca era al tutto perduta. Ondechè quelli Venti veg- 1319. gendo sdegnato il popolo, pensarono con eleggere nuovo capitano, quello di nuova speranza riempiere, e con tale elezione o frenare, o torgli le cagioni di calunniargli. E perchè ancora avesse cagione di temere, e il duca d'Atene gli potesse con più autorità difendere, prima per conservatore, e dipoi per capitano delle loro genti d'arme lo elessero. I grandi, i quali per le cagioni dette di sopra vivevano malcontenti, ed avendo molti di loro conoscenza con Gualtieri, quando altre volte in nome di Carlo duca di Calabria aveva governato Firenze, pensarono che fusse venuto tempo di potere con la rovina della città spegnere l'incendio loro, giudicando non avere altro modo a domare quel popolo, che gli aveva afflitti, che ridursi sotto un principe, il quale cono-

: - - (2mg)

sciuta la virtù dell' una parte e l'insolenza dell'altra, frenasse l'una e l'altra rimunerasse. A che aggiugnevano la speranza del bene che ne porgevano i meriti loro, quando per loro opera egli acquistasse il principato. Furono pertanto in segreto più volte seco, e lo persuasero a pigliare la signoria del tutto, offerendogli quelli aiuti che potevano maggiori. All' autorità e conforti di costoro s' aggiunse quella d'alcune famiglie popolane, le quali furono Peruzzi, Acciaiuoli, Antellesi e Bonaccorsi, i quali gravati di debiti, non potendo del loro, desideravano di quel d'altri ai debiti loro soddisfare, e con la servitù della patria dalla servitù dei loro creditori liberarsi. Queste persuasioni accesero l'ambizioso animo del duca di maggior desiderio del dominare, e per darsi riputazione di severo e giusto, e per guesta via accrescersi grazia nella plebe, quelli che avevano amministrata la guerra di Lucca perseguitava, ed a messer Giovanni de' Medici, Naddo Rucellai e Guglielmo Altoviti tolse la vita, e molti in esilio, e molti in denari ne condannò.

Queste esecuzioni assai i mediocri cittadini sbigottirono. solo ai Grandi ed alla plebe sodisfacevano; questa perchè sua natura è rallegrarsi del male, quelli altri per vedersi vendicare di tante ingiurie dai popolani ricevute. E quando e' passava per le strade, con voce alta la franchezza del suo animo era lodata, e ciascuno pubblicamente a ritrovare le fraudi de' cittadini, e gastigarle lo confortava. Era l'ufficio de'Venti venuto meno, e la riputazione del duca grande, ed il timore grandissimo; talchè ciascuno per mostrarsegli amico, la sua insegna sopra la casa sua faceva dipignere, nè gli mancava ad esser principe altro che il titolo. E parendogli poter tentare ogni cosa sicuramente, fece intendere ai Signori, come ei giudicava per il bene della città necessario gli fusse concessa la Signoria libera, e perciò disiderava, poiche tutta la città vi consentiva, che loro ancora vi consentissero. I Signori, avvengaché molto innanzi avessero la rovina della patria loro preveduta, tutti a questa domanda si perturbarono, e con tutto che e' conoscessero il loro pericolo, nondimeno per non maucare alla patria, animosamente gliene negarono. Aveva il duca per dare maggior segno di religione e di umanità eletto per sua abitazione il convento de' Frati minori di S. Croce, e disideroso di dare effetto al maligno suo pensiero, fece per bando pubblicare, che tutto il popolo la mattina seguente fusse sulla piazza di S. Croce davanti a bi. Questo bando sbigotti molto più i Signori, che prima non avevano fatto le parole, e con quelli cittadini, i quali della patria e della libertà giudicavano amatori, si ristriusero; nè pensarono, conosciute le forze del duca, di potervi fare altro rimedio che pregarlo, e vedere, dove le forze non erano sufficienti, se i preghi o a rimuoverlo dall' impresa, o a fare la sua Signoria meno acerba bastavano. Andarono pertanto parte dei Signori a trovarlo, e uno di loro gli parlò in questa sentenza:

« Noi veniamo, o signore, a voi, mossi prima dalle vostre domande, dipoi dai comandamenti che voi avete fatti per ragunare il popolo; perchè ci pare esser certi che voi vogliate strasordinariamente ottenere quello che per ordinario noi non vi abbiamo acconsentito. Nè la nostra intenzione è con alcuna forza opporci ai disegni vostri, ma solo dimostrarvi quanto sia per esservi grave il peso che voi vi arrecate addosso, e pericoloso il partito che voi pigliate; acciocchè sempre vi possiate ricordare dei consigli nostri e di quelli di coloro, i quali altrimenti, non per vostra utilità, ma per sfogare la rabbia loro, vi consigliano. Voi cercate far serva una città, la quale è sempre vivuta libera; perchè la signoria che noi concedemmo già ai Reali di Napoli fu compagnia e non servitù. Avete voi considerato quanto in una città simile a questa importi, e quanto sia gagliardo il nome della libertà, il quale forza alcuna non doma, tempo alcuno non consuma, e merito alcuno non contrappesa? Pensate, signore, quante forze sieno necessarie a tener serva una tanta città. Quelle che forestiere voi potete sempre tenere, non bastano; di quelle di dentro voi non vi potete fidare, perchè quelli che vi sono ora amici, e che a pigliare questo partito vi confortano, come eglino ayranno battuti coll'autorità vostra i nimici loro, cercheranno come e'possino spegner voi, e farsi principi loro. La plebe, in la quale voi confidate, per ogni accidente benchè minimo si rivolge, in modo che in poco tempo voi potete temere di

avere tutta questa città nimica; il che fia cagione della rovina sua e vostra. Ne potrete a questo male trovare rimedio; perchè quelli Signori possono fare la loro Signoria sicura che hanno pochi nimici, i quali tutti o con la morte o con l'esilio è facile spegnere; ma negli universali odi non si trova mai sicurtà alcuna; perchè tu non sai donde ha a nascere il male; e chi teme di ogni uomo non si può mai assicurare di persona. E se pure tenti di farlo, ti aggravi nei pericoli; perchè quelli che rimangono si accendono più negli odi, e sono più parati alla vendetta. Che il tempo a consumare i desideri della libertà non basti, è certissimo; perchè s'intende spesso quella essere in una città da coloro riassunta che mai la gustarono, ma solo per la memoria che ne avevano lasciata i padri loro, l'amano, e perciò quella ricuperata, con ogni ostinazione e pericolo conservano. E quando mai i padri non l' avessero ricordata, i palagi pubblici, i luoghi de'magistrati. l'insegne de'liberi ordini la ricordano; le quali cose conviene che sieno con grandissimo disiderio da'cittadini cognosciute. Quali opere volete voi che siano le vostre, che contrappesino alla dolcezza del vivere libero, o che faccino mancare gli uomini del disiderio delle presenti condizioni? Non se voi aggiugnessi a questo imperio tutta la Toscana, e se ogni giorno tornassi in questa città trionfante de' nimici nostri; perchè tutta quella gloria non sarebbe sua, ma vostra, e i cittadini non acquisterebbero sudditi, ma conservi, per i quali si vedrebbero nella servitù raggravare. E quando i costumi vostri fussero santi, i modi benigni, i giudici retti, a farvi amare non basterebbero. E se voi credessi che bastassero v'ingannereste, perchè a uno consueto a vivere sciolto ogni catena pesa, ed ogni legame lo strigne, ancorachè trovare uno stato violento con un principe buono sia impossibile, perchè di necessità conviene o che diventino simili, o che presto l'uno per l'altro rovini. Voi avete dunque a credere o di avere a tenere con massima violenza questa città, alla qual cosa le cittadelle, le guardie, gli amici di fuora molte volte non bastano, o di essere contento a quella autorità che noi vi abbiamo data. A che noi vi confortiamo, ricordandovi che quel dominio è solo durabile, che è volontario; nè vogliate, accedato da un poco d'ambizione, condurvi in luogo, dove non potendo stare, nè più alto salire, siate con massimo danno vostro e nostro di cader necessitato. »

Non mossero in alcuna parte queste parole l'indurato animo del duca, e disse non essere sua intenzione di torre la libertà a quella città, ma rendergliene; perchè solo le città disunite erano serve, e le unite libere. E se Firenze per suo ordine di sette, ambizione ed inimicizie si privasse, se le renderebbe, non torrebbe la libertà. E come a prendere questo carico non l'ambizione sua, ma i prieghi di molti cittadini lo conducevano, perciò farebbero eglino bene a contentarsi di quello che gli altri si contentavano. E quanto a quei pericoli, nei quali per questo poteva incorrere, non gli stimaya, perchè egli era ufficio di uomo non buono per timore del male lasciare il bene, e di pusillanime per un fine dubbio non seguire una gloriosa impresa. E che e'credeva portarsi in modo, che in breve tempo avere di lui confidato poco e temuto troppo cognoscerebbero. Convennero adunque i Signori, vedendo di non poter fare altro bene, che la mattina seguente il popolo si ragunasse sopra la piazza loro, cou l'autorità del quale si desse per un anno al duca la signoria. con quelle condizioni, che già a Carlo duca di Calabria si era data. Era l'ottavo giorno di settembre e l'auno mecenti. quando il duca accompagnato da messer Giovanni della Tosa e tutti i suoi consorti e da molti altri cittadini, venne in piazza, e insieme con la Signoria sali sopra la ringhiera, che così chiamano i Fiorentini quelli gradi che sono a piè del palagio de' Signori, dove si lessero al popolo le convenzioni fatte intra la Signoria e lui. E quando si venne leggendo a quella parte, dove per un anno se gli dava la Signoria, si gridò per il popolo: A VITA. E levandosi messer Francesco Rustichelli uno de' Signori per parlare e mitigare il tumulto, furono con le grida le parole sue interrotte, in modo che con il consenso del popolo non per un anno, ma in perpetuo fu eletto signore, e preso e portato tra la moltitudine gridando per la piazza il nome suo. È consuetudine che quello che è preposto alla guardia del palagio stia in assenza de' Signori serrato dentro; al quale ufficio era allora diputato Rinieri di

Giotto. Costui, corrotto dagli amici del duca, senza aspettare alcuna forza lo mise dentro, e i Signori sbigottiti e disonorati se ne tornarono alle case loro, e il palagio fu dalla famiglia del duca saccheggiato, il gonfalone del popolo stracciato, e le sue insegne sopra il palagio poste; il che seguiva con dolore inestimabile e noia degli nomini buoni, e con piacere grande di quelli, che o per ignoranza o per malignità vi consentivano.

Il duca acquistato che ebbe la signoria, per torre l'autorità a quelli che solevano della libertà essere difensori, proibi ai Signori ragunarsi in palagio, e consegnò loro una casa privata; tolse le insegue ai Gonfalonieri delle compagnie del popolo; levò gli ordini della giustizia contra ai grandì; liberò i prigioni dalle carceri; sece i Bardi e Frescobaldi dall'esilio ritornare ; vietò il portar l'armi a ciascuno. E per poter meglio difendersi da quelli di dentro, si fece amico di quelli di fuora. Beneficò pertanto assai gli Aretini e tutti gli altri sottoposti ai Fiorentini; fece pace con i Pisani, ancorachè fusse fatto principe perchè facesse lor guerra; tolse gli assegnamenti a quei mercatanti, che nella guerra di Lucca avevano prestato alla Repubblica denari, accrebbe le gabelle vecchie, e creò delle nuove, tolse ai Signori ogni autorità, e i suoi rettori erano messer Baglione da Perugia e messer Guglielmo di Ascesi, con i quali e con messer Cerrettieri Bisdomini si consigliava. Le taglie che poneva ai cittadini erano gravi, e i giudici suoi ingiusti, e quella severità ed umanità, che egli aveva finta, in superbia e crudeltà si era convertita. Donde molti cittadini grandi e popolani nobili, o con danari (\*), o morti, o con nuovi modi tormentati erano. E per non si governar meglio fuora che dentro, ordinò sei rettori per il contado, i quali battevano e spogliavano i contadini. Aveva i Grandi a sospetto, ancorachè da loro fosse stato beneficato, e che a molti di quelli avesse la patria renduta; perchè e' non poteva credere che i generosi animi, i quali sogliono essere nella nobiltà, potessero sotto la sua

<sup>(\*)</sup> Così banno il Poggiali, i Giunti e il MS Laur. La Testina e Aldo banno condennati.

ubbidienza contentarsi. Perciò si volse a beneficare la plebe, pensando con i favori di quella e con l'armi forestiere poter la tirannide conservare. Venuto pertanto il mese di maggio, nel qual tempo i popoli sogliono festeggiare, fece fare alla plebe e popolo minuto più compagnie, alle quali onorate di splendidi titoli dette insegne e denari. Donde una parte di loro andava per la città festeggiando, l'altra con grandissima pompa i festeggianti riceveva. Come la fama si sparse della nuova signoria di costni, molti vennero del sangue francese a troyarlo, ed egli a tutti come a nomini più fidati dava condizione; in modo che Firenze in poco tempo divenne non solamente suddita ai Francesi, ma a' costumi e . agli abiti loro. Per che gli uomini e le donne, senza aver riguardo al viver civile; o alcuna vergogna, gl'imitavano. Ma sopra ogni cosa quello che dispiaceva, era la violenza che egli e i suoi senza alcun rispetto alle donne facevano.

Vivevano adunque i cittadini pieni d'indignazione veggendo la maestà dello stato loro rovinata, gli ordini guasti, le leggi annullate, ogni onesto vivere corrotto, ogni civil modestia spenta; perchè coloro che erano consueti a non vedere alcuna regal pompa, non potevano senza dolore quello d'armati satelliti a piè e a cavallo circondato riscontrare. Per che veggendo più d'appresso la loro vergogna, erano colui, che massimamente odiavano, di onorare necessitati. A che si aggiugneva il timore, veggendo le spesse morti e le continove taglie, con le quali impoveriva e consumava la città. I quali sdegni e paure erano dal duca conosciute e temute; nondimeno voleva dimostrare a ciascuno di credere essere amato. Onde occorse che avendogli rivelato Matteo di Morozzo, o per gratificarsi quello, o per liberar sè dal pericolo, come la famiglia de' Medici con alcuni altri aveva contra di lui congiurato, il duca non solamente non ricercò la cosa, ma fece il rivelatore miseramente morire. Per il qual partito tolse animo a quelli che volessero della salute sua avvertirlo, e lo dette a quelli che cercassero la sua rovina. Fece ancora tagliar la lingua con tanta crudeltà a Bettone Cini 1343. che se ne mori, per aver biasimate le taglie che ai cittadini si ponevano. La qual cosa accrebbe ai cittadini lo sdegno, e al

9+

duca l'odio, perchè quella città che a fare ed a parlare di ogni cosa e con ogni licenza era consneta, che gli fussero legale le mani e serrata la bocca, sopportare non poteva.

Crebbono adunque questi sdegni in tanto e questi odj, che non che i Fiorentini, i quali la libertà mantenere non sanno, e la servitù patire non possono, ma qualunque servile popolo arebbono alla recuperazione della libertà infiammato. Ondeché molti cittadini e di ogni qualità, di perder la vita, o di riavere la loro libertà diliberarono. E in tre parti di tre sorte di cittadini tre conginre si fecero, grandi, popolani, artefici: mossi, oltre alle cause universali, da parere ai grandi · non aver riavuto lo stato, ai popolani averlo perduto, e agli artefici de'loro guadagni mancare. Era arcivescovo di Firenze messer Agnolo Acciaiuoli, il quale con le prediche sue aveva già le opere del duca magnificate, e fattogli appresso al popolo grandi favori. Ma poichè lo vide signore, e i snoi tirannici modi cognobbe, gli parve avere ingannato la patria sua; e per emendare il fallo commesso pensò non avere altro rimedio, se non che quella mano che aveva fatta la ferita la sanasse; e della prima e più forte congiura si fece capo, nella quale erano i Bardi, Rossi, Frescobaldi, Scali, Altoviti, Magalotti. Strozzi e Mancini. Dell' una delle dne altre erano principi messer Manno e Corso Donati, e con questi i Pazzi, Cavicciuli, Cerchi e Albizzi. Della terza era il primo Antonio Adimari, e con lui Medici, Bordoni, Rucellai, e Aldobrandini. Pensarono costoro di ammazzarlo in casa degli Albizzi, dove andasse il giorno di S. Giovanni a veder correre i cavalli credevano. Ma non vi essendo andato, non riusci loro. Pensarono di assaltarlo andando per la città a spasso; ma vedevano il modo difficile; perchè bene accompagnato ed armato andava, e sempre variava le andate, in modo che non si poteva in alcun luogo certo aspettarlo. Ragionavano di ucciderlo nei Consigli, dove pareva loro rimanere, ancorachè fusse morto, a discrezione delle forze sue,

Mentre che intra i congiurati queste cose si praticavano, Antonio Adimari con alcuni suoi amici Sanesi per aver da loro genti si scoperse, manifestando a quelli parte dei congiurati, e affermando tutta la città essere a liberarsi disposta.



Onde uno di quelli comunicò la cosa a messer Francesco Brunelleschi, non per scoprirla, ma per credere che ancor egli fusse dei congiurati. Messer Francesco o per paura di sè, o per odio aveva contra ad altri, rivelò il tutto al duca; ondeché Pagolo del Mazzeca e Simone da Monterappoli furono presi; i quali rivelando la qualità e quantità dei congiurati sbigottirono il duca, e fu consigliato piuttosto gli richiedesse che pigliasse; perchè se se ne fuggivano, se ne poteva senza scandalo con lo esilio assicurare. Fece pertanto il duca richiedere Antonio Adimari, il quale confidandosi ne' compagni subito comparse. Fu sostenuto costui, ed era il duca da messer Francesco Brunelleschi e messer Uguccione Buondelmonti consigliato corresse armato la terra, e i presi facesse morire. Ma a lui non parve, parendogli avere a tanti nimici poche forze. E però prese un altro partito, per il quale, quando gli fusse successo, si assicurava de' nimici, ed alle forze provvedeva. Era il duca consueto richiedere i cittadini, che nei casi occorrenti lo consigliassero. Avendo pertanto mandato fuori a provvedere di gente, fece una lista di trecento cittadini, e gli fece da' suoi sargenti sotto colore di volersi consigliare con loro richiedere; e poichè fussero adunati, o con la morte o con le carceri spegnerli disegnava. La cattura di Antonio Adimari, e il mandar per le genti, il che non si potette fare segreto, aveva i cittadini e massime i colpevoli sbigottito, onde dai più arditi fu negato il volere ubbidire. E perchè ciascuno aveva letta la lista, trovavano l'uno l'altro. e s' inanimavano a prender l' armi, e voler piuttosto morire come uomini con l'armi in mano, che come vitelli essere alla beccheria condotti. In modo che in poco d'ora tutte tre le congiure l'una all'altra si scoperse, e diliberarono il di seguente, che era il 26 di luglio nel mcccxliii, far nascere un tumulto in Mercato Vecchio, e dopo quello armarsi, e chiamare il popolo alla libertà.

Venuto adunque l'altro giorno, al suono di nona secondo l'ordine dato si prese l'armi, e il popolo tutto alla voce della libertà si armò, e ciascuno si fece forte nelle sue contrade sotto insegne con le armi del popolo, le quali dai congiurati segretamente erano state fatte. Tutti i capi delle famiglio così nobili come popolane convennero, e la difesa loro e la morte del duca giurarono, eccettochè alcuni de' Buondelmonti e de' Cavalcanti, e quelle quattro famiglie di popolo, che a farlo signore erano concorse, i quali insieme con i beccai ed altri dell'infima plebe armati in piazza in favor del ducá concorsero. A questo rumore armò il duca il palagio, e i suoi che erano in diverse parti alloggiati salirono a cavallo per ire in piazza, e per la via furono in molti luoghi combattuti e morti. Pure circa a trecento cavalli vi si condussero. Stava il duca in dubbio se egli usciva fuori a combattere i nimici, o se dentro il palagio difendeva. Dall'altra parte i Medici. Cavicciuli, Rucellai, ed altre famiglie state più offese da quello, dubitavano che se egli uscisse fuora, molti che gli avevano prese l'armi contra non se gli scoprissero amici; e disiderosi di torgli l'occasione dell'uscir fuora e dello accrescere le forze, fatto testa, assalirono la piazza. Alla giunta di costoro quelle famiglie popolane che si erano per il duca scoperte, veggendosi francamente assalire, mutarono sentenza, pojchè al duca era mutato fortuna, e tutte si accostarono ai loro cittadini, salvo che messer Uguccione Buondelmonti, che se n'andò in palagio, e messer Giannozzo Cavalcanti, il quale ritiratosi con parte de' suoi consorti lin Mercato Nuovo, sali alto sopra un banco, e pregava il popolo che andava armato in piazza, che in favor del duca vi andasse. E per sbigottirgli accresceva le sue forze, e gli minacciava che sarebbero tutti morti, se ostinati contra il signore seguissero l'impresa. Nè trovando uomo che lo seguitasse, nè che della sua insolenza lo gastigasse, veggendo di affaticarsi invano, per non tentare più la fortuna, dentro alle sue case si ridusse.

La zuffa intantio in piazza tra il popolo e le genti del duca era grande; e henché queste il palagio aiutasse, furono vinte; e parte di loro si misono nella potestà dei nimici, parte lasciati i cavalli, in palagio si fuggirono. Mentreché in piazza si combatteva, Cosso e messer Amerigo Donati' con parte del popolo ruppono le Stinche, le scritture del potestà e della pubblica Camera arsero, saccheggiarono le case dei reitori, e tutti quelli ministri del duca che poterono avere,

ammazzarono. Il duca dall'altro canto vedendosi aver perduta la piazza, e tutta la città nimica e senza speranza di alcuno aiuto, tentò se poteva con qualche umano atto guadagnarsi il popolo. E fatti venire a sè i prigioni, con parole amorevoli e grate gli liberò, e Antonio Adimari, ancorachè con suo dispiacere, fece cavaliere, Fece levare l'insegne sue di sopra il palagio, e porvi quelle del popolo; le quali cose fatte tardi e fuori di tempo, perchè erano forzate e senza grado, gli giovarono poco. Stava pertanto malcontento assediato in palagio, e vedeva come per aver voluto troppo perdeva ogni cosa, e di avere a morire fra pochi giorni o di fame o di ferro temeva. I cittadini per dar forma allo stato in Santa Reparata si ridussero, e crearono quattordici cittadini per metà grandi e popolani, i quali con il vescovo avessero qualunque autorità di potere lo stato di Firenze riformare. Elessero ancora sei, i quali l'autorità del Potestà, tanto che quello eletto venisse, avessero.

Erano in Firenze al soccorso del popolo molte genti venute, intra i quali erano Sanesi con sei ambasciadori, uomini assai nella loro patria onorati. Costoro intra il popolo e il duca alcuna convenzione praticarono; ma il popolo recusò ogni ragionamento d'accordo, se prima non gli era nella sua potestà dato messer Guglielmo d'Ascesi, ed il figliuolo insieme con messer Cerrettieri Bisdomini consegnato. Non voleva il duca acconsentirlo, pure minacciato dalle genti che erano rinchiuse con lui si lasciò sforzare. Appariscono senza dubbio gli sdegni maggiori, e sono le ferite più gravi quando si ricupera una libertà, che quando si difende. Furono messer Guglielmo e il figliuolo posti intra le migliaia de'nimici loro, e il figliuolo non aveva ancora diciotto anni. Noudimeno l' età, la forma, l' innocenza sua non lo potè dalla furia della moltitudine salvare; e quelli che non poterono ferirgli vivi gli ferirono morti, nè sazi di straziarli col ferro, con le mani e con i denti gli laceravano. E perchè tutti i sensi si sodisfacessero nella vendetta, avendo prima udite le loro querele, vedute le loro ferite, tocco le lor carni lacere, volevano ancora che il gusto le assaporasse, acciocchè come tutte le parti di fuora ne erano sazie, quelle di dentro se ne saziassero ancora. Questo rabbioso furore quanto egli offese costoro, tanto a messer Cerrettieri fu utile, perchè stracca la moltitudine nelle crudeltà di questi duoi, di quello non si ricordò; il quale non essendo altrimenti domandato rimase in palagio; donde fu la notte poi da certi suoi parenti ed amici a salvamento tratto. Sfogata la moltitudine sopra il sangue di costoro, si concluse l'accordo, che il duca se ne andasse con i suoi e sue cose salvo, ed a tutte le ragioni aveva sopra Firenze rinunziasse: e dinoi fuora del dominio nel Casentino la rinunzia ratificasse. Dopo questo accordo, a di 6 di agosto parti di Firenze da molti cittadini accompagnato, ed arrivato in Casentino, la rinunzia, ancoraché malvolentieri, ratificò; e non avrebbe servata la fede se dal conte Simone non fusse stato di ricondurlo in Firenze minacciato. Fu questo duca, come i governi suoi dimostrarono, avaro e crudele, nelle audienze difficile, nel rispondere superbo. Voleva la servitù non la benevolenza degli nomini: e per questo più di esser temuto che amato disiderava. Nè era da esser meno odiosa la sua presenza, che si fussero i costumi; perchè era piccolo e nero, aveva la barba lunga e rada, tanto che da ogni parte di esser odiato meritava; ondechè in termine di dieci mesi i suoi cattivi costumi gli tolsero quella signoria, che i cattivi consigli d'altri gli avevano data.

Questi accidenti seguiti nella città dettero animo a tutte le terre sottoposte ai Fiorentini di tornare nella loro libertà in modo che Arezzo, Castiglione, Pistoia, Volterra, Colle, Sau Gimignano si ribellarono. Talchè Firenze in un tratto del tiranno e del suo dominio priva rimase; e nel ricuperare la sua libertà insegnò ai sudditi suoi come potessero ricuperar la loro. Seguita adunque la cacciata del duca e la perdita del dominio loro, i quattordici cittadini ed il vescovo pensarono, che fusse piuttosto da placare i sudditi loro con la pace, che farsegli nimici con la guerra, e mostrare di eser contenti della libertà di quelli come della propria. Mandarono pertanto oratori ad Arezzo a rinunziare all'imperio, che sopra quella città avessero, ed a fermare con quelli accordo, accioceché, pichè conce di sudditi non potevano, come di amici della loro città si valessero. Con l'altre terre ancora

in quel modo che meglio poterozo convennero, purchè se le mantenessero amiche, acciocchè loro liberi potessero afutare, e la loro libertà mantenero. Questo partito prudentemente preso ebbe felicissimo fine; perchè Arezzo non dopo molti anni tornò sotto l'imperio de Fiorentini, e le altre terre in pochi mesi alla pristina ubbidienza si ridussero. E così si ottiene molte volte più tosto e con minori pericoli e spesa le cose a fuggirle, che con ogni forza e ostinazione perseguitandole.

Posate le cose di fuora, si volsero a quelle di dentro; e dopo alcuna disputa fatta intra i Grandi e i popolani, conchiusono che i Grandi nella Signoria la terza parte, e negli altri uffici la metà avessero. Era la città, come di sopra dimostrammo, divisa a Sesti, dondechè sempre sei Signori, d'ogni Sesto uno, si erano fatti, eccettochè per alcuni accidenti alcuna volta dodici o tredici se ne erano creati; ma poco dipoi erano tornati a sei. Parve pertanto da riformarla in questa parte, si per essere i Sesti male distribuiti, si perche volendo dar la parte ai Grandi, il numero de Signori accrescere conveniva. Divisero pertanto la città a quartieri, e di ciascuno crearono tre Signori. Lasciarono indietro il Gonfaloniere della giustizia e quelli delle compagnie del popolo. ed in cambio de' dodici Buonomini otto Consiglieri, quattro di ciascuna sorte, crearono. Fermato con questo ordine questo governo, si sarebbe la città posata, se i Grandi fussero stati contenti a vivere con quella modestia che nella vita civile si richiede. Ma eglino il contrario operavano; perche privati non volevano compagni, e ne' magistrati volevano esser signori, ed ogni giorno nasceva qualche esempio della loro insolenza e superbia. La qual cosa al popolo dispiaceva, e si doleva che per un tiranno che era spento ve ne erano nati mille. Crebbero adunque tanto dall' una parte le insolenze, e dall' altra gli sdegni, che i capi de' popolani mostrarono al vescovo le disonestà dei Grandi, e la non buona compagnia che al popolo facevano, e lo persuasero volesse operare che i Grandi di aver la parte negli altri uffici si contentassero, ed al popolo il magistrato de' Signori solamente lasciassero. Era il vescovo naturalmente buono, ma facile ora in questa ora

in quell'altra parte a rivoltarlo. Di qui era nato che ad istanza de' suoi consorti aveva prima il duca d'Atene favorito, dipoi per consiglio di alcuni cittadini gli aveva congiurato contro. Aveva nella riforma dello stato favoriti i Grandi, e così ora gli pareva di favorire il popolo, mosso da quelle ragioni gli furono da quelli cittadini popolani riferite. E credendo trovare in altri quella poca stabilità che era in lui, di condurre la cosa d'accordo si persuase, e convocò i Quattordici, i quali non avevano ancora perduta l'autorità, e con quelle parole che seppe migliori gli confortò a voler cedere il grado della Signoria al popolo, promettendone la quiete della città, altrimenti la rovina e il disfacimento loro. Queste parole alterarono forte l'animo dei Grandi, e messer Ridolfo dei Bardi con parole aspre lo riprese, chiamandolo uomo di poca fede, e rimproverandogli l'amicizia del duca come leggiere, e la cacciata di quello come traditore; e gli conchiuse che quelli onori che eglino avevano con loro pericolo acquistati, con loro pericolo volevano difendere; e partitosi con gli altri alterato dal vescovo, ai suoi consorti ed a tutte le famiglie nobili lo fece intendere. I popolani ancora agli altri la mente loro significarono. E mentre i Grandi si ordinavano con gli ajuti alla difesa de' loro Signori, non parve al popolo di aspettare che fussero ad ordine, e corse armato al palagio gridando che e' voleva che i Grandi rinunziassino al magistrato. Il romore ed il tumulto era grande. I Signori si vedevano abbandonati; perchè i Grandi veggendo tutto il popolo armato non si ardirono a pigliar le armi, e ciascuno si stette dentro alle case sue. Dimodochè i Signori popolani avendo fatto prima forza di quietare il popolo, affermando quelli loro compagni essere uomini modesti e buoni, e non avendo potuto, per meno reo partito, alle case loro gli rimandarono, dove con fatica salvi si condussero. Partiti i Grandi di palagio, fu tolto ancora l'ufficio ai quattro Consiglieri Grandi, e fecero insino a dodici popolani, ed agli otto Signori che restarono fecero un Gonfaloniere di giustizia, e sedici Gonfalonieri delle compagnie del popolo, e riformarono i Consigli, in modo che tutto il governo nell'arbitrio del popolo rimase.

Era quando queste cose seguirono carestia grande nella

città, dimodochè i grandi ed II popolo minuto erano malcontenti; questo per la fame, quelli per aver perdute le dignità loro. La qual cosa dette animo a messer Andrea Strozzi di potere occupare la libertà della città. Costui vendeva il suo grano minor pregio che gli altri, e per questo alle case sue molte genti concorrevano; tantochè prese ardire di montare una mattina a cavallo, e cou alquanti di quelli dietro chiamare il popolo all' armi je d in poco d'ora ragunò più di 4000 uomini insieme, con li quali se ne andò in piazza de Signori, con le minacce e con l' armi dalla piazza gli discostarono, dipoi talmente con i bandi gli sbigottirono, che a poco a poco ciascuno si tormò alle sue case, dimodochè messer Andrea ritrovandosi solo potette con fatica, fuggendo dalle mani dei magistati, salvarsi.

Questo accidente ancorachè e' fusse temerario, e che egli avesse avuto quel fine che sogliono simili moti avere, dette speranza ai grandi di potere sforzare il popolo, veggendo che la plebe minuta era in discordia con quello. E per non perdere questa occasione, armarsi di ogni sorte d'aiuti conchiusono, per riaver per forza ragionevolmente quello, che ingiustamente per forza era stato loro tolto. E crebbono in tanta confidenza del vincere, che palesemente si provvedevano d' armi, affortificavano le loro case, mandavano ai loro amici insino in Lombardia per aiuti. Il popolo ancora insieme con i Signori faceva i suoi provvedimenti armandosi, ed ai Sanesi e Perugini chiedendo soccorso. Già erano degli aiuti e all'una e all'altra parte comparsi; la città tutta era in arme. Avevano fatto i grandi di qua d' Arno testa in tre parti. alle case de' Cavicciuli propinque a San Giovanni, alle case de' Pazzi e de' Donati a San Pier Maggiore, a quelle de' Cavalcanti in Mercato Nuovo. Quelli di là d'Arno si erano fatti forti ai ponti e nelle strade delle case loro; i Nerli il ponte alla Carraia, i Frescobaldi e Mannelli Santa Trinita, i Rossi e Bardi il ponte Vecchio o Rubaconte difendevano. I popolani dall'altra parte sotto il Gonfalone della giustizia e l'insegne delle compagnie del popolo si ragunarono.

E stando in questa maniera non parve al popolo di dif-

ferire più la zuffa, e i primi che si mossero furono i Medici e i Rondinelli, i quali assalirono i Cavicciuli da quella parte, che per la piazza di San Giovanni entra nelle case loro. Quivi la zuffa fu grande, perchè dalle torri erano percossi con i sassi, e da basso con le balestre feriti. Durò questa battaglia tre ore, e tuttavia il popolo cresceva, tantoche i Cavicciuli veggendosi dalla moltitudine sopraffare, e mancare di aiuti. si sbigottirono, e si rimessero nella potestà del popolo, il quale salvo loro le case e le sostanze; solo tolse loro le armi. ed a quelli comandò che per le case de'popolani loro parenti ed amici disarmati si dividessero. Vinto questo primo assalto, furono ancora i Donati e i Pazzi facilmente vinti per esser meno potenti di quelli. Solo restavano di qua d'Arno i Cavalcanti, i quali di uomini e di sito erano forti. Nondimeno vedendosi tutti i Gonfaloni contro, e gli altri da tre Gonfaloni soli essere stati superati, senza far molta difesa si arrenderono. Erano già le tre parti della città nelle mani del popolo. Restavane una nel potere de grandi, ma la più difficile, si per la potenza di quelli che la difendevano, si per il sito, sendo dal finme d'Arno guardata; talmentechè bisognava vincere i ponti, i quali nei modi sopra dimostri erano difesi. Fu pertanto il ponte Vecchio il primo assaltato, il quale fu gagliardamente difeso, perche le torri armate, le vie sbarrate, e le sbarre da ferocissimi uomini guardate erano: tantochè il popolo fu con grave suo danno ributtato. Cognosciuto pertanto come quivi si affaticavano invano, tentarono di passare il ponte Rubaconte: e trovandovi le medesime difficultà. lasciati alla guardia di questi due ponti quattro Gonfaloni, con gli altri il ponte alla Carraia assalirono. E benchè i Nerli virilmente si difendessero, non poterono il furor del popolo sostenere, si per essere il ponte (uon avendo torri che lo difendessero) più debole, si perchè i Capponi ed altre famiglie popolane loro vicine gli assalirono. Talchè essendo da ogni parte percossi abbandonarono le sbarre, e dettero la via al popolo; il quale dopo questi, i Rossi e Frescobaldi vinse, perche tutti i popolani di la d'Arno con i vincitori si congiunsero, Restavano adunque solo i Bardi, i quali nè la rovina degli altri, nè la unione del popolo contra di loro, nè la poca speranza degli aiuti potè sbigottire; e volleno piuttosto combattendo o morire, o vedere le loro case ardere e saccheggiare, che volontariamente all'arbitrio de' loro nimici sottomettersi. Difendevansi pertanto in modo che il popolo tentò più volte invano o dal ponte Vecchio, o dal ponte Rubaconte vincergli, e sempre fu con la morte e ferite di molti ributtato. Erasi per i tempi addietro fatta una strada, per la quale si poteva dalla via Romana andando intra le case de' Pitti alle mura poste sopra il colle di San Giorgio pervenire. Per questa via il popolo mandò sei Gonfaloni con ordine che dalla parte di dietro le case dei Bardi assalissero. Questo assalto fece i Bardi mancar d'animo, e al popolo vincer l'impresa; perchè come quelli che guardavano le sbarre delle strade sentirono le loro case esser combattute, abbandonarono la zuffa, e corsero alla difesa di quelle. Questo fece che la sbarra del ponte Vecchio fu vinta, e i Bardi da ogni parte messi in fuga, i quali dai Quaratesi, Panzanesi e Mozzi furono ricevuti. Il popolo intanto, e di quello la parte più ignobile, assetato di preda spogliò e saccheggiò tutte le case loro, e i loro palagi e torri disfece ed arse con tanta rabbia, che qualunque più al nome fiorentino crudele nimico si sarebbe di tanta rovina vergognato. Vinti i grandi, riordinò il popolo lo stato, e perchè egli

era di tre sorte, popolo potente, mediocre e basso, si ordinò che i potenti avessero due Signori, tre i mediocri e tre i bassi, e il Gonfaloniero fusse ora dell'una, ora dell'altra sorte. Oltre di questo, tutti gli ordini della giustizia contra i grandi si riassunsero, e per fargli più deboli, molti di loro intra la popolare moltitudine mescolarono. Questa roviua dei nobili fu si grande e in modo afflisse la parte loro, che mai poi contra il popolo a pigliar l'armi si ardirono, anzi continovamente più umani ed abbietti diventarono. Il cho fu cagione che Firenze non solamente di armi, ma di ogni generosità si spogliasse. Mantennesi la città dopo questa roviua quieta insino all'anno mocccuir, nel corso del qual tempo segui quella memorabile pestilenza da messer Giovauni Boccaccio con 1318-tanta eloquenza celebrata, per la quale in Firenze più che novantascimila anime manacarono. Fecero ancora i Fiorentini

11-2,200

la prima guerra con i Visconti, mediante l'ambizione dell'arcivescovo, allora principe di Miliano, la qual guerra come prima fu fornita, le parti dentro alla città cominciarono. E benché fusse la nobiltà distrutta, nondimeno alla fortuna non mancarono modì di far rinascere per nuove divisioni nuovi travagli.

## LIBRO TERZO

## SOMMARIO

Riflessioni sopra le domestiche discordie delle Repubbliche. - Parallelo tra le discordie di Roma e quelle di Firenze. - Inimicizia tra le due famiglie Alluzzi e Ricei. - Origine dell'ammonire; scandali che ne nascono (1357). --Molti cittadini mossi dai disordini della città si admano in S. Piero Scheraggio, e di la si recano ai Signori affine d'indurli a provvedere alla pace di Firenze. -I Signori commettono la salute della Repubblica a cinquantasei cittadini, i quali più la parte Guelfa favoreggiando della contraria, lasciano campo ai mali semi delle discordie di pullulare con rigoglio maggiore. - Guerra de' Fiorentini contro il Legato di papa Gregorio XI, che gli aveva assaliti in tempo di carestia, pensando di sottometterli (1375). - Lega de' Fiorentini con mess. Bernabò e con tutte le città nimiche della Chiesa contro il papa. - Firenze si divide in due fazioni, dei Capitani di parte Gnelfa contro gli Otto della gnerra (1378). - Salvestro de'Medici gonfaloniere. - Sua legge contro i Capitani di parte in favore degli ammoniti (1378).- I Collegi disapprovano, la legge, ma costretti dal romor popolare, dipoi l'approvano. - Sollevazione in Firenze, a quetare la quale si adoperano invano, con molte concessioni agli ammoniti, i magistrati e il Guicciardini gonfaloniere. - L'arte della lana, potente più delle altre arti, trae la plebe a nuovi tumulti. Nuove ruine, nuovi saccheggi e nuovi incendi. - La plebe vuole che la Signoria lasci il Palagio, al che astretta, ubbidisce. - Michele di Lando pettinatore di lana è fatto gonfaloniere a voce di popolo. - Annulla i sindachi delle arti, i Signori e i Collegi e gli Otto della guerra. - La plebe, parendole che Michela sia troppo favorevole ai popolani maggiori, si leva contro di lui, ma e'le va contro e la mette a dovere. — Indole di Michele di Lando. — Nuovi regolamenti nell'elezione de'Signori, per cui alla plebe minuta si toglie di poter aver parte nella Signorla, ma restano gli artefici minori più potenti de'nobili popolani, onde dopo breve posa torna la città in confusione. - Piero degli Albizzi ed altri cittadini come sospetti di tener pratiche con Carlo di Durazzo pretendente al regno di Napoli, e cui fuorusciti Fiorentini, sono presi e condannati a morte (1379). - Insolenze di Giorgio Scali e di Tommaso degli Albizzi contro l'autorità de' magistrati, onde lo Scali è decapitato e lo Strozzi costretto a fuggire (1381). - Riforma delle magistrature in disfavore della plebe (1382). - Michele di Lando con altri capi plebei è confinato. - I Fiorentini comprano Arezzo (1384). - Benedetto degli Alberti per la sua magnificenza e popolarità sospetto alla Signoria è confinato, e la sua famiglia ammonita (1387). - Molti altri cittadini depo di lui sono confinati e ammoniti. -- Guerra de'Fiorentini con Gio. Galeazzo Visconte duca di Milano, chiamato Conte di Virtù (1389). - Il popolo irritato dalle violenze di Maso degli Albizzi si affida a mess. Veri de'Medici, il quale ricusa di farsi principe nella città, e accheta il popolo (1393). - La Signoria con mezzi violenti vuol provvedere alle sollevazioni ; e opponendosi a lei Donato Acciajuoli, è confinato. - I fuorusciti tentano di tornare in Firenze; vi entrano di furto, e levano la città a romore, ma in S. Reparata sono presi e morti (1397). - Di nnovo, spalleggiati dal duca di Milano, congiurano, ma non riescono (1400). - I Fiorentini prendono Pisa (1406). - Fanno guerra con Ladislao re di Napoli, e vintolo, ne hanno Cortona (1415). - Stato di Firenze in questo tempo.

Le gravi e naturali nimicizie, che sono intra gli uomini popolari e i nobili, causate dal volere questi comandare, e quelli non obbidire, sono cagione di tutti i mali che nascono nelle città; perchè da questa diversità di umori tutte le altre cose che perturbano le repubbliche prendono il nutrimento loro. Questo tenne disunita Roma, questo, se egli è lecito le cose piccole alle grandi agguagliare, ha tenuto divisa Firenze; avvengachè nell' una e nell' altra città diversi effetti partorissero. Perchè le inimicizie, che furono nel principio in Roma intra il popolo e i nobili, disputando, quelle di Firenze combattendo si diffinivano. Quelle di Roma con una legge, quelle di Firenze con l'esilio e con la morte di molti cittadini si terminavano. Quelle di Roma sempre la virtù militare accrebbero, quelle di Firenze al tutto la spensero. Quelle di Roma da una ugualità di cittadini in una disuguaglianza grandissima quella città condussero; quelle di Firenze da una disuguaglianza a una mirabile ugualità l'hanno ridotta. La quale diversità di effetti conviene sia dai diversi fini, che hanno avuto questi due popoli, causata. Perchè il popolo di Roma godere i supremi onori jusieme con i nobili desiderava, quello di Firenze per essere solo nel governo senza che i nobili ne partecipassero, combatteva, E perchè il disiderio del popolo romano era più ragionevole, venivano ad essere le offese ai nobili più sopportabili; talchè quella nobiltà facilmente e senza

venire all'armi cedeva; dimodochè dopo alcuni dispareri a creare una legge, dove si sodisfacesse al popolo, e i nobili nelle loro dignità rimanessero, convenivano. Dall'altro canto il desiderio del popolo Fiorentino era ingiurioso ed ingiusto, talchè la nobiltà con maggiori forze alle sue difese si preparava, e perciò al sangue ed all'esilio si veniva de' cittadini. E quelle leggi che dipoi si creavano, non a comune utilità. ma tutte in favore del vincitore si ordinavano. Da questo ancora procedeva che nelle vittorie del popolo la città di Roma più virtuosa diventava; perchè potendo i popolani essere all'amministrazione dei magistrati, degli eserciti, e degl'imperi con i nobili preposti, di quella medesima virtù che erano quelli si riempievano, e quella città, crescendovi la virtu, cresceva in potenza. Ma in Firenze vincendo il popolo, i nobili privi de' magistrati rimanevano, e volendo racquistargli, era loro necessario con il governo, con l'animo e con il modo del vivere simili ai popolani non solamente essere, ma parere. Di qui nasceva la variazione delle insegne, le mutazioni dei titoli delle famiglie, che i nobili, per parere di popolo. facevano; tantochè quella virtù dell'armi e generosità d'animo che era nella nobiltà si spegneva, e nel popolo dove la non era, non si poteva raccendere; talchè Firenze sempre più umile e più abietta divenne. E dove Roma, sendosi quella loro virtù convertita in superbia, si ridusse in termine che senza avere un principe non si poteva mantenere; Firenze a quel grado è pervenuta, che facilmente da un savio dator di leggi potrebbe essere in qualunque forma di governo riordinata. Le quali cose per la lezione del precedente libro in parte si possono chiaramente cognoscere. Ed avendo mostro il nascimento di Firenze ed il principio della sua libertà con le cagioni delle divisioni di quella, e come le parti de' nobili e del popolo con la tirannide del duca d' Atene e con la rovina della nobiltà finirono; restano ora a narrarsi le inimicizie intra il popolo e la plebe, e gli accidenti vari che quelle produssero.

1353. Doma che fu la potenza de' nobili, e finita che fu la guerra con l'arcivescoyo di Milano, non pareva che in Firenze alcuna cagione di scandalo fusse rimasa. Ma la mala



fortuna della nostra città e i non buoni ordini suoi fecero intra la famiglia degli Albizzi e quella de' Ricci nascere inimicizia; la quale divise Firenze, come prima quella de' Buondelmonti ed Uberti, e dipoi de' Donati e de' Cerchi l' aveva divisa. I pontefici, i quali allora stavano in Francia, e gl'iniperadori che erano nella Magna, per mantenere la riputazione loro in Italia, in vari tempi di varie nazioni moltitudine di soldati ci avevano mandati; talchè in questi tempi ci si trovavano Inglesi, Tedeschi e Brettoni, Costoro, come per esser finite le guerre senza soldo rimanevano, dietro ad una insegna di ventura questo e quell'altro principe taglieggiavano. Venne pertanto, l'anno meccelli, una di queste compagnie in Toscana, capitanata da monsignor Reale provenzale; la cui venuta tutte le città di quella provincia spaventò, ed i Fiorentini non solo pubblicamente di genti si provvidero, ma molti cittadini, fra i quali furono gli Albizzi e i Ricci, per salute propria s' armarono. Questi tra loro erano pieni d'odio, e ciascuno pensava, per ottenere il principato nella repubblica, come potesse opprimere l'altro. Non erano per ciò ancora venuti all' armi, ma solamente nei magistrati e nei consigli si urtavano. Trovandosi adunque tutta la città armata, nacque a sorte una quistione in Mercato Vecchio, dove assai gente, secondochè in simili accidenti si costuma, concorse, E spargendosi il romore, fu apportato ai Ricci come gli Albizzi gli assalivano, ed agli Albizzi che i Ricci gli venivano a trovare. Per la qual cosa tutta la città si sollevò, e i magistrati con fatica poterono l'una famiglia e l'altra frenare, acciocchè in fatto non seguisse quella zuffa, che a caso e senza colpa di alcuno di loro era stata diffamata. Questo accidente ancorachè debole, fece riaccendere più gli animi loro, e con maggior diligenza cercar ciascuno d'acquistarsi partigiani. E perchè già i cittadini per la rovina de' grandi erano in tanta ugualità venuti, che i magistrati erano più che per lo addietro non soleyano riveriti, disegnavano per la via ordinaria e senza privata violenza prevalersi.

Noi abbiamo narrato davanti, come dopo la vittoria di Carlo primo si creò il magistrato di parte Guelfa, e a quello si dette grande autorità sopra i Ghibellini; la quale il tempo, i varj accidenti e le nuove divisioni avevano talmente messa in oblivione, che molti discesi de' Ghibellini i primi magistrati esercitavano. Uguccione de' Ricci pertanto, capo di quella famiglia, operò che si rinnovasse la legge contra i Ghibellini, tra i quali era opinione di molti fussero gli Albizzi, i quali molti anni indietro, nati in Arezzo, ad abitare in Firenze erano venuti. Ondechè Uguccione pensò rinnovando questa legge privare gli Albizzi de' magistrati, dispo-

1354. in Firenze erano venuti. Ondeché Uguccione pensò rinnovando questa legge privare gli Albizzi de' magistrati, disponendosi per quella, che qualunque disceso di Ghibellino fusse condannato, se alcun magistrato esercitasse. Questo disegno di Uguccione fu a Piero di Filippo degli Albizzi scoperto, e pensò di favorirlo, giudicando che opponendosi per sè stesso si chiarirebbe Ghibellino. Questa legge pertanto, rinnovata per l'ambizione di costoro, non tolse, ma dette a Piero degli Albizzi riputazione, e fu di molti mali principio. Ne si può far legge per una repubblica più dannosa che quella, che riguarda assai tempo indietro. Avendo adunque Piero favorita la legge, quello che da' suoi nimici era stato trovato per suo impedimento, gli fu via alla sua grandezza; perche, fattosi principe di questo nuovo ordine, sempre prese più autorità, sendo da questa nuova setta de' Guelfi prima che alcun altro favorito.

1357. E perchè non si troyava magistrato che ricercasse quali fussero i Ghibellini, e perciò la legge fatta non era di molto valore, provvedde che si desse autorità ai Capitani di chiarire i Ghibellini, e chiariti, significar loro ed ammonirgli che non prendessero alcun magistrato; alla quale ammonizione se non ubbidissero, rimanessero condannati. Da questo nacque che dipoi tutti quelli che in Firenze sono privi di potere esercitare i magistrati, si chiamano Ammoniti. Ai Capitani adunque, sendo con il tempo cresciuta l'audacia, senza alcun rispetto non solamente quelli che lo meritavano ammonivano, ma qualunque pareva loro, mossi da qualsivoglia avara o ambigiosa cagione. E dal meccuvii che era cominciato quest'ordine, al 1.xv1 si trovavano di già ammoniti più che dugento cittadini. Donde i Capitani di parte, e la setta dei Guelfi era diventata potente, perchè ciascuno per timore di non essere ammonito gli onorava, e massimamente i capi di quella, i quali erano Piero degli Albizzi, messer Lapo da Castiglionchio e Carlo Strozzi. Ed avvengache questo modo di procedere insolente dispiacesse a molti, i Ricci intra gli altri erano peggio contenti che alcuno, parendo loro essere stati di questo disordine cagione, per il quale vedevano rovinare la Repubblica, e gli Albizzi loro nimici essere contra i disegni loro diventati potentissimi. Pertanto trovandosi Uguccione de' Ricci de' Signori, volle por fine a quel male, 1366. di che egli e gli altri suoi erano stati principio, e con nuova legge provvide, che a' sei Capitani di parte tre si aggiugnessero, de' quali ne fussero due dei minori artefici, e volle che i chiariti Ghibellini avessero a essere da ventiquattro cittadini Guelfi, a ciò deputati, confermati. Questo provvedimento temperò per allora in buona parte la potenzia de' Capitani: dimodochè l'ammonire in maggior parte manco, e se pure ne ammonivano alcuni, erano pochi. Nondimeno le sette degli Albizzi e Ricci vegghiavano, e leghe, imprese e deliberazioni l'una per edio dell'altra disfavorivano. Vissesi adunque con simili travagli dal meccelavi al laxi, nel qual tempo la setta de' Guelfi riprese le forze. Era nella famiglia de' Buon- 1371. delmonti un cavaliere chiamato messer Benchi, il quale per i suoi meriti in una guerra contra ai Pisani era stato fatto popolano, e per questo era a potere essere de' Signori abile diventato. E quando egli aspettava di sedere in quel magistrato, si fece una legge, che niuno grande fatto popolano lo potesse esercitare. Questo fatto offese assai messer Benchi, e accozzatosi con Piero degli Albizzi diliberarono con l'ammonire battere i minori popolani, e rimaner soli nel governo. E per il favore che messer Benchi aveva con l'antica nobiltà, e per quello che Piero aveva con la maggior parte dei popolani potenti, fecero ripigliar le forze alla setta de' Guelfi. e con nuove riforme fatte nella Parte ordinarono in modo la cosa, che potevano de'Capitani e dei ventiquattro cittadini a loro modo disporre. Doudechè si ritornò ad ammonire con più audacia che prima, e la casa degli Albizzi come capi di questa setta, sempre cresceva. Dall'altro canto i Ricci non mancavano d'impedire con gli amici, in quanto potevano, i disegni loro; tantochè si viveva in sospetto grandissimo, e

(emevasi per ciascuno ogni rovina. Ondeché molti cittadini unosi dall'amore della patria, in San Piero Scheraggio si ragunarono, e ragionato intra loro assai di questi disordini, ai Signori n' andarono, ai quali uno di loro di più autorità parió 1372/in questa sentenza: e Dubitavamo molti di noi, magnifici Si-

gnori, di essere insieme, ancorachè per cagione pubblica, per ordine privato; giudicando potere o come prosontuosi essere notați, o come ambiziosi condannați. Ma considerato poi che ogni giorno, e senza alcuno riguardo, molti cittadini per le logge e per le case, non per alcuna pubblica utilità, ma per loro propria ambizione convengono, giudichiamo, poichè quelli che per la rovina della Repubblica si ristringono, non temono, che non avessero ancora da temere quelli che per bene e utilità pubblica si ragunano; nè quello che altri si giudichi di noi ci curiamo, poiche gli altri quello che noi possiamo giudicare di loro non istimano. L'amore che noi portiamo, magnifici Signori, alla patria nostra, ci ha fatti prima ristringere, e ora ci fa venire da voi per ragionare di quel male, che si vede già grande, e che tuttavia cresce in questa nostra Repubblica, e per offerirci presti ad aiutarvi spegnerlo. Il che vi potrebbe, ancorachè l'impresa paia difficile, riuscire, quando voi vogliate lasciar indietro i privati rispetti, ed usare con le pubbliche forze la vostra autorità, La comune corruzione di tutte le città d'Italia, magnifici Signori, ha corrotta e tuttavia corrompe la nostra città; perchè, dappoichè questa provincia si trasse di sotto alle forze dello imperio, le città di quella non avendo un freno potente che le correggesse, hanno, non come libere, ma come divise in sette, gli stati o governi loro ordinati. Da questo sono nati tutti gli altri mali, tutti gli altri disordini che in esse appariscono. In prima non si trova tra i loro cittadini nè unione uè amicizia, se non tra quelli che sono di qualche scelleratezza, o contra la patria o contra i privati commessa, consapevoli. E perchè in tutti la religione e il timor di Dio è spento, il giuramento e la fedo data tanto basta quanto l'utile, di che gli uomini si vagliono non per osservarlo, ma perchè sia mezzo a potere più facilmente ingannare; e quanto l'inganno riesce più facile e sicuro, tanto più lode e gloria se ne acqui-

sta. Per questo gli uomini nocivi sono come industriosi lodati, ed i buoni come sciocchi biasimati. E veramente nelle città d' Italia tutto quello che può essere corrotto, e che può corrompere altri, si raccozza. I giovani sono oziosi, i vecchi lascivi, e ogni sesso e ogni età è piena di brutti costumi; a che le leggi buone, per essere dalle cattive usanze guaste, non rimediano. Di qui nasce quella avarizia che si vede nei cittadini, e quello appetito non di vera gloria, ma di vituperosi onori, dal quale dipendono gli odi, le inimicizie, i dispiaceri, le sette, dalle quali nascono morti, esili, afflizioni dei buoni, esaltazioni de' tristi. Perchè i buoni confidatisi nella innocenzia loro non cercano come i cattivi di chi strasordinariamente gli difenda e onori, tantochè indifesi ed inonorati rovinano. Da questo esempio nasce lo amore delle parti e la potenza di quelle: perchè i cattivi per avarizia e per ambizione, e i buoni per necessità le seguone E quello che è più pernizioso, è vedere, come i motori ed i principi di esse l'intenzione e fine loro con un pietoso vocabolo adonestano; perchè sempre, ancorchè tutti sieno alla libertà nimici. quella o sotto colore di stato di ottimati o di popolari difendendo, opprimono, Perchè il premio, il quale della vittoria desiderano, è non la gloria dell' aver liberata la città, ma la sodisfazione di avere superati gli altri, ed il principato di quella usurpato; dove condotti, non è cosa si ingiusta, si crudele o avara, che fare non ardischino. Di qui gli ordini e le leggi non per pubblica, ma per propria utilità si fanno. Di qui le guerre, le paci e le amicizie non per gloria comune, ma per sodisfazione di pochi si diliberano. E se le altre città sono di questi disordini ripiene, la nostra ne è più che alcun' altra macchiata; perchè le leggi, gli statuti, gli ordini civili non secondo il viver libero, ma secondo l'ambizione di quella parte, che è rimasa superiore, si sono in quella sempre ordinali e ordinano. Onde nasce che sempre cacciata una parte e spenta una divisione, ne surge un' altra, perchè quella città che con le sette più che con le leggi si vuol mantenere, come una setta è rimasa in essa senza opposizione, di necessità conviene che intra sè medesima si divida; perchè da quelli modi privati non si può difendere, i quali essa per sua salute prima aveva ordinati. E che questo sia vero, le antiche e moderne divisioni della nostra città lo dimostrano. Ciascuno credeva, distrutti che furono i Ghibellini, i Guelfi dipoi lungamente felici e oporati vivessero. Nondimeno dopo poco tempo in Bianchi e in Neri si divisero. Vinti dipoi i Bianchi, non mai stette la città senza parti: ora per favorire i fuorusciti, ora per le inimicizie del popolo e de' Grandi sempre combattemmo. E per dare ad altri quello che d'accordo per noi medesimi possedere o non volevamo o non potevamo, ora al re Roberto, ora al fratello, ora al figliuolo, ed in ultimo al duca d' Atene la nostra libertà sottomettemmo. Nondimeno in alcuno stato mai non ci riposiamo. come quelli che non siamo mai stati d'accordo a viver liberi, e di esser servi non ci contentiamo. Nè dubitammo, tanto sono i nostri ordini disposti alle divisioni, vivendo ancora sotto l'ubbidienza del re, la maestà sua ad un vilissimo uomo nato in Agobbio posporre. Del duca d' Atene non si debbe per onore di questa città ricordare ; il cui acerbo e tirannico animo ci doveva far savi, ed insegnare vivere. Nondimeno come prima e' fu cacciato, noi avemmo l'armi in mano, e con più odio e maggior rabbia che mai alcuna altra volta insieme combattuto avessimo, combattemmo; tantochè l'antica nobiltà nostra rimase vinta, e nell' arbitrio del popolo si rimise. Ne si credette per molti che mai alcuna cagione di scandalo o di parte nascesse più in Firenze, sendo posto freno a quelli, che per la loro superbia ed insopportabile ambizione pareva che ne fussero cagione. Ma e' si vede ora per esperienza, quanto l'opinione degli uomini è fallace ed il giudizio falso; perchè la superbia e l'ambizione de' Grandi non si spense, ma da'nostri popolani fu loro tolta, i quali ora, secondo l'uso degli uomini ambiziosi, di ottenere il primo grado nella Repubblica cercano. Nè avendo altri modi ad occuparlo che le discordie, hanno di nuovo divisa la città, e il nome Guelfo e Ghibellino, che era spento, e che era bene non fusse mai stato in questa Repubblica, risuscitato. Egli è dato di sopra, acciocchè nelle cose umane non sia nulla o perpetuo o quieto, che in tutte le repubbliche sieno famiglie fatali, le quali naschino per la rovina di quelle. Di queste la Repubblica nostra più che alcuna altra è stata copiosa, perchè non una, ma molte l' hanno perturbata ed afflitta, come fecero i Buondelmonti prima e gli Uberti, dipoi i Donati e i Cerchi, ed ora, oh cosa vergognosa e ridicola! i Ricci e gli Albizzi la perturbano e dividono. Noi non vi abbiamo ricordati i costumi corrotti e le antiche e continue divisioni nostre per sbigottirvi, ma per ricordarvi le cagioni di esse, e dimostrarvi che come voi ve ne potete ricordare, noi ce ne ricordiamo, e per dirvi che l'esempio di quelle non vi debbe far dissidare di poter frenar queste. Perchè in quelle samiglie antiche era tanto grande la potenza loro, e tanto grandi i favori che elle avevano dai principi, che gli ordini e modi civili a frenarle non bastavano. Ma ora che l' Imperio non ci ha forze, il papa non si teme, e che l'Italia tutta e questa città è condotta in tanta ugualità, che per lei medesima si può reggere, non ci è molta difficoltà. E questa nostra Repubblica massimamente si può, nonostante gli antichi esempi che ci sono in contrario, non solamente mantenere unita, ma di buoni costumi e civili modi riformare, purchè Vostre Signorie si disponghino a volerlo fare. A che noi mossi dalla carità della patria, non da alcun' altra privata passione, vi confortiamo. E benchè la corruzione di essa sia grande, spegnete per ora quel male che ci ammorba, quella rabbia che ci consuma, quel veleno che ci uccide; e imputate i disordini antichi, non alla natura degli uomini, ma ai tempi, i quali sendo variati, potete sperare alla vostra città mediante i migliori ordini miglior fortuna; la malignità della quale si può con la prudenza vincere, ponendo freno all' ambizione di costoro, ed annullando quelli ordini, che sono delle sette nutritori, e prendendo quelli, che al vero vivere libero e civile sono conformi. E siate contenti piuttosto farlo ora con la benignità delle leggi, che differendo, con il favor dell' armi gli uomini siano a farlo necessitati, »

I Signori, mossi da quello che prima per loro medesimi cognoscevano, e dipoi dall'autorità e conforti di costoro, dettero autorità a cinquantassi cittadini, perchè alla salute della Repubblica provvedessero. Egli è verissimo che gli assai uomini sono più atti a conservare un ordine huono, che a sa-

perlo per loro medesimi trovare. Questi cittadini pensarono più a spegnere le presenti sette, che a torre via le cagioni delle future; tantochè nè l'una cosa nè l'altra conseguirono; perchè le cagioni delle nuove non levarono, e di quelle che vegghiavano una più potente che l'altra con maggior pericolo della Repubblica fecero. Privarono pertanto di tutti i magistrati, eccettoche di quelli della parte Guelfa, per tre anni tre della famiglia degli Albizzi, e tre di quella de'Ricci: intra i quali Piero degli Albizzi, e Uguccione de' Ricci furono. Proibirono a tutti i cittadini entrare in Palagio, eccettochė nei tempi che i magistrati sedevano. Provvidero che qualunque fusse battuto, o impeditagli la possessione de' suoi beni. potesse con una domanda accusarlo ai Consigli, e farlo chiarire de' grandi, e chiarito, sottoporlo ai carichi loro. Questa provvisione tolse lo ardire alla setta de' Ricci, ed a quella degli Albizzi lo accrebbe; perchè avvengachè ugualmente fussero segnate, nondimeno i Ricci assai più ne patirono. Perchè se a Piero fu chiuso il palagio de' Signori, quello dei Guelfi, dove egli aveva grandissima autorità, gli rimase aperto. E se prima egli e chi lo seguiva erano all'ammonire caldi. diventarono dopo questa ingiuria caldissimi; alla quale mala volontà ancora nuove cagioni si aggiunsero.

Sedeva nel pontificato papa Gregorio XI, il quale trovan-1375. dosi in Avignone governava, come gli antecessori suoi avevano fatto, l'Italia per Legati, i quali pieni di avarizia e di superbia, avevano molte città afflitte. Uno di questi, il quale in quei tempi si trovava a Bologua, presa l'occasione della carestia che l'anno era in Firenze, pensò d'insignorirsi di Toscana; e non solamente non sovvenne i Fiorentini di viveri, ma per torre loro la speranza delle future ricolte, come prima appari la primavera, con grande esercito gli assaltò, sperando, trovandogli disarmati ed affamati, potergli facilmente superare. E forse gli succedeva, se l'armi con le quali quello gli assali, infedeli e venali state non fussero. Perchè i Fiorentini, non avendo migliore rimedio, dierono ai suoi soldati centotrentamila fiorini, e fecero loro abbandonare l'impresa. Cominciansi le guerre quando altri vuole, ma non quando altri vuole si finiscono. Questa guerra per l'ambizione del legato incominciata, fu dallo sdegno de' Fiorentini seguita; e fecero lega con messer Bernabò e con tutte le città inimiche alla Chiesa; e crearono otto cittadini che quella amministrassero, con autorità di potere operare senza appello, e spendere senza rendere conto. Questa guerra mossa contra il pontefice fece, nonostante che Uguccione fusse morto, resurgere quelli che avevano la setta de' Ricci seguita, i quali contra gli Albizzi avevano sempre favorito messer Bernabò, e disfavorita la Chiesa; e tanto più che gli Otto erano tutti nimici alla setta de' Guelfi. Il che fece che Piero degli Albizzi, messer Lapo da Castiglionchio, Carlo Strozzi e gli altri, più insieme si ristrinsero all' offesa de' loro avversari. E mentre che gli Otto facevano la guerra ed eglino ammonivano, durò la guerra tre anni, nè prima ebbe che con la morte del pontefice termine; e fu con tanta virtù e tanta sodisfazione dell'universale amministrata, che agli Otto fu ogni anno prorogato il magistrato; ed erano chiamati Santi, ancorachè eglino avessero stimato poco le censure, e le chiese dei beni loro spogliate, e sforzato il clero a celebrare gli ufficj: tanto quelli cittadini stimavano allora più la patria che l'anima; e dimostrarono alla Chiesa, che come prima suoi amici l'avevano difesa, così suoi nimici la potevano affliggere; perchè tutta la Romagna, la Marca e Perugia le fecero ribellare.

Nondimeno, mentrechè al papa facevano fanta guerra, 1378. non si potevano dai Capitani di parte, e dalla foro setta difendere; perchè la invidia che i Guelli avevano agli Otto faceva cresecre loro l'audacia; e non che gli altri nobili cittadini, ma dall'ingiuriare alcuni degli Otto non si astennero. Ed a tanta arroganza i Capitani di parte salirono, che eglino erano più che i Signori femuti, e con minor riverenza si andava a questi che a quelli; e più si stimava il palagio della Parte che il loro; tantochè non veniva ambasciatore a Firenze che non avesse commissione ai Capitani. Sendo adunque morto papa Gregorio, o rimasa la città senza guerra di fuora, si viveva dentro in gran confusione; perchè dall'un canto l'audacia de' Guelli era insoportabile, dall' altro non si vedeva modo a potergii battere. Pure si giudicava che di

necessità si avesse a venire all' armi, e vedere quale de' due seggi dovesse prevalere. Erano dalla parte de Guellt tutti gli antichi nobiti con la maggior parte de' più potenti popolani, dove, come dicemmo, messer Lapo, Piero e Carlo erano principi. Dall'altra erano tutti i popolani di minor sorte, de'quali erano capi gli Otto della guerra, messer Giorgio Scali, Tommaso Strozzi, con i quali Ricci, Alberti e Medici convenivano; il rimanente della moltitudine, come quasi semore interviene. alla parte malcontenta s'accostava.

Parevano ai capi della setta Guelfa le forze degli avversari gagliarde, e il pericolo loro grande, qualunque volta una Signoria loro inimica volesse abbassargli. E pensando che fusse bene prevenire, s'accozzarono insieme, dove le condizioni della città e dello stato loro esaminarono; e pareva loro che gli ammoniti, per essere cresciuti in tanto numero, avessero loro dato tanto carico, che tutta la città fusse diventata loro nimica. A che non vedevano altro rimedio, che dove eglino avevano tolto loro gli onori, torre loro ancora la città, occupando per forza il palagio de' Signori, e riducendo tutto lo stato nella setta loro, ad imitazione degli antichi Guelfi, i quali non vissero peraltro nella città sicuri, che per averne cacciati tutti gli avversari loro. Ciascuno s'accordava a questo, ma discordavano del tempo. Correva allora l'anno meccexxviii ed era il mese d'aprile, ed a messer Lapo non pareva da differire, affermando niuna cosa nuocere tanto al tempo, quanto il tempo, ed a loro massime, potendo nella seguente Signoria essere facilmente Salvestro de' Medici Gonfaloniere, il quale alla setta loro contrario cognoscevano. A Piero degli Albizzi dall' altro canto pareva da differire, perchè giudicava bisognassero forze, e quelle non esser possibile senza dimostrazione raccozzare, e quando fussero scoperti, in manifesto pericolo incorrerebbero. Giudicava pertanto essere necessario che il propinguo S. Giovanni si aspettasse; nel qual tempo, per essere il più solenne giorno della città, assai moltitudine in quella concorre, intra la quale potrebbero allora quanta gente volessero nascondere. E per rimediare a quello che di Salvestro si temeva, s'ammonisse; e quando questo non paresse da fare, s'ammonisse

uno di collegio del suo quartiere, e ritraendosi lo scambio, per essere le borse vuote, poteva facilmente la sorte fare, che quello o qualche suo consorte fusse tratto, che gli torrebbe la facoltà di poter sedere Gonfaloniere. Fernarono pertanto questa diliberazione, anorcaché messer Lapo malvolentieri v'acconsentisse, giudicando il differire nocivo, e che mai il tempo non è al tutto comodo a fare una cosa; in modo che chi aspetta tutte le comodità, o ei non tenta mai cosa alcuna, o se pure la tenta, la fa il più delle volte a suo disavvantaggio. Ammonirono costoro il collegio, ma non successe loro lo Impedir Salvestro, perchè scoperte dagli Otto le cagioni, che lo scambio non si ritraesse operarono.

Fu tratto pertanto Gonfaloniere Salvestro di messer Alamanno de' Medici. Costui nato di nobilissima famiglia popolana, che il popolo fusse da pochi potenti oppresso sopportare non poteva. E avendo pensato di por fine a questa insolenza, vedeudosi il popolo favorevole e di molti nobili popolani compagni, comunicò i disegni suoi con Benedetto Alberti, Tommaso Strozzi e messer Giorgio Scali, i quali per condurgli ogni aiuto gli promisero. Formarono adunque segretamente una legge, la quale innovava gli ordini della giustizia contro ai grandi, e l'autorità de Capitani di parte diminuiva, ed agli ammoniti dava modo di potere essere alle dignità rivocati. E perchè quasi in un medesimo tempo si esperimentasse ed ottenesse, avendosi prima intra i Collegi e dipoi nei Consigli a diliberare, e trovandosi Salvestro Proposto, il qual grado in quel tempo che dura fa uno quasichè principe della città, fece in una medesima mattina il Collegio ed il Consiglio ragunare; ed ai Collegi prima divisi da quello propose la legge ordinata, la quale come cosa nuova trovò nel numero di pochi tanto disfavore, che ella non si ottenne. Onde che veggendo Salvestro come gli erano tagliate le prime vie ad ottenerla, finse di partirsi del luogo per sua necessità, e senza che altri se ne accorgesse n'andò in Consiglio, e salito alto dove ciascuno lo potesse vedere e udire disse, come ei credeva essere stato fatto Gonfaloniere non per esser giudice di cause private, che hanno i loro giudici ordinari, ma per vigilare lo stato, correggere l'insolenza dei potenti, e temperare quelle leggi, per l'uso delle quali si vedesse la Repubblica rovinare; e come ad ambedue queste cose aveva con diligenza pensato, e in quanto gli era stato possibile provveduto; ma la malignità degli uomini in modo alle sue giuste imprese si opponeva, che a lui era tolta la via di potere operar bene, ed a loro non che di potero diliberare, ma di udirlo. Ondeché vedendo di non poter più in alcuna cosa alla Repubblica nè al bene universale giovare, non sapeva per qual cagione si aveva a tenere più il magistrato, il quale o egli non meritava, o altri credeva che ei non meritasva, coltri credeva che ei non meritasva, por que e a casa, acciocché quel popolo potesse porre in suo luogo un altro, che avesse o maggiore virti o miglior fortuna di lui. E dette queste parole, si parti di Consiglio per andarne a casa.

Quelli che in Consiglio erano della cosa consapevoli, e quelli altri che disideravano novità, levarono il romore; al quale i Signori e i Collegi corsero; e veduto il loro Gonfaloniere partirsi, con prieghi e con autorità lo ritennero, e lo fecero in Consiglio, il quale era pieno di tumulto, ritornare; dove molti nobili cittadini furono con parole ingiuriosissime minacciati; intra i quali Carlo Strozzi fu da uno artefice preso per il petto, e voluto ammazzare, e con fatica fu dai circostanti difeso. Ma quello che suscitò maggior tumulto, e messe in arme la città, fu Benedetto degli Alberti, il quale dalle finestre del Palagio con alta voce chiamò il popolo alle armi. e subito fu piena la piazza d'armati; onde che i Collegi quello che prima pregati non avevano voluto fare, minacciati ed impauriti fecero. I Capitani di parte in questo medesimo tempo avevano assai cittadini nel loro palagio ragunati per consigliarsi come s' avessero contra l'ordine de' Signori a difendere. Ma come si senti levato il romore, e s'intese quello che per i Consigli si era diliberato, ciascuno si rifuggi nelle case sue.

Non sia alcuno che muova un'alterazione in una città per credere poi o fermarla a sua posta, o regolarla a suo modo. Fu l'intenzione di Salvestro creare quella legge, e posare la città, e la cosa procedette altrimenti; perché gli umori mossi avevano in modo alterato ciascuno, che le botteghe non si aprivano, i cittadini si afforzavano per le case, molti i loro mobili per i monisteri e per le chiese nascondevano, e pareva che ciascuno temesse qualche propinquo male. Ragunaronsi i corpi delle arti, e ciascuna fece un Sindaco, Onde i Priori chiamarono i loro Collegi e quei Sindachi, e consultarono tutto un giorno, come la città con sodisfazione di ciascuno si potesse quietare; ma per essere i pareri diversi non s'accordarono. L' altro giorno seguente, l' arti trassero fuora le loro bandiere, il che sentendo i Signori, e dubitando di quello avvenne, chiamarono il Consiglio per porvi rimedio. Ne fu ragunato appena, che si levò il romore, e subito l'insegne delle arti con gran numero d'armati dietro furono in piazza. Onde che il Consiglio per dare all' arti ed al popolo di contentarle speranza, e torre loro la cagione del male, dette generale potestà, la quale si chiama in Firenze Balia, ai Signori, ai Collegi, agli Otto, ai Capitani di parte ed ai Sindachi delle arti di potere riformare lo stato della città a comune beneficio di quella. E mentre che questo si ordinava, alcune insegne delle arti, e di quelle di minor qualità, sendo mosse da quelli che disideravano vendicarsi delle fresche ingiurie ricevute dai Guelfi, dall' altre si spiccarono, e la casa di messer Lapo da Castiglionchio saccheggiarono ed arsero. Costui come intese la Signoria aver fatto impresa contro agli ordini de' Guelfi, e vide il popolo in arme, non avendo altro rimedio che nascondersi o fuggire, prima in S. Croce si nascose, dipoi vestito da frate in Casentino se ne fuggi; dove più volte fu sentito dolersi di sè per aver consentito a Piero degli Albizzi, e di Piero per aver voluto aspettare S. Giovanni ad assicurarsi dello stato. Ma Piero e Carlo Strozzi ne' primi romori si nascosero, credendo, cessati quelli, per avere assai parenti ed amici, potere stare in Firenze sicuri. Arsa che fu la casa di messer Lapo, (perchè i mali con difficoltà si cominciano, e con facilità si accrescono) molte altre case furono o per odio universale, o per private nimicizie saccheggiate ed arse. E per aver compagnia, che con maggior sete di loro a rubare i beni d'altri gli accompagnasse, le pubbliche prigioni ruppero, e dipoi il monistero degli Agnoli e il convento di S. Spirito, dove molti cittadini avevano il loro

mobile nascoso, saccheggiarono. Né campava la pubblica Camera dalle mani di questi predatori, se dalla riverenza di uno de Signori non fusse stata difesa; il quale a cavallo con molti armati dietro, in quel modo che poteva, alla rabbia di quella moltitudine s' oponorva.

Mitigato in parte questo popolare furore, si per l'autorità de' Signori, si per essere sopraggiunta la notte, l'altro di poi la Balia fece grazia agli ammoniti, con questo che non potessero per tre anni esercitare alcun magistrato. Annullarono le leggi fatte in pregiudizio de' cittadini dai Guelfi: chiarirono ribelli messer Lapo da Castiglionchio e i suoi consorti, e con quello più altri dall' universale odiati. Dopo le quali diliberazioni i nuovi Signori si pubblicarono, de' quali era Gonfaloniere Luigi Guicciardini; per i quali si prese speranza di fermare i tumulti, parendo a ciascuno che fussero uomini pacifici. e della quiete comune amatori. Nondimeno non si aprivano le botteghe, e i cittadini non posavano l'armi, e guardie grandi per tutta la città si facevano. Per la qual cosa i Signori non presero il magistrato fuori del palagio con la solita pompa, ma dentro senza osservare alcuna cerimonia. Questi Signori giudicarono, nessuna cosa essere più utile da farsi nel principio del loro magistrato, che pacificare la città; e però fecero posare l'armi, aprir le botteghe, partir di Firenze molti del contado stati chiamati da' cittadini in loro favore. Ordinarono in di molti luoghi della città guardie, dimodochè se gli ammoniti si fussero potuti quietare, la città si sarebbe quietata. Ma eglino non erano contenti di aspettare tre anni a riavere gli onori; tantochè a loro sodisfazione l'arti di nuovo si ragunarono, ed ai Signori domandarono che per bene e quiete della città ordinassero, che qualunque cittadino in qualunque tempo de' Signori, di Collegio, Capitano di parte o Consolo di qualunque arte fusse stato, non potesse essere ammonito per Ghibellino; e di più che nuove imborsazioni nella parte Guelfa si facessero, e le fatte s'ardessero. Queste dimande non solamente dai Signori, ma subito da tutti i Consigli furono accettate; per il che parve che i tumulti, che di già di nuovo erano mossi, si fermassero.

Ma perchè agli uomini non basta ricuperare il loro, che

vogliono occupare quello d'altri e vendicarsi, quelli che speravano ne' disordini mostravano agli artefici, che non sarebbero mai sicuri, se molti loro nimici non erano cacciati e distrutti. Le quali cose presentendo i Signori, fecero venire avanti a loro i magistrati dell'arti insieme con i loro sindachi. ai quali Luigi Guicciardini gonfaloniere parlò in questa forma: « Se questi Signori, ed jo insieme con loro, non avessimo, buon tempo è, cognosciuta la fortuna di questa città, la quale fa che fornite le guerre di fuora quelle di dentro cominciano, noi ci saremmo più maravigliati de' tumulti seguiti, e più ci arebbono arrecato dispiacere. Ma perchè le cose consuete portano seco minori affanni, noi abbiamo i passati romori con pazienza sopportati, sendo massimamente senza nostra colpa incominciati, e sperando quelli secondo l'esempio de' passati dovere aver qualche volta fine, avendovi di tante e si gravi domande compiaciuti. Ma presentendo come voi non quietate, anzi volete che a' vostri cittadini nuove ingiurie si faccino, e con nuovi esili si condannino, cresce con la disonestà vostra il dispiacere nostro. E veramente se noi avessimo creduto che ne' tempi del nostro magistrato la nostra città, o per contrapporci a voi, o per compiacervi avesse a rovinare, noi avremmo o con la fuga o con l'esilio fuggiti guesti onori. Ma sperando avere a convenire con nomini che avessero in loro qualche umanità, ed alla loro patria qualche amore, prendemmo il mazistrato volentieri, credendo con la nostra umanità vincere in ogni modo l'ambizione vostra. Ma noi vediamo ora per isperienza, che quanto più umilmente ci portiamo, quanto più vi concediamo, tanto più insuperbite, e più disoneste cose domandate. E se noi parliamo cosi, non facciamo per offendervi, ma per farvi ravvedere; perche noi vogliamo che un altro vi dica quello che vi piace, noi vogliamo dirvi quello che vi sia utile. Diteci per vostra fè, qual cosa è quella che voi possiate onestamente più disiderare da noi? Voi avete voluto torre l'autorità ai Capitani di parte: la si è tolta: voi avete voluto che si ardino le loro borse, e faccinsi nuove riforme: noi l'abbiamo acconsentito; voi voleste che gli ammoniti ritornassero negli onori: e' si è permesso. Noi per i prieghi vostri a chi ha arse le case e spogliate le chiese ab-

biamo perdonato; e si sono mandati in esilio tanti onorati e potenti cittadini per sodisfarvi. I grandi a contemplazion vostra si sono con nuovi ordini raffrenati. Che fine avranno queste vostre domande, o quanto tempo userete voi male la liberalità nostra (\*)? Non vedete voi, che noi sopportiamo con più pazienza l'esser vinti che voi la vittoria? A che condurranno queste vostre disunioni questa vostra città? Non vi ricordate voi, che quando la è stata disunita, Castruccio, un vil cittadino Lucchese, l' ha battuta? un duca d'Atene privato condottiere vostro l'ha soggiogata? Ma quando l'è stata unita, non l' ha potuta superare un arcivescovo di Milano ed un papa, i quali dopo tanti anni di guerra sono rimasi con vergogna. Perchè volete voi adunque che le vostre discordie quella città nella pace faccino serva, la quale tanti nimici potenti nella guerra hanno lasciata libera? Che trarrete voi dalle disunioni vostre altro che servitii? o da' beni che voi ci avete rubati o rubaste, altro che povertà? perchè son quelli, che con le industrie nostre nutriscono tutta la città, de'quali sendone spogliati non potremo nutrirla; e quelli che gli averanno occupati, come cosa male acquistata non gli sapranno preservare: donde ne seguirà la fame e la povertà della città. Io e questi Signori vi comandiamo, e se l'onestà lo consente, vi preghiamo, che fermiate una volta l'animo, e siate contenti stare quieti a quelle cose che per noi si sono ordinate, e quando pure ne voleste alcuna di nuovo, vogliate civilmente e non con tumulto e con l'armi domandarle, perchè quando le siano oneste, sempre ne sarete compiaciuti, e non darete occasione ai malyagi uomini, con vostro carico e danno, sotto le spalle vostre di rovinare la patria vostra. » Queste parole, perchè erano vere, commossero assai gli animi di quelli cittadini, e umanamente ringraziarono il Gonfaloniere di aver fatto l'ufficio con loro di buon signore, e con la città di buon cittadino, offerendosi esser sempre presti ad ubbidire a quanto era stato loro commesso. E i Signori per darne loro cagione deputarono due cittadini per qualunque dei maggiori magistrati, i quali

<sup>(\*)</sup> Il MS., i Giunti, Aldo e la Testina leggono libertà vostra. Altre edizioni non meno stimate hanno liberalità nostra, e ci siamo attenuti a questa leziona-seguendo il parere di comini dotti.

insieme con i Sindachi dell'arti praticassero se alcuna cosa fusse da riformare a quiete comune, ed ai Signori la riferissero.

Mentre che queste cose così procedevano, nacque un altro tumulto, il quale assai più che il primo offese la Repubblica. La maggior parte delle arsioni e ruberie seguite ne' prossimi giorni erano state dall' infima plebe della città fatte; e quelli che intra loro si erano mostri più audaci temevano, quietate e composte le maggiori differenze, di esser puniti de'falli commessi da loro; e, come egli accadde sempre, di essere abbandonati da coloro, che al far male gli avevano istigati; a che si aggiugneva un odio che il popolo minuto aveva con i cittadini ricchi e principi dell'arti, non parendo loro essere sodisfatti delle loro fatiche, secondochè giustamente credevano meritare. Perchè quando ne' tempi di Carlo primo la città si divise in arti, si dette capo e governo a ciascuna, e si provvide che i sudditi di ciascuna arte dai capi suoi nelle cose civili fussero giudicati. Queste arti, come già dicemmo, furono nel principio dodici; dipoi col tempo tante se ne accrebbero, che elle aggiunsero a ventuna, e furono di tanta potenza, che le presero in pochi anni tutto il governo della città. E perchè tra quelle delle più e delle meno onorate si trovavano, in maggiori e minori si divisero, e sette ne furono chiamate maggiori, e quattordici minori. Da questa divisione e dall'altre cagioni, che di sopra abbiamo narrate, nacque l'arroganza de'Capitani di parte, perchè quelli cittadini, che erano anticamente stati Guelfi, sotto il governo de' quali sempre quel magistrato girava, i popolani delle maggiori arti favorivano, e quelli delle minori con i loro difensori perseguitavano. Donde contra di loro tanti tumulti, quanti abbiamo narrati, nacquero. Ma perché nell' ordinare i corpi dell' arti molti di quelli esercizi, tra i quali il popolo minuto e la plebe infima si affatica, senza aver corpi di arti proprie restavano, ma a varie arti conformi alle qualità delli loro esercizi si sottomessero, ne nasceva che quando erano o non sodisfatti delle fatiche loro, o in alcun modo dai loro maestri oppressati, non avevano altrove dove rifuggire che al magistrato di quell'arte che gli governava, dal quale non pareva loro fusse fatta quella giustizia, che giudicavano si convenisse; e di tutte le

arti, che aveva ed ha più di questi sottoposti, era ed è quella della lana, la quale per essere potentissima e la prima per autorità di tutte, con la industria sua la maggior parte della plebe e popolo minuto pasceva e pasce.

Gli uomini plebei adunque, così quelli sottoposti all'arte della lana come alle altre arti, per le cagioni dette erano pieni di sdegno, al quale aggiugnendosi la paura per le arsioni e ruberie fatte da loro, convennero di notte più volte insieme discorrendo i casi seguiti, e mostrando l'uno all'altro i pericoli in che si trovavano. Dove alcuno de'più arditi e di maggiore esperienza, per inanimire gli altri parlò in questa sentenza. « Se noi avessimo a diliberare ora se si avessero a pigliare l'armi, ardere e rubare le case de'cittadini, spogliare le chiese, io sarei uno di quelli che lo giudicherei partito da pensarlo, e forse approverei che fosse da preporre una quieta povertà a un guadagno pericoloso. Ma perchè l' armi sono prese, e molti mali sono fatti. e' mi pare che si abbia a ragionare come quelle non si abbiano a lasciare, e come de' mali commessi ci possiamo assicurare. Io credo certamente, che quando altri non c'insegnasse, che la necessità c'insegni. Voi vedete tutta questa città piena di rammarichi e di odio contro di noi; i cittadini si ristringono, la Signoria è sempre con i magistrati. Crediate che si ordiscono lacci per noi, e nuove forze contra le teste nostre si apparecchiano. Noi dobbiamo pertanto cercare due cose, e avere nelle diliberazioni nostre due fini: l'uno, di non potere essere delle cose, fatte da noi ne' prossimi giorni, gastigati; l'altro, di potere con più libertà e più sodisfazione nostra che per il passato, vivere. Convienci pertanto, secondo che a me pare, a voler che ci siano perdonati gli errori vecchi, farne de' nuovi, raddoppiando i mali, e l'arsioni e ruberie moltiplicando, ed ingegnarsi a questo aver di molti compagni. Perchè dove molti errano niuno si gastiga, ed i falli piccoli si puniscono, i grandi e i gravi si premiano. E quando molti patiscono, pochi cercano di vendicarsi, perchè l'ingiurie universali con più pazienza che le particolari si sopportano. Il moltiplicare adunque ne' mali ci farà più facilmente troyar perdono, e ci darà la via ad aver quelle cose, che per la li-

bertà nostra d'avere desideriamo. E parmi che noi andiamo a un certo acquisto, perchè quelli che ci potrebbero impedire sono disuniti e ricchi; la disunione loro pertanto ci darà la vittoria, e le loro ricchezze, quando sieno diventate nostre, ce la manterranno. Ne vi sbigottisca quella antichità del sangue ch' ei ci rimproverano, perchè tutti gli uomini avendo avuto un medesimo principio sono ugualmente autichi, e dalla natura sono stati fatti a un modo. Spogliateci tutti ignudi, voi ci vedrete simili; rivestite noi delle vesti loro ed eglino delle nostre, noi senza dubbio nobili, ed eglino ignobili parranno, perchè solo la povertà e le ricchezze ci disagguagliano. Duolmi bene che io sento come molti di voi delle cose fatte per conscienza si pentono, e dalle nuove si vogliono astenere. E certamente, se egli è vero, voi non siete quelli uomini che io credeva che voi foste, perchè ne conscienza ne infamia vi debbe sbigottire; perchè coloro che vincono, in qualunque modo vincano, mai non ne riportano vergogna. E della conscienza noi non dobbiamo tener conto; perchè dove è, come è in noi, la paura della fame e delle carceri, non può nè debbe quella dell'inferno capire. Ma se voi noterete il modo del procedere degli uomini, vedrete tutti quelli, che a ricchezze grandi ed a gran potenza pervengono, o con frode o con forze esservi pervenuti; e quelle cose dipoi, che eglino hanno o con inganno o con violenza usurpate, per celare la bruttezza dell' acquisto, quello sotto falso titolo di guadagno adonestano. E quelli i quali o per poca prudenza o per troppa sciocchezza fuggono questi modi, nella servitù sempre e nella povertà affogano; perchè i fedeli servi sempre sono servi, e gli uomini buoni sempre sono poveri; nè mai escono di servitù se non gl'infedeli ed audaci, e di povertà se non i rapaci e fraudolenti: perché Dio e la natura ha poste tutte le fortune degli uomini loro in mezzo, le quali più alle rapine che all' industria, ed alle cattive che alle buone arti sono esposte. Di qui nasce che gli uomini mangiano l'uno l'altro, e vanne sempre col peggio chi può meno. Debbesi adunque usare la forza quando ce n' è data occasione; la quale non può a noi essere offerta dalla fortuna maggiore, sendo aucora i cittadini disuniti, la Signoria dubbia, i magistrati sbigottiti; talmentechė si possono, avanti che si uniscano, e fermino l'animo, facilmente opprimere. Donde o noi rimarremo al tutto principi della città, o ne avremo tanta parte, che non solamente gli errori passati ci sieno perdonati, ma avremo antorità di potergli di nuove ingiurie minacciare. Io confesso questo partito essere audace e pericoloso; ma dove la necessità strigne è l'audacia giudicata prudenza, e del pericolo nelle cose grandi gli uomini animosi non tennero mai conto. Perchè sempre quelle imprese, che con pericolo si cominciano, si finiscono con premio, e di un pericolo mai si usci senza pericolo; ancoraché io creda, dove si vegga apparecchiare le carceri, i tormenti e le morti, che sia di temere più lo starsi che cercare d'assicurarsene, perchè nel primo i mali sono certi, e nell'altro dubbi. Quante volte ho io udito dolervi dell'avarizia de' vostri superiori e della ingiustizia de' vostri magistrati? Ora è tempo non solamente di liberarsi da loro, ma da diventare in tanto loro superiori, che eglino abbiano più a dolersi ed a temere di voi, che voi di loro. L'opportunità che dall'occasione ci è porta, vola, ed invano quando ella è fuggita si cerca poi di ripigliarla. Voi vedete le preparazioni de' vostri avversari. Preoccapiamo i pensieri loro, e qual di noi prima ripiglierà l'armi, senza dubbio sarà vincitore con rovina del nimico e con esaltazione sua: donde a molti di noi ne risulterà onore, e sicurtà a tutti. » Queste persuasioni accesero forte i già per loro medesimi riscaldati animi al male, tantochė diliberarono prendere le armi poichė eglino avessero tirati più compagni alla voglia loro. E con giuramento si obbligarono di soccorrersi, quando accadesse che alcuno di loro fusse dai magistrati oppresso.

Mentreché costoro ad occupare la Repubblica si preparavano, questo loro disegno pervenne a notizia de Signori; per
la qual cosa ebbero un Simone della Piazza nelle mani, dal
quale intesero tutta la congiura, e come il giorno seguente
volevano levare il romore. Ondechè, veduto il pericolo, ragunarono i Collegi e quelli cittadini, che insieme con i Sindachi dell' arti l' unione della città praticavano. Ed avanti
che ciascuno fosse inisieme, era già venuta la sera, e da quelli
i Signori furono consigliati che si facessero venire i Consoli

delle arti, i quali tulti consigliarono, che tutte le genti d'arme in Firenze venir si facessero, e i Gonfalonieri del popolo fussero la matina con le loro compagnie armati in piazza. Temperava l'oriuolo del palagio, in quel tempo che Simone si tormentava, e che i cittadini si ragunavano, un Niccolò da San Friano, ed accortosi di quel che era, tornato a casa riempie di tumulto tutta la sua vicinanza, dimodochè in un subito alla piazza di Santo Spirito più che mille uomini armati si ragunarono. Questo rumore perveune agli altri congiurati, e San Pler Maggiore e San Lorenzo, luoghi deputati da loro, d' uomini armati si riempierono.

Era già venuto il giorno, il quale era il 21 di luglio, ed in piazza in favor dei Signori più che ottanta uomini d'arme comparsi non erano, e de' Gonfalonieri non ve ne venne alcuno, perchè sentendo essere tutta la città in arme, d'abbandonare le loro case temevano. I primi che della plebe furono in piazza furono quelli che a San Pier Maggiore ragunati si erano: all'arrivar de' quali la gente d'arme non si mosse. Comparse appresso a questi l'altra moltitudine, e non trovato riscontro, con terribil voce i loro prigioni alla Signoria domandavano, e per avergli per forza, poicbè non erano per minacce renduti, le case di Luigi Guicciardini arsero; dimodochè i Signori , per paura di peggio, gli consegnarono loro, Riavuti questi, tolsero il gonfalone della giustizia allo esecutore, e sotto quello le case di molti cittadini arsero, perseguitando quelli, i quali o per pubblica o per privata cagione erano odiati. E molti cittadini per vendicare le loro private ingiurie, alle case de'loro nimici gli condussero; perchè bastava solo che una voce nel mezzo della moltitudine, a casa il tale, gridasse, o che quello che teneva il gonfalone in mano vi si volgesse. Tutte le scritture ancora dell'arte della lana arsero. Fatti che eglino ebbero molti mali, per accompagnarli con qualche lodevole opera, Salvestro de' Medici e tanti altri cittadini fecero cavalieri, che il numero di tutti a sessantaquattro aggiunse; intra i quali Benedetto ed Antonio degli Alberti. Tommaso Strozzi e simili loro confidenti feciono, nonostanteche molti forzatamente ne facessero. Nel quale accidente più che alcuna altra cosa è da notare l'aver

veduto a molti ardere le case, e quelli poco dipoi in uno medesimo giorno da quelli medesimi (tanto era propinguo il beneficio all'ingiuria) essere stati fatti cavalieri; il che a Luigi Guicciardini Gonfaloniere di giustizia intervenne, I Signori, intra tanti tumulti, vedendosi abbandonati dalle genti d'arme, dai capi dell'arti e dai loro Gonfalonieri, erano smarriti, perchè niuno secondo l'ordine dato gli aveva soccorsi; e de' sedici gonfaloni solamente l'insegna del Lion d'oro e quella del Vaio sotto Giovenco della Stufa e Giovanni Cambi vi comparsero. E questi poco tempo in piazza dimorarono, perchè non si vedendo seguitare dagli altri, ancora eglino si partirono. Dei cittadini dall'altra parte. vedendo il furore di questa sciolta moltitudine ed il palagio abbandonato, alcuni dentro alle loro case si stavano, alcuni altri la turba degli armati seguitavano per potere, trovandosi intra loro, meglio le case sue e quelle degli amici difendere. E così veniva la potenza loro a crescere, e quella de' Signori a diminuire. Durò questo tumulto tutto il giorno, e venuta la notte, al palagio di messer Stefano dietro alla chiesa di San Barnaba si fermarono. Passaya il numero loro più che seimila, ed avanti che apparisse il giorno si fecero dalle arti con minacce le loro insegne mandare. Venuta dipoi la mattina, con il gonfalone della giustizia e con le insegne delle arti innanzi al palagio del Podestà n'andarono, e ricusando il Podestà di darne loro la possessione, lo combatterono e vinsero.

I Signori volendo far prova di comporre con loro, poichè per forza non vedevano modo a frenargli, chiamarono quattro de'loro Collegi, e quelli al palagio del Podestà per intendere la mente loro mandarono; i quali trovarono che i capi della plebe con i Sindachi delle arti ed alcuni cittadini avevano quello, che volevano alla Signoria domandare, diliberato. Dimodoche alla Signoria con quattro dalla plebe deputati, e con queste domande tornarono: che l'arte della lana non potesse più giudice forestiero tenere; che tre nuovi corpi d'arti si facessero, l'uno per i cardatori e tintori, l'altro per i barbieri, farsettai, sarti e simili arti meccaniche, il terzo per il popolo minuto; e che di queste tre arti nuove sempro

fussero due Signori, e delle quattordici arti minori tre; che la Signoria alle case dove queste nuove arti potessero convenire, provvedesse; che niuno a queste arti sottoposto in fra due anni potesse essere a pagare debito, che fusse di minor somma di cinquanta ducati, costretto; che il Monte fermasse gl' interessi, e solo i capitali si restituissero; che i confinati e condannati fussero assoluti: che agli onori tutti gli ammoniti si restituissero. Molte altre cose oltra queste in beneficio dei loro particolari fautori domandarono; e così per il contrario che molti de' loro nimici fussero confinati ed ammoniti volleno. Le quali domande, ancorachè alla Repubblica disonorevoli e gravi, per timore di peggio furono dai Signori. Collegj e Consiglio del popolo subito diliberate. Ma a volere che le avessero la loro perfezione era necessario ancora che nel Consiglio del Comune s'ottenessero, il che, non si potendo in un giorno ragunare due Consigli, differire all'altro di convenne. Nondimeno parve che per allora l'arti contente, e la plebe sodisfatta ne rimanesse, e promisero che data la perfezione alla legge, ogni tumulto poserebbe.

Venuta la mattina dipoi, mentrechè nel Consiglio del Comune si diliberava, la moltitudine impaziente e volubile, sotto le solite insegne venne in piazza, e con si alte voci e si spaventevoli, che tutto il Consiglio ed i Signori spaventarono. Per la qual cosa Guerriante Marignolli, uno dei Signori, mosso più dal timore che d'alcuna altra sua privata passione. scese sotto colore di guardare la porta da basso, e se ne fuggi a casa. Nè potette uscendo fuora in modo celarsi, che non fusse dalla turba ricognosciuto, nè gli fu fatta altra ingiuria, sennonchè la moltitudine gridò, come lo vide, che tutti i Signori il palagio abbandonassero, se non che ammazzerebbero i loro figliuoli, e le loro case arderebbero. Era in quel mezzo la legge diliberata, e i Signori nelle loro camere ridotti : ed il Consiglio sceso da basso, e senza uscir fuora, per la loggia e per la corte, disperato della salute della città si stava, tanta disonestà vedendo in una moltitudine, e tanta malignità o timore in quelli che l'avrebbero potuta o freuare, o opprimere. I Signori ancora erano confusi, e della salute della patria dubbi, vedendosi da uno di loro abbandonati, e da

niuno cittadino non che d'aiuto ma di consiglio sovvenuti. Stando adunque di quello potessero o dovessero fare incerti . messer Tommaso Strozzi e messer Benedetto Alberti, mossi o da propria ambizione, desiderando rimaner signori del palagio, o perchè pure così credevano esser bene, gli persuasero a cedere a questo impeto popolare, e privati alle loro case tornarsene. Questo consiglio dato da coloro che erano stati capi del tumulto fece, ancorachè gli altri cedessero, Alamanno Acciaiuoli e Niccolò del Bene duoi de' Signori sdegnare; e tornato in loro nn poco di vigore dissero, che se gli altri se ne volevano partire, non potevano rimediarvi, ma non volevano già, prima che il tempo lo permettesse, lasciare la loro autorità, se la vita con quella non perdevano. Questi dispareri raddoppiarono a' Signori la paura, ed al popolo lo sdegno; tantochè il Gonfaloniere volendo piuttosto finire il suo magistrato con vergogna che con pericolo, a messer Tommaso Strozzi si raccomando; il quale lo trasse di palagio, ed alle sue case lo condusse. Gli altri Signori in simil modo l' un dopo l' altro si partirono; ondechè Alamanno e Niccolò per non essere tenuti più animosi che savi, vedendosi rimasi soli, ancora eglino se ne andarono; ed il palagio rimase nelle mani della plebe e degli Otto della guerra, i quali ancora non avevano il magistrato deposto.

Aveva, quando la plebe entrò in palagio, l'insegna del Gonfaloniere di giustizia in mano un Michele di Lando pettinatore di lana. Costui scalzo e con poco indosso, con tutta la turba dietro, sali sopra la scala, e come fu nell'audienza del Signori si fermò, e voltosi alla moltitudine disse: Voi vedete, questo palagio è vostro, e questa città è nelle vostre mani. Che vi pare che si faccia ora? Al quale tutti, che volevano che egli fusse Gonfaloniere e Signore, e che governasse loro e la città come a lui pareva, risposero. Accettò Michele la Signoria, e perchè era uomo sagace e prudente, e più alla natura che alla fortuna obbligato, diliberò quietare a gia città, e fermare i tumulti; e per tenere occupato il popolo, e dare a sè tempo a potere ordinarsi, che si cercasse di un ser Nuto, stato da messer Lapo da Castiglionchio per bargello disegnato, comandò. Alla quale commissione la maggior

parte di quelli che aveva d'intorno andarono. E per cominciare quell' imperio con giustizia, il quale egli aveva con grazia acquistato, fece pubblicamente, che niuno ardesse o rubasse alcuna cosa, comandare. E per spaventare ciascuno rizzò le forche in piazza. E per dar principio alla riforma della città annullò i Sindachi delle arti, e ne fece de' nuovi. privò del magistrato i Signori e i Collegj, arse le borse degli ufficj. Intanto ser Nuto dalla moltitudine fu portato in piazza, ed a quelle forche per un piede impiccato; dal quale avendone qualunque era intorno spiccato un pezzo, non rimase a un tratto di lui altro che il piede. Gli Otto della guerra dall' altra parte, credendosi per la partita de' Signori esser rimasi principi della città, avevano già i nuovi Signori disegnati. Il che presentendo Michele, mandò a dire loro, che subito di palagio si partissero; perchè voleva mostrare a ciascuno. come senza il consiglio loro sapeva Firenze governare. Fece dipoi ragunare i Sindachi delle arti, e creò la Signoria, quattro della plebe minuta, due per le maggiori e due per le minori arti. Fece oltra di questo nuovo squittinio, ed in tre parti divise lo stato, e volle che l'una di quelle alle nuove arti. l'altra alle minori, la terza alle maggiori toccasse. Dette a messer Salvestro de' Medici l'entrata delle botteghe del ponte Vecchio, a sè la podesteria d'Empoli, ed a molti altri cittadini amici della plebe fece molti altri beneficj, non tanto per ristorargli delle opere loro, quanto perchè di ogni tempo contra l'invidia lo difendessero.

Parve alla plebe, che Michele nel riformare lo stato lusse stato ai maggiori popolanti troppo partigiano, rè pareva aver loro tania parte nel governo quanta, a mantenersi in quello e potersi difendere, fusse d'aver necessario; tantoché dalla loro solita audacia spiniti ripresero l'armi, e tumultando solto le loro insegne, in piazza ne vennero; e che i Signori ni ringhiera, per diliberare nuove cose a proposito della sicurtà e bene loro scendessero, domandavano. Michele vedula l'arroganza loro, per non gli far più sdegnare, senza intenlar dere altrimenti quello che volessero, bissimò il modo che nel domandare tenevano, e gli confortò a posar l'armi, e che allora sarebbe loro conceduto quello, che per forza non si poteva con dignità della Signoria concedere. Per la qual cosa, la moltitudine sdegnata contra il palagio, a Santa Maria Novella si ridusse; dove ordinarono intra loro otto capi con ministri ed altri ordini, che dettero loro e riputazione e riverenza; talchè la città aveva due seggi, ed era da due diversi principi governata. Questi capi intra loro diliberarono, che sempre otto eletti dai corpi delle loro arti avessero con i Signori in palagio ad abitare, e tutto quello che dalla Signoria si diliberasse, dovesse essere da loro confermato. Tolsero a messer Salvestro de' Medici ed a Michele di Lando tutto quello che nelle altre loro diliberazioni era loro stato concesso. Assegnarono a molti di loro uffici e sovvenzioni per potere il loro grado con dignità mantenere. Ferme queste diliberazioni, per farle valide mandarono due di loro alla Signoria a domandare, che le fussero loro per i Consigli conferme, con proposito di volerle per forza, quando d'accordo non le potessero ottenere. Costoro con grande audacia e maggiore presunzione ai Signori la loro commessione esposero. ed al Gonfaloniere la dignità che eglino gli avevano data, e l'onore fattogli, e con quanta ingratitudine e pochi rispetti s' era con loro governato, rimproverarono. E venendo poi nel fine dalle parole alle minacce, non potette sopportare Michele tanta arroganza, e ricordandosi più del grado che teneva che dell' infima condizione sua, gli parve da frenare con istrasordinario modo una strasordinaria insolenza, e tratta l'arme che egli aveva cinta, prima gli ferì gravemente, dipoi gli fece legare e rinchiudere.

Questa cosa come fu nota accese tutta la molitudine d'ira, e credendo potere armata conseguire quello, che disarmata non aveva ottenuto, prese con furore e tumulto l'armi, e si mosse per ire a sforzare i Signori. Michele dall'altra parte dubitando di quello avvenne, diliberò di prevenire, pensando che fusse più sua gioria assalire altri, che dentro alle mura aspettare il nimico, ed avere, come i suoi antecessori, con disonore del Palagio e sua vergogna a fuggiris. Ragunato adunque gran numero dei cittadini, i quali già s'erano cominciati a ravvedere dell'errore loro, salì a cavallo, e seguitato da molti armati n'ando a Santa Maria, Novella per cominciati a ravelere dell'errore loro, salì a cavallo, e seguitato da molti armati n'ando a Santa Maria, Novella per com-

battergli. La plebe che aveva, come di sopra dicemmo, fatta la medesima diliberazione, quasi in quel tempo che Michele si mosse, parti ancora ella per ire in piazza, ed il caso fece che ciascuno fece diverso cammino, talchè per via non si scontrarono. Dondechè Michele tornato indietro trovò che la piazza era presa, e che il palagio si combatteva, ed appiccata con loro la zuffa gli vinse, e parte ne cacciò della città, parte ne costrinse a lasciar l'armi e nascondersi. Ottenuta l'impresa, si posarono i tumulti solo per le virtù del Gonfaloniere; il quale d'animo, di prudenza e di bontà superò in quel tempo qualunque cittadino, e merita d'essere annoverato intra i pochi che abbino beneficata la patria loro. Perchè se in esso fusse stato animo o maligno o ambizioso, la Repubblica al tutto perdeva la sua libertà, e in maggior t irannide che quella del duca d' Atene perveniva. Ma la bontà sua non gli lasciò mai venir nell'animo pensiero che fusse al bene universale contrario, e la prudenza sua gli fece condurre le cose in modo, che molti della parte sua gli cederono, e quelli altri potette con l'armi domare. Le quali cose fecero la plebe sbigottire, e i migliori artefici ravvedere, e pensare quanta ignominia era a coloro, che avevano doma la superbia de' Grandi. il puzzo della plebe sopportare.

Era già, quando Michele ottenne la vittoria contra la plebe, tratta la nuova Signoria, intra la quale erano duoi di tanto vile ed infame condizione, che crebbe il disiderio agli uomini di liberarsi da tanta infamia. Trovandosi adunque, quando il primo giorno di settembre i Signori nuovi presero il magistrato, la piazza piena d'armati, come prima i Signori vecchi fuora del palagio furono, si levò intra gli armati con tumulto una voce, come e' non volevano che del popolo minuto alcuno ne fusse de' Signori. Talechè la Signoria per sodisfare loro privò del magistrato quelli due, de'quali l'uno il Tira, e l'altro Baroccio si chiamava, in luogo de' quali messer Giorgio Scali e Francesco di Michele elessero. Annullarono ancora l'arti del popolo minuto, e i soggetti a quelle, eccettochè Michele di Lando e Lorenzo di Puccio, ed alcuni altri di migliore qualità, degli uffici privarono. Divisero gli onori in due parti, delle quali l'una alle maggiori. l'altra alle

minori arti consegnarono. Solo dei Signori vollero che sempre ne fussero cinque de' minori artefici e quattro de' maggiori, ed il Gonfaloniere ora all' uno ora all' altro membro toccasse. Questo stato così ordinato fece per allora posare la città. E benchè la Repubblica fusse stata tratta dalle mani della plebe minuta, restarono più potenti gli artefici di minor qualità che i nobili popolani; a che questi furono di cedere necessitati per torre al popolo minuto i favori dell' arti, contentando quelle. La qual cosa fu ancora favorita da coloro che disideravano che rimanessero battuti quelli, che sotto il nome di parte Guelfa, avevano con tanta violenza tanti cittadini offesi. E perchè intra gli altri, che queste qualità di governo favorivano, furono messer Giorgio Scali, messer Benedetto Alberti, messer Salvestro de' Medici e messer Tommaso Strozzi, quasi che principi della città rimasero. Queste cose così procedute e governate, la già cominciata divisione tra i popolani nobili e i minori artefici per l'ambizione de' Ricci e degli Albizzi, confermarono; dalla quale perchè seguirono in vari tempi dipoi effetti gravissimi, e molte volte se ne avrà a far menzione, chiameremo l'una di queste parti popolare e l'altra plebea. Durò questo stato tre anni, e di esili e di morti fu ripieno; perchè quelli che governavano, in grandissimo sospetto, per essere dentro e di fuora molti malcontenti, vivevano. I malcontenti di dentro o ei tentavano, o ei si credeva che tentassero ogni di cose nuove. Quelli di fuora, non avendo rispetto che gli frenasse, ora per mezzo di quel principe, ora di quella repubblica, varj scandali ora in questa, ora in quella parte seminavano.

1379. Trovavasi in questi tempi a Bologna Giannozzo da Salerno, capitano di Carlo da Durazzo disceso da' Reali di Napoli, il quale disegnando di far l'impresa del regno contra la reina Giovanna, teneva questo suo capitano in quella città, per i favori che da papa Urbano nimito della reina gli erano stati fatti. Trovavansi a Bologna ancora molti fuorusciti Fiorentini, i quali seco e con Carlo strette pratiche tenevano; il che era cagione che in Firenzo per quelli che reggevano con grandissimo sospetto si vivesse, e che si prestasse facilmente fede alle calunni edi quelli cittadini che erano sospetti. Fu rivelato pertanto in tale suspezione d'animi al magistrato. come Giannozzo da Salerno doveva a Firenze con i fuorusciti appresentarsi, e molti di dentro prendere l'armi, e dargli la città. Sopra questa relazione furono accusati molti. i primi de' quali Piero degli Albizzi e Carlo Strozzi furono nominati, ed appresso a questi Cipriano Mangioni, messer Jacopo Sacchetti, messer Donato Barbadori, Filippo Strozzi e Giovanni Anselmi, i quali tutti, eccetto Carlo Strozzi che si fuggi, furono presi, e i Signori, acciocchè nessuno ardisse prender l'armi in loro favore, messer Tommaso Strozzi e messer Benedetto Alberti con assai gente armata a guardia della città deputarono. Questi cittadini presi furono esaminati, e secondo l'accusa e i riscontri alcuna colpa in loro non si trovava; dimodochè non gli volendo il capitano condannare, gli nimici loro intanto il popolo sollevarono, e con tanta rabbia lo commossero loro contro, che per forza furono giudicati a morte. Nè a Piero degli Albizzi giovò la graudezza della casa, nè l'antica rinutazione sua, per essere stato più tempo sopra ogni altro cittadino onorato e temuto. Dondechè alcuno, ovvero suo amico, per farlo più umano in tanta sua grandezza, ovvero suo nimico, per minacciarlo con la volubilità della fortuna, facendo egli un convito a molti cittadini, gli mandò un nappo d'argento pieno di confetti, e tra quelli nascosto un chiodo, il quale scoperto, e veduto da tutti i convivanti, fu interpretato che gli era ricordato che e' conficcasse la ruota; perchè avendolo la fortuna coudotto nel colmo di quella, non poteva essere che se ella seguitava di fare il cerchio suo, la non lo traesse in fondo. La quale interpretazione fu prima dalla sua rovina, dipoi dalla sua morte verificata.

Dopo questa esecuzione rimase la città piena di confusione, perchè i vinti e i vincitori temevano. Ma più maligni effetti dal timore di quelli che governavano nascevano, perchè ogni minimo accidente faceva loro fare alla parte nuove ingiurie, o condanuando, o ammonendo, o mandando iu esilio i loro cittadini. A che si aggiuguevano nuove leggi e nuovi ordini, i quali spesso in fortificazione dello stato si facevano. Le quali tutte cose seguivano con ingiuria di quelli

che erano sospetti alla fazione loro; e perciò crearono quarantasei uomini, i quali insieme con i Signori la Repubblica di sospetti allo stato purgassero. Costoro ammonirono trentanovo cittadini, e fecero assai popolani grandi, e assai grandi popolani; e per potere alle forze di fuora opporsi, messer Giovanni Aguto, di nazione Inglese, e reputatissimo nell'armi soldarono, il quale aveva per il papa e per altri in Italia più tempo militato. Il sospetto di fuora nasceva da intendersi come più compagnie di genti d'arme da Carlo da Durazzo per far l'impresa del regno s'ordinavano, con il quale era fama essere molti fuorusciti Fiorentini. Ai quali pericoli, oltre alle forze ordinate, con somma di danari si provvide: perchè arrivato Carlo in Arezzo ebbe dai Fiorentini quarantamila ducati, e promise non molestargli. Segui dipoi la sua impresa, e felicemente occupò il regno di Napoli, e la reina Giovanna ne mandò presa in Ungheria. La qual vittoria di nuovo il sospetto a quelli che in Firenze tenevano lo stato accrebbe, perchè non potevano credere che i loro danari più nell' animo del re potessero, che quell' antica amicizia, la quale aveva quella casa con i Guelfi tenuta, i quali con tanta ingiuria erano da loro oppressi,

Ouesto sospetto adunque crescendo faceva accrescere le 1381. ingiurie, le quali non lo spegnevano, ma accrescevano; in modo che per la maggior parte degli uomini si viveva in malissima contentezza. A che l'insolenza di messer Giorgio Scali e di messer Tommaso Strozzi si aggiugneva, i quali con l'autorità loro quella de' magistrati superavano, temendo ciascuno di non essere da loro con il favor della plebe oppresso. E non solamente ai buoni, ma ai sediziosi pareva quel governo tirannico e violento. Ma perchè l'insolenza di messer Giorgio qualche volta doveva aver fine, occorse che da uno suo familiare, Giovanni di Cambio, per aver contra lo stato tenuto pratiche, fu accusato, il quale dal capitano fu trovato innocente. Talchè il giudice voleva punire l'accusatore di quella pena che sarebbe stato punito il reo, se si troyaya colpevole: e non potendo messer Giorgio con prieghi nè con alcuna sua autorità salvarlo, andò egli e messer Tommaso Strozzi con moltitudine d'armati, e per forza lo libe-

rarono, ed il palagio del Capitano saccheggiarono, e quello volendo salvarsi a nascondersi costrinsero. Il quale atto riempiè la città di tanto odio contra lui, che i suoi nimici pensarono di poterlo spegnere, e di trarre la città non solamente dalle sue mani, ma da quelle della plebe, la quale tre anni per l'arroganza sua l'aveva soggiogata. Di che dette ancora il Capitano grande occasione: il quale, cessato il tumulto, se ne andò ai Signori, e disse come era venuto volentieri a quell'ufficio, al quale loro Signorie l'avevano eletto, perchè pensava avere a servire uomini giusti, e che pigliassero l'armi per favorire, non per impedire la giustizia. Ma poiché egli aveva veduti e provati i governi della città ed il modo del viver suo, quella dignità che volentieri aveva presa per acquistare utile ed onore, volentieri la rendeva loro per fuggire pericolo e danno. Fu il Capitano confortato da' Signori, e messogli animo, promettendogli de' danni passati ristoro, e per lo avvenire sicurtà. E ristrettisi parte di loro con alcuni cittadini, di quelli che giudicavano amatori del ben comune, e meno sospetti allo stato, conclusero che fusse venuta grande occasione a trarre la città dalla potestà di messer Giorgio e della plebe, sendo l'universale per quest'ultima insolenza alienatosi da lui. Perciò pareva loro da usarla prima che gli animi sdegnati si riconciliassero, perchè ei sapeyano che la grazia dell'universale per ogni piccolo accidente si guadagna e perde; e giudicarono che a voler condurre la cosa fusse necessario tirare alle voglie loro messer Benedetto Alberti, senza il consenso del quale l'impresa pericolosa giudicavano.

Era messer Benedetto uomo ricchissimo, umano, severo, amatore della libertà della patria sua, ed a cui dispiacevano assai i modi tirannici, talchè fu facile il quietarlo, e farto alla rovina di messer Giorgio condiscendere. Perchè la cagione che ai popolani nobili ed alla setta dei Guelli l'avevano fatto nimico, ed amico alla plebe, era stata l'insolenza di quelli ed i. modi tirannici loro; donde veduto poi che i capi della plebe erano diventati simili a quelli, più tempo innanzi si era discostato da loro, e le ingiurie, le quali a motti cittadini erano state fatte, al tutto fuora del consenso

suo erano seguite. Talchè quelle cagioni che gli fecero pigliare le parti della plebe, quelle medesime gliene fecero lasciare. Tirato adunque messer Benedetto e i capi delle arti alla loro volontà, e provvedutosi di armi, fu preso messer Giorgio, e messer Tommaso fuggi. E l'altro giorno poi fu messer Giorgio con tanto terrore della parte sua decapitato, che niuno si mosse, anzi ciascuno a gara alla sua rovina concorse. Ondechè vedendosi quello venire a morte davanti a quel popolo, che poco tempo innanzi l'aveva adorato, si dolse della malvagia sua sorte e della maliguità de' cittadini, i quali per averlo ingiuriato a torto, l'avessero a favorire ed onorare una moltitudine costretto, dove non fusse nè fede nè gratitudine alcuna. E riconoscendo intra gli armati messer Benedetto Alberti, gli disse: « E tu, messer Benedetto, consenti che a me sia fatta quella ingiuria, che se io fossi costi non permetterei mai che la fusse fatta a te? Ma io ti annunzio che questo di è fine del male mio, ed è principio del tuo.» Dolsesi dipoi di sè stesso, avendo confidato troppo in un popolo, il quale ogni voce, ogni atto, ogni sospizione muove e corrompe. E con queste doglienze mori in mezzo a'suoi nimici armati, e della sua morte allegri. Furono morti dopo quello alcuni de' suoi più stretti amici, e dal popolo strascinati.

Questa morte di questo cittadino commosse tutta la città, perchà nella escuzione di quella molti presero l'armi per fare alla Signoria ed al Capitano del popolo favore; molti altri ancora o per loro ambizione, o per propri sospetti le presero. E perchè la città era piena di diversi umori, ciascuno vario fine aveva, e tutti avanti che l'armi si posassero, di conseguirgi desideravano. Gli antichi nobili, chiamati Grandi, di essere privi degli onori pubblici sopportare non potevano, e percib di ricuperare quelli con ogni studio s'ingegnavano, e per questo che si rendesse l'autorità di Capitani di parte amavano. Ai nobili popolani ed alle maggiori arti "avere accomunato lo stato con l'arti minori e popolo minuto dispiaceva; dall' altra parte le arti minori volevano piuttosto accrescere che diminuire la loro dignità; ed il popolo minuto di non perdere i Collegi delle sue arti temeva. I quali di-

spareri fecero molte volte Firenze per spazio di un anno tumultuare, ed ora pigliavano l'armi i grandi, ora le maggiori, ora le minori arti, ed il popolo minuto con quelle, e più volte a un tratto in diverse parti della terra tutti erano armati. Onde ne segui e intra loro e con le genti del Palagio assai zuffe; perchè la Signoria ora cedendo, ora combattendo, a tanti inconvenienti come poteva il meglio rimediava. Tantochè alla fine dopo duoi Parlamenti e più Balie, che per riformare la città si crearono, dopo molti danni, travagli e pericoli gravissimi si fermò un governo, per il quale alla patria tutti quelli che erano stati confinati, poiche messer Salvestro de' Medici era stato Gonfaloniere, si restituirono. Tolsonsi preminenze e provvisioni a tutti quelli, che dalla Balia del exxviii ne erano stati provveduti; renderonsi gli onori alla parte Guelfa; privaronsi le due arti nuove dei loro corpi e governi, e ciascuno dei sottoposti a quelle sotto le antiche arti loro si rimisero: privaronsi l'arti minori del Gonfaloniere di giustizia, e ridussonsi dalla metà alla terza parte degli onori, e di quelli si tolsono loro quelli di maggior qualità, Sicchè la parte de popolani nobili e de Guelfi riassunse lo stato, e quella della plebe lo perdè, del quale era stata principe dal mcccexxviii al mcccexxxi che seguirono queste novità.

Nè fu questo stato meno ingiurioso verso i suoi cittadini, nè meno grave ne'suoi principi, che si fusse stato quello della plebe; perchè molti nobili popolani, che erano notati difensori di quella, furono confinati insieme con gran numero de' capi plebei. Tra' quali fu Michele di Lando, nè lo salvò dalla rabbia della parte tanti beni, di quanti era stata cagione la sua autorità, quando la sfrenata moltitudine licenziosamente rovinava la città. Fugli pertanto alle sue buone operazioni la sua patria poco grata. Nel quale errore, perchè molte volte i principi e le repubbliche caggiono, ne nasce che gli uomini sbigottiti da simili esempj, prima che possino sentire la ingratitudine de'principi loro, gli offendono. Questi esilj e queste morti, come sempremai dispiacquero, a messer Benedetto Alberti dispiacevano, e pubblicamente e privatamente le biasimava. Donde i principi dello stato lo temevano, perchè lo stimavano uno de' primi amici della plebe, e credevano che egli avesse acconsentito alla morte di messer Giorgio Scali, non perchè i modi suoi gli dispiacessero, ma per rimaner solo nel governo. Accrescevano dipoi le sue parole e i suoi modi il sospetto; il che faceva che tutta la parte, che era principe, teneva gli occhi verso di lui per pigliare occasione di noterlo onorimere.

Vivendosi in questi termini, non furono le cose di fuora molto gravi; perciocchè se alcuna ne segui, fu più di spavento che di danno. Perchè in questo tempo venne Lodovico d'Angiò in Italia per rendere il regno di Napoli alla reina Giovanna, e cacciarne Carlo di Durazzo. La passata sua spauri assai i Fiorentini; perchè Carlo, secondo il costume degli amici vecchi, chiedeva da loro aiuti, e Lodovico domandava, come fa chi cerca l'amicizie nuove, si stessero di mezzo. Donde i Fiorentini per mostrar di sodisfare a Lodovico ed aiutare Carlo, rimossero dai loro soldi messer Giovanni Aguto, ed a papa Urbano, che era di Carlo amico, lo feciono condurre; il quale inganno fu facilmente da Lodovico cognosciuto, e si tenne assai ingiuriato da' Fiorentini. E mentre che la guerra tra Lodovico e Carlo in Puglia si travagliava, venne di Francia nuova gente in favore di Lodovico: la quale giunta in Toscana fu dai fuorusciti Aretini condotta in Arezzo, e trattane la parte che per Carlo governava. Ouando disegnavano mutar lo stato di Firenze, come eglino avevano mutato quello d'Arezzo, segui la morte di Lodovico. e le cose in Puglia ed in Toscana variarono con la fortuna l'ordine; perchè Carlo s'assicurò di quel regno, che egli aveva quasi che perduto, e i Fiorentini, che dubitavano di poter difendere Firenze, acquistarono Arezzo, perchè da 1384. quelle genti che per Lodovico lo tenevano, lo comperarono. Carlo adunque, assicurato di Puglia, ne andò per il regno di . Ungheria, il quale per eredità gli perveniva, e lasciò la moglie in Puglia con Ladislao e Giovanna suoi figliuoli ancora

fanciulli, come nel suo luogo dimostrammo. Acquistò Carlo l' l'Ungheria, ma poco dipoi vi fu morto. Fecesi di quello acquisto in Firenze allegrezza solenne, quanto mai in alcuna città per alcuna propria vittoria si facesse: dove la pubblica e la privata maenificenza si cognob-

be , perciocchè molte famiglie a gara con il pubblico festeggiarono. Ma quella che di pompa e di magnificenza superò l'altre, fu la famiglia degli Alberti, perchè gli apparati, l'armeggierie che da quella furono fatte, furono non d'una gente privata, ma di qualunque principe degni. Le quali cose crebbono a quella assai invidia, la quale aggiunta al sospetto che lo stato aveva di messer Benedetto, fu cagione della sua rovina. Perciocchè quelli che governavano non potevano di lui contentarsi, parendo loro che a ogni ora potesse nascere, che col favore della parte egli ripigliasse la riputazione sua, e gli cacciasse dalla città. E stando in questa dubitazione, occorse 1387. che sendo egli Gonfaloniere delle compagnie, fu tratto Gonfaloniere di giustizia messer Filippo Magalotti suo genero; la qual cosa raddoppiò il timore ai principi dello stato, pensando che a messer Benedetto si aggiugnevano troppe forze, ed allo stato troppo pericolo. E desiderando senza tumulto rimediarvi, dettero animo a Bese Magalotti suo consorte e nimico, che significasse a' Signori che messer Filippo mancando del tempo che si richiedeva ad esercitare quel grado, non poteva nè doveva ottenerlo.

Fu la causa intra i Signori esaminata, e parte di loro per odio, parte per levare scandalo, giudicarono messerFilippo a quella dignità inabile: e fu tratto in suo luogo Bardo Mancini. uomo al tutto alla fazione plebea contrario, ed a messer Benedetto inimicissimo. Tantochè preso il magistrato creò una balia, la quale nel ripigliare e riformare lo stato confinò messer Benedetto Alberti, ed il restante della famiglia ammoni, eccettochè messer Antonio, Chiamò messer Benedetto avanti al suo partire tutti i suoi consorti, e veggendogli mesti e pieni di lagrime, disse loro: « Voi vedete, padri e maggiori miei, come la fortuna ha rovinato me, e minacciato voi; di che nè io mi maraviglio, nè voi vi dovete maravigliare, perchè sempre così avviene a coloro, che fra molti cattivi vogliono esser buoni, e che vogliono sostenere quello che i più cercano di rovinare. L'amore della mia patria mi fece accostare a messer Salvestro de' Medici, e dipoi da messer Giorgio Scali discostare. Quello medesimo mi faceva i costumi di questi che ora governano odiare; i quali come eglino non avevano chi

gli gastigasse, non hanno ancora voluto chi gli riprenda. Ed io sono contento con il mio esilio liberargli da quel timore che loro avevano, non di me solamente, ma di qualunque sanno che conosca i tirannici e scellerati modi loro; perciò hanno con le battiture mie minacciati gli altri. Di me non m'incresce, perchè quelli onori, che la patria libera mi ha dati, la serva non mi può torre; e sempre mi darà maggior piacere la memoria della passata vita mia, che non mi darà dispiacere quella infelicità che si tirerà dietro il mio esilio. Duolmi bene che la mia patria rimanga in preda di pochi, ed alla loro superbia ed avarizia sottoposta. Duolmi di voi, perchè io dubito che quelli mali che finiscono oggi in me, e cominciano in voi, con maggiori danni che non hanno perseguitato me non vi perseguitino. Confortovi adunque a fermare l'animo contro ad ogni infortunio, e portarvi in modo che se alcuna cosa avversa vi avviene, che ve ne avverranno molte, ciascuno cognosca, innocentemente e senza colpa vostra esservi avvenute. » Dipoi per non dare di sè minore opinione di bontà fuora, che si avesse data in Firenze, se ne andò al sepolcro di Cristo, dal quale tornando mori a Rodi. L'ossa del quale furono condotte in Firenze, e da coloro con grandissimo onore sepolte, che vive con ogni calunnia ed ingiuria le avevano perseguitate.

Non fu in questi travagli della città solamento la famiglia degli Alberti offesa, ma con quella molti cittadini ammoniti e confinati furnon, intra i quali fu Piero Benini, Matteo Alderotti, Ciovanni e Francesco del Bene, Giovanni Benci, Andrea Adimari, e con questi gran numero de' minori artefici. Tra gli ammoniti furono i Covoni, i Benini, i Rinucci, i Formiconi, i Corbizzi, i Mannelli e gli Alderotti. Era consettudine creare la Balia per un tempo, ma quelli cittadini fatto che eglino avevano quello per che eglino erano stati diputati, per onestà, ancorache il tempo non fusse venulo, renonziavano. Parendo pertanto a quelli uomini avere sodisfatto allo stato, volevano secondo il costume rinunziare. Il che intendendo molti corsero al Palagio armati, chiedendo che avanti alla rinunzia molti altri confinassero ed ammonissero.

tanto gl' intrattennero, che si fecero forti; e dipoi operarono che la paura facesse loro posare quelle armi, che la rabbia aveva fatto pigliare. Nondimeno per sodisfare in parte a si rabbioso umore, e per torre agli artefici plebei più autorità, provvidero che dove gli avevano la terza parte degli onori, ne avessero la quarta; ed acciocchè sempre fussero de' Signori due de' più confidenti allo stato, dettero autorità al Gonfaloniere di giustizia ed a quattro altri cittadini di fare una borsa di scelti, de'quali in ogni Signoria se ne traesse due,

Fermato così lo stato, dopo sei anni, che fu nel mccclxxxi ordinato, visse la città dentro insino al xcut assai quieta. Nel qual tempo Gio. Galeazzo Visconti, chiamato Conte di Virtù, prese messer Bernabò suo zio, e perciò diventò di tutta Lombardia principe. Costui credette poter diventare re d'Italia con la forza, come egli era diventato duca di Milano con l'inganno. E mosse nel xc una guerra gagliardissima ai Fiorentini, e in modo variò quella nel maneggiarsi, che molte volte fu il duca più presso a pericolo di perdere, che i Fiorentini, i quali, se non moriva, avevano perduto. Nondimeno le difese furono animose e mirabili a una repubblica. ed il fine fu assai meno malvagio, che non era stata la guerra spayentevole. Perché quando il duca aveva preso Bologna, Pisa, Perugia e Siena, e che egli aveva preparata la corona per coronarsi in Firenze re d'Italia, mori. La qual morte non gli lasciò gustare le sue passate vittorie, ed ai Fiorentini non lasció sentire le loro presenti perdite.

Mentrechè questa guerra con il duca si travagliava, fu fatto Gonfaloniere di giustizia messer Maso degli Albizzi, il quale la morte di Piero aveva fatto nimico agli Alberti. E perchè tuttavolta vegghiavano gli umori delle parti, pensò messer Maso, ancoraché messer Benedetto fusse morto in esilio, avanti che deponesse il magistrato con il rimanente di quella famiglia vendicarsi. E prese la occasione da uno, che sopra certe pratiche tenute con i ribelli fu esaminato, il quale Alberto e Andrea degli Alberti nominò. Furono co- 1393. storo subito presi, donde tutta la città se ne alterò, talchè i Signori provvedutisi d'arme, il popolo a parlamento chiamarono, e fecero uomini di Balia, per virtù della quale assai

cittadini confinarono, e nuove imborsazioni d'uffici fecero. Intra i confinati furono quasiché tutti gli Alberti; furono ancora di molti artefici ammoniti e morti. Onde per le tante ingiurie, l'arti e il popolo minuto si levò in arme, parendogli che fusse totolo toro l'onore e la vita. Una parte di costoro venue in piazza, un'altra corse a casa di messer Veri de' Medici, il quale dopo la morte di messer Salvestro era di quella famiglia rimasto capo. A quelli che vennero in piazza, i Signori per addormentargli dierono per capi, con l'insegne di parte Guella e del popolo in mano, messer Rinaldo Gianfigliazzi e messer Donato Acciaiuoli, come uomini de' popolani più alla plehe che alcuni altri accetti. Quelli che corsero a casa di messer Veri lo pregavano che fusse contento prendere lo stato e liberargli dalla tirannide di quei cittadini, che erano de' buoni e del bene comune distruttori.

Accordansi tutti quelli che di questi tempi hanno lasciata alcuna memoria, che se messer Veri fusse stato più ambizioso che buono, poteva senza alcuno impedimento farsi principe della città. Perchè le gravi ingiurie, che a ragione ed a torto erano alle arti ed agli amici di quelle state fatte, avevano in maniera accesi gli animi alla vendetta, che non mancaya a sodisfare ai loro appetiti altro che un capo che gli conducesse. Ne mancò chi ricordasse a messer Veri quello che poteva fare, perchè Antonio de' Medici, il quale aveva tenuto seco più tempo particolare inimicizia, lo persuadeva a pigliare il dominio della Repubblica. Al quale messer Veri disse: « Le tue minacce quando tu mi eri nimico non mi fecero mai paura, nè ora che tu mi sei amico mi faranno male i tuoi consigli. » E rivoltosi alla moltitudine gli confortò a fare buono animo, perciocchè voleva essere loro difensere, purchè si lasciassero da lui consigliare. Ed andatone in mezzo di loro in piazza, e di qui salito in Palagio davanti ai Signori, disse, non si poter dolere in alcun modo di essere vivuto in maniera che il popolo di Firenze l'amasse, ma che gli doleva bene che avesse di lui fatto quel giudizio che la sua passata vita non meritava; perciocchè non avendo mai dati di se esempj di scandaloso o di ambizioso, non sapeva donde si iusse nato che si credesse, che e' fusse mantenitore di scandali come inquieto, o occupatore dello stato come ambizioso. Pregava pertanto loro Signorie che la ignoranza della moltitudine non fusse a suo peccato imputata, perchè quanto apparteneva a lui, come prima aveva potuto, si era rimesso nelle forze loro. Ricordava bene fussero contenti usare la fortuna modestamente, e che bastasse loro piuttosto godersi una mezzana vittoria con salute della città, che per volerla intera rovinar quella. Fu messer Veri lodato dai Signori, e confortato a far posare l'armi, e che dipoi non mancherebbero di far quello che fussero da lui e dagli altri cittadini consigliati. Tornossi dopo queste parole messer Veri in piazza, e le sue brigate con quelle, che da messer Rinaldo e messer Donato erano guidate, congiunse. Dipoi disse a tutti, aver trovato nei Signori una ottima volontà verso di loro, e che molte cose s'erano parlate, ma per il tempo brieve e per l'assenza de' magistrati non s'erano conchiuse. Pertanto gli pregava posassero l' armi, ed ubbidissero ai Signori; facendo loro fede che l'umanità più che la superbia, i prieghi più che le minacce erano per muovergli, e come e' non mancherebbe loro grado e sicurtà, se e' si lasciassero governar da lui: tantochè sotto la sua fede ciascuno alle sue case fece ritornare.

Posate l'armi, i Signori prima armarono la piazza, scrissero poi duemila cittadini confidenti allo stato, divisi ugualmente per Gonfaloni, ai quali ordinarono fussero presti al soccorso loro qualunque volta gli chiamassero, ed ai non scritti l'armarsi proibirono. Fatte queste preparazioni, con- 1394. finarono ed ammazzarono molti artefici di quelli che più feroci che gli altri s'erano ne'tumulti dimostri, e perchè il Gonfaloniere della giustizia avesse più maestà e riputazione. provviddero che fusse ad esercitare quella dignità d'avere quarantacinque anni necessario. In fortificazione dello stato ancora molti provvedimenti fecero, i quali erano contra a quelli che si facevano insopportabili, e ai buoni cittadini della parte propria odiosi; perchè non giudicavano uno stato buono o sicuro, il quale con tanta violenza bisognasse difendere. E non solamente a quelli degli Alberti che restavano nella città, ed ai Medici, ai quali pareva avere ingannato il

popolo, ma a molti altri tanta violenza dispiaceva. Ed il primo che cercò d'opporsegli fu messer Donato di Jacopo Acciaiuoli. Costui ancorachè fusse grande nella città, e piuttosto superiore che compagno a messer Maso degli Albizzi, il quale per le cose fatte nel suo Gonfalonierato era come capo della Repubblica, non poteva intra tanti malcontenti vivere ben contento, nè recarsi, come i più fanno, il comune danno al privato comodo, e perciò fece pensiero di fare esperienza se poteva rendere la patria agli sbanditi, o almeno gli uffici agli ammoniti. Ed andava negli orecchi di questo e quell'altro cittadino questa sua opinione seminando, mostrando come e'non si poteva altrimenti quietare il popolo, e gli umori delle parti fermare; nè aspettava altro che di essere de' Signori a mandare ad effetto questo suo desiderio. E perchè nelle azioni nostre l'indugio arreca tedio e la fretta pericolo, si volse per fuggire il tedio a tentare il pericolo. Erano de' Signori Michele Acciaiuoli suo consorte, e Niccolò Ricoveri suo amico, donde parve a messer Donato che gli fusse data occasione da non la perdere, e gli richiese che dovessero proporre una legge ai Consigli, nella quale si contenesse la restituzione de' cittadini. Costoro persuasi da lui ne parlarono con i compagni, i quali risposero che non erano per tentare cose nuove, dove l'acquisto è dubbio, ed il pericolo certo, Ondechè messer Donato, avendo prima invano tutte le vie tentate, mosso da ira fece intendere loro, come poichè non volevano che la città con i partiti in mano si ordinasse, la si ordinerebbe con l'armi. Le quali parole tanto dispiacquero, che, comunicata la cosa con i principi del governo, fu messer Donato citato; e comparso, fu da quello a chi egli aveva commessa l' imbasciata convinto, talchè 1396, fu a Barletta confinato. Furono ancora confinati Alamanno ed Antonio de' Medici con tutti quelli che di quella famiglia da messer Alamanno discesi erano, insieme con molti artefici ignobili; ma di credito appresso alla plebe. Le quali cose seguirono dopo due anni che da messer Maso era stato

1397. Stando così la città con molti malcontenti dentro e molti sbanditi di fuora, si trovavano intra gli sbanditi a Bo-

ripreso lo stato.

logna Picchio Cavicciuli, Tommaso de'Ricci, Antonio de'Medici, Benedetto degli Spini, Antonio Girolami, Cristofano di Carlone, con due altri di vile condizione, ma tutti giovani feroci, e disposti per tornare nella patria di tentare ogni fortuna. A costoro fu mostro per segrete vie da Piggiello e Baroccio Cavicciuli, i quali ammoniti in Firenze vivevano, che se venivano nella città, segretamente gli riceverebbero in casa, donde ei potevano poi uscendo ammazzare messer Maso degli Albizzi, e chiamare il popolo all'armi; il quale sendo malcontento, facilmente si poteva sollevare, massime perchè sarebbero da' Ricci, Adimari, Medici, Mannelli e da molte altre famiglie seguitati. Mossi pertanto costoro da queste speranze, a di 4 d'agosto nel mcccxcvii vennero in Firenze, ed entrati segretamente dove era stato loro ordinato, mandarono ad osservare messer Maso, volendo dalla sua morte muovere il tumulto. Usci messer Maso di casa, ed in uno speziale propinguo a S. Piero Maggiore si fermò. Corse chi era ito a osservarlo, a significarlo ai congiurati, i quali, prese le armi e venuti al luogo dimostro, lo trovarono partito. Onde non isbigottiti per non esser loro questo primo disegno riuscito, si volsero verso Mercato Vecchio, dove uno della parte avversa ammazzarono. E, levato il romore, gridando, popolo, arme, libertà, e muoiano i tiranni, volti verso Mercato Nuovo, alla fine di Calimala ne aminazzarono un altro. E seguitando con le medesime voci il loro cammino, e niuno pigliando l' armi, nella loggia della Nighittosa si ridussero. Ouivi si misero in luogo alto, avendo grande moltitudine intorno, la quale più per vedergli che per favorirgli era corsa; e con voce alta gli uomini a pigliar l'armi, ed uscire di quella servitù, che loro cotanto avevano odiata, confortavano, affermando che i rammarichi de' malcontenți della città più che l'ingiurie proprie gli avevano a volergli liberare mossi; e come avevano sentito che molti pregavano Die che desse loro occasione di potersi vendicare, il che farebbero qualunque volta avessero capo che gli movesse; ed ora che l'occasione era venuta, e che egli avevano i capi che gli movevano, sguardavano l'uno l'altro, e come stupidi aspettavano che i motori della liberazione loro fussero morti, e loro nella servitù raggravati; e che si maravigliavano che coloro i quali per una minima ingiuria solevano pigliare l'armi, per tante non si movessero, e che volessero sopportare che tanti loro cittadini fussero sbanditi, e tanti ammoniti; ma che egli era posto in arbitrio loro di rendere agli sbanditi la patria ed agli ammoniti lo stato. Le quali parole, ancorchè vere, non mossero in alcuna parte la moltitudine, o per timore, o perchè la morte di quelli due avesse fatti gli ucciditori odiosi. Talchè vedendo i motori del tumulto, come nè le parole nè i fatti avevano forza di muovere alcuno, tardi avvedutisi quanto sia pericoloso voler far libero un popolo, che voglia in ogni modo esser servo, disperatisi dell' impresa, nel tempio di Santa Reparata si ritirarono, dove non per campare la vita, ma per differire la morte si rinchiusero. I Signori al primo romore turbati, armarono e serrarono il Palagio: ma poichè fu inteso il caso, e saputo quali erano quelli che movevano lo scandalo, e dove si erano rinchiusi, si rassicurarono, ed al Capitano con molti altri armati, che a prendergli andassero, comandarono, Talchè senza molta fatica le porte del tempio sforzate furono, e parte di loro, difendendosi, morti, e parte presi, I quali esaminati, non si trovò altri in colpa, fuora di loro, che Baroccio e Piggiello Cavicciuli, i quali insieme con quelli furono morti.

1400. Dopo questo accidente ne nacque un altro di maggiore importanza. Aveva la città in questi tempi, come di sopra dicemmo, guerra con il duca di Milano, il quale vedendo come ad opprimere quella le forze aperte non bastavano, si volse alle occulte, e per mezzo de' fuorusciti Fiorentini, dei quali la Lombardia era piena, ordinò un trattato, del quale molti di dentro erano consapevoli, per il quale si era conchiuso, che ad un certo giorno dai luoghi più propinqui a Firenze gran parte de' fuorusciti atti all' armi si partissero, e ner il fiume d'Arno nella città entrassero, i quali insieme con i loro amici di dentro alle case de' primi dello stato corressero, e quelli morti, riformassero secondo la volontà loro la Repubblica. Intra i congiurati di dentro era uno de' Ricci nominato Samminiato; e come spesso nelle congiure avviene, che i pochi non bastano, e gli assai le scuoprono, mentrechè

Samminiato cercava di guadagnarsi compagni, trovò l'accusatore. Conferi costui la cosa a Salvestro Cavicciuli, il quale le ingiurie dei suoi parenti e sue dovevano far fedele; nondimeno egli stimò più il propinquo timore che la futura speranza, e subito tutto il trattato aperse ai Signori, i quali, fatto pigliare Samminiato, a manifestare tutto l'ordine della congiura costrinsero. Ma de' consapevoli non ne fu preso alcuno, fuorachè Tommaso Davizi, il quale venendo da Bologna, non sapendo quello che in Firenze era occorso, fu prima che egli arrivasse sostenuto; gli altri tutti dopo la cattura di Samminiato spaventati si fuggirono. Puniti pertanto secondo i loro falli Samminiato e Tommaso, si dette Balia a più cittadini, i quali con l'autorità loro i delinquenti cercassero, e lo stato assicurassero. Costoro fecero ribelli sei della famiglia de' Ricci, sei di quella degli Alberti, due de' Medici, tre degli Scali, due degli Strozzi, Bindo Altoviti, Bernardo Adimari, con molti ignobili. Ammonirono ancora tutta la famiglia degli Alberti, Ricci e Medici per dieci anni, eccetto pochi di loro, Era intra quegli degli Alberti non ammonito messer Antonio per essere tenuto uomo quieto e pacifico. Occorse che non essendo ancora spento il sospetto della congiura, fu preso un monaco, stato veduto nei tempi che i congiurati praticavano. andar più volte da Bologna a Firenze. Confessò costui aver più volte portate lettere a messer Antonio, dondechè subito fu preso, e benché da principio negasse, fu dal monaco convinto, e perciò in danari condannato, e discosto dalla città trecento miglia confinato. E perchè ciascun giorno gli Alberti a pericolo lo stato non mettessero, tutti quelli che in quella famiglia fussero maggiori di quindici anni, confinarono.

Questo accidente segui nel мсссс, e due anni appresso mori Gio. Galeazzo duca di Mitano; la cui morte, come di sopra dicemmo, a quella guerra che dodici anni era durata, pose fine. Nel qual tempo avendo il governo preso più autorità, sendo rimaso senza nimici fuora e dentro, si fece l'impresa di Pisa, e quella gloriosamente si vinse, e si stette dentro quietamente dal мсссс al мссссхххии. Solo nel мссссхи, per aver gli Alberti rotti i confini, si creò contra di loro nuova Balla, la quale con nuovi provvedimenti rafforzò lo stato, e gli Alberti con taglie perseguitò. Nel qual tempo ancora fecero i Fiorentini guerra con Ladislao re di Napoli, la quale per la morte del re nel mccccxiv fini; e nel travaglio di essa trovandosi il re inferiore, concedè ai Fiorentini la città di Cortona, della quale era signore. Ma poco dipoi riprese le forze, e rinnovò con loro la guerra, la quale fu molto più che la prima pericolosa; e se ella non finiva per la morte sua, come già era finita quella del duca di Milano, aveva ancora egli, come quel duca, Firenze in pericolo di non perdere la sua libertà condotta. Nè questa guerra del re fini con minor ventura che quella, perchè quando egli aveva presa Roma, Siena, la Marca e tutta la Romagna, e che non gli mancava altro che Firenze a ire con la potenza sua in Lombardia, si mori. E così la morte fu sempre più amica ai Fiorentini che niuno altro amico, e più potente a salvargli che alcuna loro virtù. Dopo la morte di questo re stette la città quieta fuora e dentro otto anni; in capo del qual tempo, insieme con le guerre di Filippo duca di Milano, rinnovarono le parti, le quali non posarono prima che con la rovina di quello stato, il quale dal moccuxxxi al moccoxxxiv aveva regnato, e fatto con tanta gloria tante guerre, ed acquistato all'imperio suo Arezzo, Pisa, Cortona, Livorno e Monte-Pulciano. E maggiori cose avrebbe fatte se la città si manteneva unita, e non si fussero riaccesi gli antichi umori in quella, come nel seguente libro particolarmente si dimostrerà.

## LIBRO QUARTO

## SOMMARIO

Difetti nel governo delle Repubbliche, la servitù e la licenza. - Stato di Firenze, e recapitolazione dell'interno governo della città. - Giovanni di Bicci de' Medici restituisce in Firenze l'autorità della sua famiglia (1420). - Filippo Visconti duca di Milano cerca di fare accordo coi Fioreutini, e ferma seco loro la pace; la quale, per sospetto che prendono i Fiorentini delle ardite intraprese del duca in Italia, si rompe colla guerra (1424). - 1 Fiorentini sono sconfitti presso Forlì dalle genti duchesche; per lo quale rovescio il popolo mormora contro i consigliatori della guerra; ma da Rinaldo degli Albizzi quetato, si provvede al proseguimento della guerra. - Una nuova gravezza imposta per sostenere le spese della guerra è causa di disordine. - Rinaldo degli Albizzi consiglia di rimettere in stato i Grandi, ma il suo consiglio è disapprovato da Giovanni de' Medici , il quale perciò cresce in riputazione presso l'universale (1426). - Virtù di Biagio del Melano in difendere la rocca di Monte-Petroso. - I Fiorentini fanno lega col signor di Faenza e co'Veneziani. - Istituzione del Catasto principalmente consigliata da Giovanni de Mcdici; di che i ricchi sono malcontenti. Parti che ne nascono (1427). - Pace col duca di Milano. - Morte di Giovanni de' Medici (1429). - Ribellione de'Volterrani, tosto domata. - Niccolò Fortebraccio, licenziato dalla condotta delle armi fiorentine, assalta i Lucchesi. - I Fiorentini fanno commissari per l'impresa di Lucca, e col Fortebraccio convengono che segua la guerra come soldato della Repubblica, e ceda le terre che ha prese. - Filippo Brunelleschi propone di allagare Lucca arginando il Scrchio, e non riesce (1430). - I Lucchesi aiutati dal duca di Milano rompono le genti fiorentine. -- Cosimo de' Medici. Suo carattere. Suoi modi per farsi grande (1433). - La sua potenza crescente mette in sospetto molti dei cittadini, e specialmente Ripaldo degli Albizzi e suoi consorti; i quali fanno che Bernardo Guadagni sia eletto Gonfaloniere, e da lui fanno arrestar Cosimo e sostenerlo in Palagio. - Cosimo va confinato a Padova. - Gli Albizzi tentano di rimettere i Grandi in stato, e prendono le armi contro la Signoria. - Papa Eugenio IV in Firenze si fa mediatore per calmare i tumulti. - Cosimo è richiamato, e Rinaldo con tutta la parte degli Albizzi è confinato (1434). - Glorioso ritorno di Cosimo in Firenze.

Le città, e quelle massimamento che non sono bene ordinate, le quali sotto nome di repubblica si amministrano, variano spesso i governi e stati loro, non mediante la libertà e la servitù, come molti credono, ma mediante la servitù e la licenza. Perchè della libertà solamente il nome dai ministri della licenza, che sono i popolani, e da quelli della servitù, che sono i nobili, è celebrato; disiderando qualunque di costoro non essere nè alle leggi nè agli uomini sottoposto. Vero è che quando pure avviene (che avviene rade volte) che per buona fortuna della città surga in quella un savio, buono, e potente cittadino, dal quale si ordinino leggi, per le quali questi umori de' nobili e de' popolani si quietino, o in modo si ristringhino, che male operare non possino, allora è che quella città si può chiamar libera, e quello stato si può stabile e fermo giudicare. Perchè sendo sopra buone leggi e buoni ordini fondato, non ha necessità della virtù di un uomo, come hanno gli altri, che lo mantenga. Di simili leggi ed ordini molte repubbliche antiche, gli stati delle quali ebbero lunga vita, furono dotate. Di simili ordini e leggi sono mancate e mancano tutte quelle, che spesso i loro governi dallo stato tirannico al licenzioso, e da questo a quell'altro hanno variato e variano; perchè in essi, per i potenti nimici che ha ciascuno di loro, non è, nè puote essere alcuna stabilità; perchè l' uno non piace agli uomini buoni, l'altro dispiace ai savi; l'uno può far male facilmente, l'altro con difficoltà può far bene; nell'uno hanno troppa autorità gli uomini insolenti, nell'altro gli sciocchi; e l'uno e l'altro di essi conviene che sia dalla virtù e fortuna di un uomo mantenuto, il quale o per morte può venir meno, o per travagli diventare inutile.

Dico pertanto che lo stato, il quale in Firenze dalla morte di messer Giorgio Scali ebbe nel mcCLIXXI il principio suo, fo prima dalla virtù di messer Maso degli Albizzi, dipoi da quella di Niccolò da Uzano sostenuto. Visse la città al mcCCLIXV perinsino al XII quietamente, sendo morto il re Ladislao, e lo stato di Lombardia in più parti diviso, in modo che nè di fuora nè di dentro era alcuna cosa che la facesse dubitare. Appresso a Niccolò da Uzano i cittadini di autorità erano Bartolommeo Valori, Nerone di Nigi, messer Rinaldo degli Albizzi, Neri di Gino, e Lapo Niccolina. Le parti che nacquero per la discordia degli Albizzi e de' Ricci, e che furono dipoi da messer Salvestro dei Medici con tanlo scando risuscitate, mai non si spensero. E benchè quella che

era più favorita dall'universale solamente tre anni regnasse. e che nel mccclxxxi la rimanesse vinta, nondimeno comprendendo l'umore di quella la maggior parte della città, non si potette mai al tutto spegnere. Vero è che gli spessi parlamenti e le continue persecuzioni fatte contra ai capi di quella dal MCCCLXXXI al-cccc la ridussero quasiche a niente. Le prime famiglie che furono come capi di essa perseguitate, furono Alberti, Ricci e Medici, le quali più volte d'uomini e ricchezze spogliate furono; e se alcuni nella città ne rimasero, furono loro tolti gli onori. Le quali battiture renderono quella parte umile, e quasichè la consumarono. Restava nondimeno in molti uomini una memoria delle ingiurie ricevule, e un disiderio di vendicarle, il quale per non trovare dove appoggiarsi, occulto nel petto loro rimaneva. Quelli nobili popolani, i quali pacificamente governavano la città, fecero due errori, che furono la rovina dello stato di quelli: l'uno, che diventarono per il continuo dominio insolenti; l'altro. che per l'invidia che eglino avevano l'uno all'altro, e per la lunga possessione nello stato, quella cura di chi gli potesse offendere, che dovevano, non tennero. Rinfrescando adunque costoro con i loro sinistri modi ogni di l'odio nell'universale, e non vigilando le cose nocive per non le temere, o nutrendole per invidia l' uno dell' altro, fecero che la famiglia dei Medici riprese autorità. Il primo che in quella cominciò a risurgere fu Giovanni di Bicci. Costui sendo diventato ricchissimo, ed essendo di natura benigno ed umano, per concessione di quelli che governavano fu condotto al supremo magistrato. Di che per l'universale della città se ne 1420. fece tanta allegrezza, parendo alla moltitudine aversi guadagnato un difensore, che meritamente ai più savi la fu sospetta, perchè si vedeva tutti gli antichi umori cominciare a risentirsi. E Niccolò da Uzano non mancò di avvertirne gli altri cittadini, mostrando quanto era pericoloso nutrire uno, che avesse nell'universale tanta riputazione: e come era facile opporsi ai disordini nei principj, ma lasciandogli crescere era difficile il rimediarvi; e che cognosceva come in Giovanni erano molte parti, che superavano quelle di messer Salvestro. Non fu Niccolò dai suoi uguali udito; perchè

16.

avevano invidia alla riputazione sua, e disideravano aver compagni a batterio.

Vivendosi pertanto in Firenze intra questi umori, i quali occultamente cominciavano a ribollire, Filippo Visconti secondo figliuolo di Gio. Galeazzo, sendo per la morte del fratello diventato signore di tutta la Lombardia, e parendogli poter disegnare qualunque impresa, disiderava sommamente rinsignorirsi di Genova, la quale allora sotto il dogato di messer Tommaso da Campo Fregoso libera si viveva. Ma si diffidava potere o quella o altra impresa ottenere, se prima non pubblicava nuovo accordo coi Fiorentini, la riputazione del quale giudicava gli bastasse a potere ai suoi disideri sodisfare. Mandò pertanto suoi oratori a Firenze a domandarlo. Molti cittadini consigliavano che non si facesse, ma che senza farlo, nella pace che molti anni si era mantenuta seco si perseverasse; perchè cognoscevano il favore che il farlo gli arrecava, e il poco utile che la città ne traeva. A molti altri pareva di farlo, e per virtù di quello imporgli termini, i quali trapassando, ciascheduno cognoscesse il cattivo suo animo, e si potesse quando e' rompesse la pace, più giustificatamente fargli la guerra. E così, disputata la cosa assai, 1421. si fermò la pace, nella quale Filippo promise non si trava-

421. si fermò la pace, nella quale Filippo promise non si travagliare delle cose che fussero dal fiume della Magra e del Panaro in qua.

1122. Fatto questo accordo, Filippo occupò Brescia, e poco dipoi Genova contra l'opinione di quelli che in Firenze avevano confortata la pace, perchè credevano che Brescia fosse
difesa dai Vineziani, e Genova per sè medesima si difendesse.
E perché nell'accordo che Filippo aveva fatto con il doge il
Genova gli aveva l'asciata Serezana, ed altre terre poste di
qua dalla Magra, con patti che volendo alienarle fusse obbligato darle ai Genovesi, veniva Filippo ad aver violata la pace. Aveva oltre a questo fatto accordo col legato di Bologna.
Le quali cose alterarono gli animi de'nostri cittadini, e ferongli, dubitando di novo i mali, pensare a nuovi rimedj. Le
quali perturbazioni venendo a notizia a Filippo, o per giustificarsi, o per tentare gli animi de'Fiorentini, o per addormentargli, mandò a Firenze ambasciadori, mostrando

maravigliarsi de' sospetti presi; ed offerendo rinunziare a qualunque cosa fusse da lui stata fatta, che potesse generare alcun sospetto. I quali ambasciadori non fecero altro effetto che dividere la città, perchè una parte, e quelli che erano più riputati nel governo, giudicavano che fusse bene armarsi e prepararsi a guastare i disegni al nimico; e quando le preparazioni fussero fatte, e Filippo stesse quieto, non era mossa alcuna guerra, ma data cagione alla pace: molti altri o per invidia di chi governava, o per timore di guerra, giudicavano che e' non fusse da insospettire di un antico leggiermente, e che le cose fatte da lui non erano degne d'averne tanto sospetto; ma che sapevano bene, che il creare i Dieci, e il soldar gente, voleva dir guerra; la quale se si pigliava con un tanto principe, era con una certa rovina della città, e senza poterne sperare alcuno utile, non potendo noi degli acquisti che si facessero, per avere la Romagna in mezzo, diventarne signori, e non potendo alle cose di Romagna per la vicinità della Chiesa pensare. Valse nondimeno più l'autorità di quelli che si volevano preparare alla guerra, che quella di coloro che volevano ordinarsi alla pace; e crearono i Dieci, soldarono gente, e posero nuove gravezze. Le quali perchè le aggravayano più i minori che i maggiori cittadini, empierono la città di rammarichi; e ciascuno dannava l'ambizione e l'avarizia de' potenti, accusandogli che per sfogare gli appetiti loro, ed opprimere per dominare il popolo, volevano muovere una guerra non necessaria.

Non si era ancora venuto con il duca a manifesta rottura, ma ogni cosa era piena di sospetto; perchè Filippo aveva a richiesta del legato di Bologna, il quale temeva di messer Antonio Bentivogli, che fuoruscito si trovava a Castel Bolognese, mandate genti in quella città, le quali per essere 1423. Propinque al dominio di Firenze tenevano in sospetto lo stato di quella; ma quello che fece più spaventare ciascuno, e dette larga cagione di scoprir la guerra, fu l'impresa che 'I duca fece di Furh. Era signore di Furli Giorgio Ordelaffi, il quale venendo a morte lasciò Tibaldeo suo figliuolo sotto la tutela di Filippo. E benchè la madre, parendogli il tutore sospetto, lo mandasse a Lodovico Alidossi suo padre, che cra signore d'Imola, nondimeno fu forzata dal popolo di Furli per l'osservanza del testamento del padre a rimetterlo nelle mani del duca. Onde Filippo, per dare meno sospetto di sè, e per meglio celare l'animo suo, ordinò che il marchese di Ferrara mandasse come suo procuratore Guido Torello con gente a pigliare il governo di Furli. Così venne quella terra in potestà di Filippo. La qual cosa, come si seppe a Firenze insieme con la nuova delle genti venute a Bologna, fece più facile la diliberazione della guerra, non ostante che ella avesse grande contradizione, e che Giovanni de' Medici pubblicamente la sconfortasse, mostrando che quando bene si fusse certo della mala mente del Duca, era meglio aspettare che ti assaltasse, che farsegli incontro con le forze; perchè in questo caso così era giustificata la guerra nel cospetto dei principi d' Italia dalla parte del duca, come dalla parte nostra, Nè si poteva animosamente domandare quelli aiuti che si potrebbero, scoperta che fusse l'ambizione sua, e con altro animo e con altre forze si difenderebbero le cose sue che quelle d'altri. Gli altri dicevano, che e'non era da aspettare il nimico in casa, ma da andare a trovar lui, e che la fortuna è più amica di chi assalta che di chi si difende: e con minori danni, quando fusse con maggiore spesa, si fa la guerra in casa d'altri che in casa sua. Tantochè questa opinione prevalse, e si diliberò che i Dieci facessero ogni rimedio perchè la città di Furli si traesse dalle mani del duca.

Filippo vedendo che i Fiorentini volevano occupare quelle cose, che egli aveva prese a difendere, posti da parte i rispetti, mandò Agnolo della Pergola con gente grossa a Imola, acciocchè quel Signore avendo a pensare di difendere il suo, alla tutela del nipote non pensasse. Arrivato pertanto Agnolo propinquo a Imola, sendo ancora le genti de Fiorentini a Modigliana, ed essendo il freddo grande, e per quello ghiactidi fossi della città, una notte di furto prese la terra, e Lodovico ne mandò prigione a Milano. I Fiorentini veduta perduta Imola, e la guerra scoperta, mandarono le loro genti a Furlì, le quali posero l'assedio a quella città, e d'ogni parte la strignevano. E perchè le genti del duca non po-

il quale da Zagonara sua terra scorreva ciascun di infino in sulle porte d'Imola. Agnolo della Pergola vedeva di non poter sicuramente soccorrere Furli per il forte alloggiamento che avevano le nostre genti preso; però pensò d'andare all'espugnazione di Zagonara, giudicando che i Fiorentini non fussero per lasciar perdere quel luogo, e volendolo soccorrere. conveniva loro abbandonare l'impresa di Furli, e venire con disavvantaggio alla giornata. Costrinsero adunque le genti del duca Alberigo a domandar patti, i quali gli furono concessi, promettendo di dar la terra qualunque volta intra i quindici giorni non fusse da' Fiorentini soccorsa. Intesosi questo disordine nel campo de' Fiorentini e nella città, e desiderando ciascuno che i nimici non avessero quella vittoria, fecero che n'ebbero una maggiore. Perchè partito il campo da Furli per soccorrere Zagonara, come venne allo scontro dei nemici fu rotto, non tanto dalla virtù degli avversari, quanto dalla malignità del tempo; perchè avendo i nostri camminato parecchie ore tra'l fango altissimo e con l'acqua addosso, trovarono i nimici freschi, i quali facilmente gli poterono vincere. Nondimeno in una tanta rotta celebrata per tutta Italia non mori altri che Lodovico degli Obizzi insieme con due altri suoi, i quali cascati da cavallo affogarono nel fango.

Tutta la città di Firenze alla nuova di questa rotta si contristò, ma più i cittadini grandi, che avevano consigliata la guerra; perchè vedevano il nimico gagliardo, loro disarmati senza amici, e il popolo loro contro, il quale per tutte le piazze con parole inguiriose gli mordeva, dolendosi delle gravezze sopportate, e della guerra mossa senza cagione, di cendo: Ora hanno creati costoro i Dieci per dar terrore al nimico? Ora hanno eglino soccorso Furlì, e trattolo dalle mani del duca? Ecco che e' si sono scoperti i consigli loro, ed a qual fine camminavano; non per difendere la libertà, la quale è loro ininica, ma per accrescere la potenza propria, la quale Idolo ha giustamente diminuita. Nè hanno solo con quest' impresa aggravata la città, ma con molte; perché simile a questa fu quelle contra il re Ladislao. A chi ricorre-ranno eglino ora per aiuto? A papa Martituo, stato, a contem-

plazione di Braccio, straziato da loro? Alla reina Giovanna, che per abbandonarla l'hanno fatta gettare in grembo al re d' Aragona? Ed oltre a questo dicevano tutte quelle cose che suol dire un popolo adirato. Pertanto parve ai Signori di ragunare assai cittadini, i quali con buone parole gli umori mossi dalla moltitudine quietassero. Dondechè messer Rinaldo degli Albizzi, il quale era rimaso primo figliuolo di messer Maso, e aspirava con la virtú sua e con la memoria del padre al primo grado della città, parlò lungamente, mostrando che non era prudenza giudicar le cose dagli effetti, perchè molte volte le cose ben consigliate hanno non buono fine, e le male consigliate l' hanno buono. E se si lodano i cattiviconsigli per fine buono, non si fa altro che dare animo agli uomini di errare: il che torna in danno grande delle repubbliche, perchè sempre i mali consigli non sono felici. Così medesimamente si errava a biasimare un savio partito, che abbia fine non lieto; perchè si toglieva animo ai cittadini a consigliare la città, e a dire quello che egli intendono, Poi mostrò la necessità che era di pigliar quella guerra, e come se ella non si fusse mossa in Romagna, la si sarebbe fatta in Toscana. Ma poichè Dio aveva voluto che le genti fussero state rotte, la perdita sarebbe più grave quanto più altri si abbandonasse: ma se si mostrava il viso alla fortuna, e si facevano quelli rimedi si potevano, nè loro sentirebbero la perdita, nè il duca la vittoria. E che non dovevano sbigottirgli le spese e le gravezze future; perchè queste era ragionevole mutare, e quelle sarebbero molto minori che le passate: perchè minori apparati sono necessari a chi si vuol difendere, che non sono a quelli che cercano d'offendere, Confortolli infine ad imitare i padri loro, i quali per non aver perduto l'animo in qualunque caso avverso, si erano sempre contra qualunque principe difesi. Confortati pertanto i cittadini dall'autorità sua, soldarono il conte Oddo figliuolo di Braccio, e gli dierono per governatore Niccolò Piccinino, allievo di Braccio, e più riputato che alcuno altro, che sotto l'insegne di quello avesse militato, ed a quello aggiunsero altri condottieri, e degli spogliati ne rimisero alcuni a cavallo. Crearono venti cittadini a porre nuova gravezza, i quali avendo preso

animo per vedere i potenti cittadini sbattuti per la passata rotta, senza aver loro alcun rispetto gli aggravarono.

Questa gravezza offese assai i cittadini grandi, i quali 1426. da principio per parere più onesti non si dolevano della gravezza loro, ma come ingiusta generalmente la biasimavano, e consigliavano che si dovesse fare uno sgravo. La qual cosa cognosciuta da molti, fu loro ne' Consigli impedita. Donde per far sentire dall'opere la durezza di quella, e per farla odiare da molti, operarono che gli esattori con ogni acerbità la riscotessero, dando autorità loro di potere ammazzare qualunque contra ai sergenti pubblici si difendesse. Di che nacquero molti tristi accidenti per morti e ferite de'cittadini. Onde pareva che le parti venissero al sangue, e ciascuno prudente dubitava di qualche futuro male, non potendo gli uomini grandi, usi a essere riguardati, sopportare di essere manomessi, e gli altri volendo che ciascuno ugualmente fusse aggravato. Molti pertanto de' primi cittadini si ristrignevano insieme, e concludevano come egli era di necessità ripigliare lo stato; perchè la poca diligenza loro aveva dato animo agli uomini di riprendere le azioni pubbliche, e fatto pigliare ardire a quelli, che solevano esser capi della moltitudine. Ed avendo discorso queste cose intra loro più volte, diliberarono di rivedersi a un tratto insieme tutti, e si ragunarono nella chiesa di Santo Stefano più di settanta cittadini con licenza di messer Lorenzo Ridolfi e di Francesco Gianfigliazzi, i quali allora sedevano de' Signori. Con costoro non convenue Giovanni de' Medici, o che e' non vi fusse chiamato come sospetto, o che non vi volesse come contrario all'opinione loro intervenire.

Partò a tutti messer Rinaldo degli Albizzi. Mostrò loro le condizioni della città, e come per negligenza loro ella era tornata nella potestà della plebe, donde nel мсссиххи era stata da' loro padri cavata. Ricordò l' l'iniquità di quello stato, che regno dal txxvun all' txxvi, e come da quello a tutti quelli che erano presenti era stato morto a chi il padre ed a chi l' avolo; e come si ritornava ne' medesimi pericoli, e la città ne' medesimi disordini ricadeva. Perchè di già la moltitudine aveva posta una gravezza a suo modo, e poco dipoi, se ella

non era da maggior forza o da migliore ordine ritenuta, la creerebbe i magistrati secondo l'arbitrio suo. Il che quando seguisse, occuperebbe i luoghi loro, e guasterebbe quello stato, che xui anni con tanta gloria della città aveva retto. e sarebbe Firenze governata o a caso sotto l'arbitrio della moltitudine, dove per una parte licenziosamente e per l'altra pericolosamente si viverebbe, o sotto l'imperio d'uno, che di quella si facesse principe. Pertanto affermava, come ciascuno che amava la patria e l'onor suo era necessitato a risentirsi, e ricordarsi della virtù di Bardo Mancini, il quale trasse la città con la rovina degli Alberti da quelli pericoli, ne' quali allora era, e come la cagione di questa audacia presa dalla moltitudine nasceva da' larghi squittini, che per negligenza loro s' erano fatti, e si era ripieno il palagio di uomini nuovi e vili. Conchiuse pertanto che solo ei vedeva questo modo a rimediarvi, rendere lo stato ai grandi, e torre l'autorità alle arti minori, riducendole da quattordici a sette, il che farebbe che la plebe ne' Consigli avrebbe meno autorità, si per essere diminuito il numero loro, si ancora per avere in quelli più autorità i Grandi, i quali per la vecchia inimicizia gli disfavorirebbero; affermando esser prudenza sapersi valere degli uomini secondo i tempi; perchè se i padri loro si valsero della plebe per spegnere l'insolenza de'Grandi. ora che i Grandi erano diventati umili e la plebe insolente, era bene frenare l'insolenza sua con l'aiuto di quelli; e come a condurre queste cose ci era l'inganno o la forza, alla quale facilmente si poteva ricorrere, sendo alcuni di loro del magistrato de' Dieci, e potendo condurre segretamente nella città gente. Fu lodato messer Rinaldo, ed il consiglio suo approvò ciascuno: e Niccolò da Uzano intra gli altri disse. tutte le cose che da messer Rinaldo erano state dette esser vere, ed i rimedj buoni e certi, quando si potessero fare senza venire ad una manifesta divisione della città; il che seguirebbe in ogni modo, quando e'non si tirasse alla voglia loro Giovanni de' Medici, perchè concorrendo quello, la moltitudine priva di capo e di forze non potrebbe offendere; ma non concorrendo lui, non si potrebbe senza armi fare: e con l'armi lo giudicava pericoloso, o di non poter vincere, o di non poter godersi la vittoria. È ridusse modestamente loro a memoria i passati ricordi suoi, e come ci non avevano voluto rimediare a queste difficoltà in quelli tempi, che facilmente si poteva; ma che ora non si era più a tempo a farlo senza temere di maggior danno, e non ci restare altro rimedio, che guadagnarselo. Fu data pertanto a messer Rinaldo la commissione, che fusse con Giovanni, e vedesse di tirarlo nella sentenza loro.

Esegui il cavaliere la commissione, e con tutti quelli termini seppe migliori lo confortò a pigliar questa impresa con loro, e non volere per favorire una moltitudine farla audace con rovina dello Stato e della città. Al quale Giovanni rispose, che l'ufficio di un savio e buono cittadino credeva essere, non alterare gli ordini consueti della sua città, non sendo cosa che offenda tanto gli uomini, quanto il variare quelli; perchè conviene offendere molti, e dove molti restano malcontenti si può ogni giorno temere di qualche cattivo accidente. E come gli pareva che guesta loro diliberazione facesse due cose perniciosissime; l'una di dare gli onori a quelli, che per non gli avere mai avuti gli stimano meno, e meno cagione hanno, non gli avendo, di dolersi; l'altra di torgli a coloro, che sendo consueti avergli, mai non quieterebbero se non gli fussero restituiti. E così verrebbe a essere molto maggiore l'ingiuria che si facesse ad una parte, che 'l beneficio che si facesse all' altra. Talchè chi ne fusse l'autore si acquisterebbe pochi amici e moltissimi inimici; e questi sarebbero più feroci a ingiuriarlo, che quelli a difenderlo; sendo gli uomini naturalmente più pronti alla vendetta dell'ingiuria, che alla gratitudine del beneficio, parendo che questa ci arrechi danno, quell' altra utile e piacere. Dipoi rivolse il parlare a messer Rinaldo e disse; « E voi, se vi ricordaste delle cose seguite, e con quali inganni in questa città si cammina, sareste meno caldo in questa diliberazione; perchè chi la consiglia, tolta che egli avesse con le forze vostre l'autorità al popolo, la torrebbe a voi con l'ajuto di quello, che vi sarebbe diventato per questa ingiuria nimico. E v'interverrebbe come a messer Benedetto Alberti, il quale consenti per le persuasioni di chi non l'amaya alla rovina di

messer Giorgio Scali e di messer Tommaso Strozzi, e poco dipoi da quelli medesimi che lo persuasero fu mandato in esilio. » Confortollo pertanto a pensare più maturamente alle cose, ed a volere imitare suo padre, il quale per avere la benivolenza universale seomo fi pregio al sale, provvide che chi avesse meno di un mezzo fiorino di gravezza potesse pagarla, o no, come gli paresse; volle che il di che si ragunavano i Consigli ciascuno fusse sicuro dai suoi creditori; ed in fine gli conchiuse, che era, per quanto s'apparteneva a lui, per lasciare la città negli ortini suoi.

Queste cose così praticate s'intesero fuori, ed accrebbero a Giovanni riputazione, ed agli altri cittadini odio; dalla quale egli si discostava, per dare meno animo a coloro, che disegnassero sotto i suoi favori cose nuove; ed in ogni suo parlare faceva intendere a ciascuno, che non era per nutrir sette, ma per spegnerle; e che, quanto a lui si aspettava, non cercava altro che l'unione della città; di che molti che seguivano le parti sue erano malcontenti; perchè averebbero voluto, che si fusse nelle cose mostro più vivo. Intra i quali era Alamanno de' Medici, il quale sendo di natura feroce, non cessava di accenderlo a perseguitare i nimici, e favorire gli amici, dannando la sua freddezza ed il suo modo di procedere lento; il che diceva essere cagione, che i nimici senza rispetto gli praticavano contro; le quali pratiche arebbero un giorno effetto con la rovina della casa e degli amici suoi. Inanimaya ancora al medesimo Cosimo suo figliuolo. Nondimeno Giovanni per cosa che gli fusse rivelata o pronosticata non si moveva di suo proposito: pure con tutto questo la parte era già scoperta, e la città era in manifesta divisione. Erano in palagio al servizio de'Signori duoi cancellieri, ser Martino e ser Pagolo. Questo favoriva la parte d'Uzano, quell'altro la Medica; e messer Rinaldo, veduto come Giovanni non aveva volsuto convenir con loro, pensò che fusse da privare dell' ufficio suo ser Martino, giudicando dipoi aver sempre il palagio più favorevole. Il che presentito dagli avversari, non solamente fu ser Martino difeso, ma ser Pagolo privato, con dispiacere ed ingiuria della sua parte. Il che avrebbe fatto subito cattivi effetti, se non fusse la guerra che

soprastava alla città, la quale per la rotta ricevuta a Zagonara era impaurita: perchè mentre che queste cose in Firenze così si travagliavano, Agnolo della Pergola aveva con le genti del duca prese tutte le terre di Romagna possedute dai Fiorentini, cecetto che Castrocaro e Modigliana, parte per debolezza de'luoghi, parte per difetto di chi l'aveva in guardia. Nella occupazione delle quali terre seguirono due cose, per le quali si cognobbe quanto la virtú degli uomini ancora al nimico è accetta, e quanto la viftú degli uomini dispiaccia.

Era castellano nella rocca di Monte Petroso Biagio del Melano. Costui sendo affogato intorno dai nimici, e non vedendo per la salute della rocca alcuno scampo, gittò panui e paglia da quella parte che ancora non ardeva, e di sopra vi gittò due suoi piccioli figliuoli, dicendo al nimici: « Togliete per voi quelli beni che mi ha dati la fortuna, e che voi mi potete torre; quelli che io ho dell'animo, dove la gloria e l'onore mio consiste, nè io vi darò, nè voi mi torrete, » Corsero i nimici a salvare i fanciulli, ed a lui porgevano funi e scale perché si salvasse. Ma quegli non l'accettò, auzi volle piuttosto morire nelle fiamme, che vivere salvo per le mani degli avversari della patria sua. Esempio veramente degno di quella lodata antichità! e tanto è più mirabile di quelli. quanto è più rado. Furono ai figliuoli suoi dai nimici restituite quelle cose che si poterono aver salve, e con massima cura rimandati ai parenti loro, verso dei quali la Repubblica non fu meno amorevole, perchè mentre vissero furono pubblicamente sostentati. Il contrario di questo occorse in Galeata, dove era potestà Zanobi del Pino, il quale senza fare difesa alcuna dette la rocca al nimico, e di più confortava Agnolo a lasciar l'alpi di Romagna, e venire ne' colli di Toscana, dove poteva far la guerra con meno pericolo e maggior guadagno. Non potette Agnolo sopportare la viltà ed il malyagio animo di costui, e lo dette in preda ai suoi servidori; i quali dopo molti scherni gli davano solamente mangiare carte dipinte a biscie, dicendo che di Guelfo per quel modo lo volevano far diventare Ghibellino; e così stentando in brievi giorni morì.

Il conte Oddo in questo mezzo insieme con Niccolò Piccinino era entrato in Val di Lamona per veder di ridurre il signore di Faenza all' amicizia de' Fiorentini, o almeno impedire Agnolo della Pergola che non scorresse più liberamente per Romagna. Ma perchè quella valle è fortissima, e i valligiani armigeri, vi fu il conte Oddo morto, e Niccolò Piccinino n'andò prigione a Faenza. Ma la fortuna volse che i Fiorentini ottenessero quello per aver perduto, che forse avendo vinto non arebbero ottenuto: perche Niccolò tanto operò con il signore di Faenza e con la madre, che gli fece amici ai Fiorentini. Fu in questo accordo libero Niccolò Piccinino, il quale non tenne per sè quel consiglio, che egli aveva dato ad altri; perché praticando con la città della sua condotta, o che le condizioni gli paressero debili, o che le trovasse migliori altrove, quasi che ex abrupto si parti d' Arezzo, dove era alle stanze, e n' andò in Lombardia, e prese soldo dal duca.

I Fiorentini per questo accidente impauriti, e dalle spesse perdite (\*) sbigottiti, giudicarono non potere più soli sostenere questa guerra; e mandarono oratori ai Vineziani a pregarli, che dovessero opporsi, mentrechè egli era loro facile, alla grandezza d'uno, che se lo lasciavano crescere, era per essere così pernicioso a loro come ai Fiorentini. Confortavagli alla medesima impresa Francesco Carmignuola, uomo tenuto in quelli tempi nella guerra eccellentissimo, il quale era già stato soldato del duca, ma dipoi ribellatosi da quello. Stavano i Vineziani dubbi per non sapere quanto si potevano fidare del Carmignuola, dubitando che l'inimicizia del duca e sua non fusse finta. E stando così sospesi nacque che 'I duca per mezzo di un servidore del Carmignuola lo fece avvelenare: il quale veleno non fu si potente che lo ammazzasse, ma lo ridusse all'estremo. Scoperta la cagione del male, i Vineziani si privarono di quel sospetto; e seguitando i Fiorentini di sollecitargli, fecero lega con loro, e ciascuna delle parti si obbligò a far la guerra a spese comuni, e gli

<sup>(\*)</sup> Così il MS., Giunti ed il Poggiali (ediz. livornese colla data di Filadelfia); Aldo e la Testina leggono spese preditte.

acquisti di Lombardia fussero de Vineziani, e quelli di Romagna e di Toscana de Fiorentini; ed il Carmignuola fu capitano generale della lega. Ridussesi pertanto la guerra mediante questo accordo in Lombardia, dove fu governata dal Carmignuola virtuosamente, ed in pochi mesi tolse molte terre al duca insieme con la città di Brescia; la quale espuguazione in quelli tempi, é secondo quelle guerre, fu tenuta mirabile.

Era durata questa guerra dal xxIII al xxVIII, ed erano 1437. stracchi i cittadini di Firenze per le gravezze poste infino allora, in modochė si accordarono a rinnovarle. E perchè le fussero uguali secondo le ricchezze, si provvide che le si ponessero ai beni, e che quello che aveva cento fiorini di valsente, ne avesse un mezzo di gravezza. Avendola pertanto a distribuire la legge e non gli uomini, venne a gravare assai i cittadini potenti. Ed avanti che ella si diliberasse era disfavorita da loro; solo Giovanni de'Medici apertamente la lodava; tantochè ella si ottenne. E perchè nel distribuirla si aggregavano i beni di ciascuno, il che i Fiorentini dicono accatastare, si chiamò questa gravezza Catasto, Questo modo pose in parte regola alla tirannide de' potenti, perchè non potevano battere i minori, e fargli con le minacce ne' Consigli tacere, come potevano prima. Era adunque questa gravezza dall'universale accettata, e dai potenti con dispiacere grandissimo ricevuta. Ma come accade, che mai gli uomini non si sodisfanno, ed avuta una cosa, non vi si contentando deutro, ne desiderano un' altra, il popolo non contento alla ugualità della gravezza, che dalla legge nasceva, domandava che si riandassero i tempi passati, e che si vedesse quello che i potenti secondo il Catasto avevano pagato meno, e si facessero pagar tanto, che eglino andassero a ragguaglio di coloro, che per pagar quello che e' non dovevano, avevano vendute le loro possessioni. Questa domanda molto più che il Catasto gli uomini grandi spayentò, e per difendersene non cessavano di dannarlo, affermando quello essere ingiustissimo, per essersi posto ancora sopra i beni mobili, i quali oggi si posseggono, e domani si perdono; e che sono oltra di questo molte persone che hanno dauari oc-

Congi

culti, che il Catasto non può ritrovare; al che aggiugnevano, che coloro che per governare la Repubblica lasciavano le loro faccende, dovevano essere meno carichi da quella; dovendole bastare che con la persona si affaticassero; e che non era giusto che la città si godesse la roba e l'industria loro, e degli altri solo i danari. Gli altri a chi il Catasto piaceva, rispondevano che se i beni mobili variano, possono ancora variare le gravezze, e con il variarle spesso si può a quello inconveniente rimediare. E di quelli che hanno danari occulti non era necessario tener conto; perchè quelli danari che non fruttano, non è ragionevole che paghino, e fruttando conviene che si scuoprino; e se non piaceva loro durare fatica per la Repubblica, lasciassinla da parte, e non se ne travagliassero, perchè la troverebbe dei cittadini amorevoli, ai quali non parrebbe difficile aiutarla di danari e di consiglio; e che sono tanti i comodi e gli onori che si tira dietro il governo, che doverebbero bastar loro senza volere non partecipare de' carichi. Ma il male stava dove e' non dicevano; perchè doleva loro non poter più muovere una guerra senza lor danno, avendo a concorrere alle spese come gli altri; e se questo modo si fusse trovato prima, non si sarebbe fatta la guerra con il re Ladislao, nè ora si farebbe questa con il duca Filippo: le quali si erano fatte per riempiere i cittadini. e non per necessità. Questi umori mossi erano quietati da Giovanni de' Medici, mostrando che non era bene riandare le cose passate, ma sibbene provvedere alle future; e se le gravezze per l'addietro erano state ingiuste, ringraziare Dio, poiche si era ritrovato il modo a farle giuste; e volere che questo modo servisse a riunire, non a dividere la città, come sarebbe quando si ricercasse le imposte passate, e farle ragguagliare alle presenti; e che chi è contento di una mezzana vittoria sempre ne farà meglio, perchè quelli che vogliono sopravvincere spesso perdono. E con simili parole quietò questi umori, e fece che del ragguaglio non si ragionasse. Seguitando intanto la guerra con il duca, si fermò una

Seguitando intanto la guerra con 11 duca, si fermò una pace a Ferrara per il mezzo di un Legato del papa, della quale il duca nel principio di essa non osservò le condizioni, in modochè di nuovo la lega riprese l'armi; e venuto con le

genti di quello alle mani, lo ruppe a Maclovio. Dopo la qual 1428. rotta il duca mosse nuovi ragionamenti d'accordo, ai quali i Vineziani ed i Fiorentini acconsentirono: questi per essere insospettiti de' Vineziani, parendo loro spendere assai per fare potente altri; quelli per aver veduto il Carmignuola dopo la rotta data al duca andar lento, tantochè non pareva loro da potere più confidare in quello. Conchiusesi adunque la pace nel mccccxxviii, per la quale i Fiorentini riebbero le terre perdute in Romagna, ed ai Vineziani rimase Brescia, e di più il duca dette loro Bergamo ed il contado. Spesero in questa guerra i Fiorentini tre milioni e 500 mila ducati, mediante la quale accrebbero ai Vineziani stato e grandezza, ed a loro povertà e disunione. Seguita la pace di fuora, ricominciò la guerra dentro. Non potendo i cittadini grandi sopportare il catasto, e non vedendo via da spegnerlo, pensarono modi a fargli più nimici per avere più compagni ad urtarlo. Mostrarono adunque agli uffiziali deputati a porlo. come la legge gli costringeva ancora ad accatastare i beni de' distrettuali, per vedere se intra quelli vi fussero beni de' Fiorentini. Furono pertanto citati tutti i sudditi a portare intra certo tempo le scritte de' beni loro. Dondechè i Volterrani mandarono alla Signoria a dolersi della cosa; dimodochè gli uffiziali sdegnati ne messero diciotto di loro in prigione. Questo fatto fece assai sdegnare i Volterrani: pure avendo rispetto ai loro prigioni non si mossero.

In questo tempo Giovanni de Medici ammalo, e cognoscendo il male suo mortale, chiamò Cosimo e Lorenzo suoi
figliuoli, e disse loro: « lo credo esser vivuto quel tempo, che
da Dio e dalla natura mi fu al mio nascimento consegnato,
Muoio contento poiche io vi lascio ricchi, sani, e di qualità,
che voi potrete, quando voi seguitiate le mie pedate, vivere
in Firenze onorati e con la grazia di ciascuno. Perche iniuna
cosa mi fa tanto morir contento, quanto ricordarmi di non
aver mai offeso alcuno, anzi piuttosto, secondo ch' io ho potuto, beneficato ognuno. Così conforto a far voi. Dello stato,
se voi volete vivere sicuri, toglietene quanto ve ne è dalle
leggi e dagli uomini dato, il che non vi recherà mai nè invidia ne pericolo, perché quello che l' uomo si toglie, non

loro, e avanti che la perdino vivono in continui affanni. Con

queste arti io ho intra tanti nimici, intra tanti dispareri (') non solamente mantenuta, ma accresciuta la riputazione mia in questa città. Così quando seguitiate le pedate mie, manterrete ed accrescerete voi; ma quando faceste altrimenti, pensate che il fine vostro non ha a essere altrimenti felice, che si sia stato quello di coloro, che nella memoria nostra hanno 1429, rovinato se, e distrutta la casa loro. » Mori poco dipoi, e nell'universale della città lasciò di se un grandissimo desiderio, secondochè meritavano le sue ottime qualità. Fu Giovanni misericordioso, e non solamente dava elemosine a chi le domandaya, ma molte volte al bisogno de' poveri senza essere domandato soccorreva. Amava ognuno, i buoni lodava, e de' cattivi aveva compassione. Non domandò mai onori, ed ebbegli tutti. Non andò mai in palagio se non chiamato. Amava la pace, e fuggiva la guerra. Alle avversità degli uomini sovveniva, le prosperità aiutava. Era alieno dalle rapine pubbliche, e del bene comune augumentatore. Ne' magistrati grazioso, non di molta eloquenza, ma di prudenza grandissima. Mostrava nella presenza melanconico, ma era poi nella conversazione piacevole e faceto. Mori ricchissimo di tesoro, ma più di buona fama e di benevolenza. La cui eredità così de' beni della fortuna, come di quelli dell'animo, fu da Cosimo non solamente mantenuta, ma accresciuta.

Erano i Volterrani stracchi di stare in carcere, e per essere liberi promisero di consentire a quello era comandato loro. Liberati adunque e tornati a Volterra, venne il tempo che i nuovi loro priori prendevano il magistrato; de' quali fu tratto un Giusto, uomo plebeo, ma di credito nella plebe, il quale era uno di quelli, che fu imprigionato a Firenze. Costui acceso per sè medesimo d'odio per la ingiuria pubblica e per la privata contro a' Fiorentini, fu ancora

<sup>(\*)</sup> Cosi la Testina e Aldo; il MS., Giunti, Poggiali e molté edizioni moderne leggono dispiaceri.

stimolato da Giovanni di ... (\*) uomo nobile, e che seco sedeva in magistrato, a dover muovere il popolo con l'autorità de' priori e con la grazia sua, e trarre la terra dalle mani dei Fiorentini, e farne sè principe. Per il consiglio del quale, Giusto prese l'armi, corse la terra, prese il capitano che vi era per i Fiorentini, e si fece con il consentimento del popolo signore di quella. Questa novità seguita in Volterra dispiacque assai ai Fiorentini; pure trovandosi aver fatto pace con il duca, e freschi in su gli accordi, giudicarono potere aver tempo a racquistarla, e per non lo perdere mandarouo subito a quella impresa commissari messer Rinaldo degli Albizzi e messer Palla Strozzi. Giusto intanto, che pensava che i Fiorentini lo assalterebbero, richiese i Sanesi e Lucchesi di aiuto. I Sanesi gliene negarono, dicendo essere in lega con i Fiorentini; e Pagolo Guinigi, che era signore di Lucca, per riacquistare la grazia col popolo di Firenze, la quale nella guerra del duca gli pareva aver perduta per essersi scoperto amico di Filippo, non solamente negò gli aiuti a Giusto, ma ne mando prigione a Firenze quello che era venuto a domandargli. I commissari intanto per giugnere i Volterrani sprovveduti, ragunarono insieme tutte le loro genti d'arme, e levarono di Valdarno di sotto e dal contado di Pisa assai fanteria, e n' andarono verso Volterra. Nè Giusto per essere abbandonato dai vicini, nè per lo assalto che si vedeva fare dai Fiorentini, si abbandonava; ma rifidatosi nella forza del sito e nella grossezza della terra, si provvedeva alla difesa.

Era in Volterra un messer Arcolano fratello di quel Giovanni, che aveva persuaso Giusto a pigliare la Signoria, uomo di credito nella nobiltà. Costui ragunò certi suoi confidenti, e mostrò loro come Dio aveva, per questo accidente venuto, soccorso alla necessità della città loro; perchè se egli erano contenti di pigliar l'armi, e privar Giusto della Signoria, e rendere la città ai Fiorentini, ne seguirebbe che resterebbero i primi di quella terra, ed a le isi preservereb-

<sup>(\*)</sup> Contugi. — In tutte le antiche edizioni, come pure nel MS. Laurenziuno, è taciuto questo nome, che poi trovasi così in nota supplito nelle moderne.

bero gli antichi privilegi suoi. Rimasi adunque d'accordo della cosa, n'andarono al palagio dove si posava il signore, e fermisi parte di loro da basso, messer Arcolano con tre di loro sali in su la sala, e trovato quello con alcuni cittadini lo tirò da parte, come se gli volesse ragionare di alcuna cosa importante; e di un ragionamento in un altro lo condusse in camera, dove egli e quelli che erano seco con le spade lo assalirono. Ne furono però si presti che non dessero comodità a Giusto di por mano all' arme sua; il quale prima che l'ammazzassero feri gravemente due di loro, ma non potendo alfine resistere a tanti, fu morto e gittato a terra del palagio. E prese l'armi quelli della parte di messer Arcolano, dettero la città ai commessarj fiorentini che con le genti vi erano propingui, i quali senza fare altri patti entrarono in quella. Di che ne segui che Volterra peggiorò le sue condizioni, perchè intra le altre cose le smembrarono la maggior parte del contado, e ridussonla (\*) in vicariato.

Perduta adunque quasichè in un tratto e racquistata Volterra, non si vedeva cagione di nuova guerra, se l'ambizione degli uomini non l'avesse di nuovo mossa. Aveva militato assai tempo per la città di Firenze nelle guerre del duca Niccolò Fortebraccio, nato d'una sirocchia di Braccio da Perugia. Costui, venuta la pace, fu dai Fiorentini licenziato, e quando e'venne il caso di Volterra si trovava ancora alloggiato a Fucecchio; ondechè i commessari in quella impresa si valsero di lui e delle sue genti. Fu opinione, nel tempo che messer Rinaldo travagliò seco quella guerra, lo persuadesse a volere sotto qualche finta querela assaltare i Lucchesi, mostrandogli che se e' lo faceva, opererebbe in modo a Firenze, che l'impresa contro a Lucca si farebbe, ed egli ne sarebbe fatto capo. Acquistata pertanto Volterra, e tornato Niccolò alle stanze a Fucecchio, o per le persuasioni di messer Rinaldo, o per la sua propria volontà, di novembre nel mccccxxix con trecento cavalli e trecento fanti occupò Ruoti e Compito castella de'Lucchesi, dipoi sceso nel piano fece grandissima preda. Pubblicata la nuova a Firenze

<sup>(\*)</sup> Alcune edizioni: ridussonlo.

di questo assalto, si fece per tutta la città circoli di ogni sorte uomini, e la maggior parte voleva che si facesse l'impresa di Lucca. De' cittadini grandi che la favorivano, erano quelli della parte de' Medici, e con loro s' era accostato messer Rinaldo, mosso o da giudicare che ella fusse impresa utile per la Repubblica, o da sua propria ambizione, credendo aversi a trovar capo di quella vittoria. Quelli che la disfavorivano erano Niccolò da Uzano e la parte sua. E' pare cosa da non la credere, che si diverso giudizio nel muovere guerra fusse in una medesima città; perchè quelli cittadini e quel popolo, che dopo dieci anni di pace avevano biasimato la guerra presa contra il duca Filippo per difendere la sua libertà, ora dopo tante spese fatte, e in tanta afflizione della città, con ogni efficacia domandassero che si movesse la guerra a Lucca per occupare la libertà d'altri; e dall'altro canto quelli che volleno quella, biasimavano questa. Tanto variano con il tempo i pareri, tanto è più pronta la moltitudine a occupare quello d'altri che a guardare il suo; e tanto sono mossi più gli uomini dalla speranza dello acquistare che dal timore del perdere; perchè questo non è se non da presso creduto; quell'altro, ancora che discosto, si spera. E il popolo di Firenze era ripieno di speranza dagli acquisti che aveva fatti e faceva Niccolò Fortebraccio, e dalle lettere dei rettori propinqui a Lucca. Per che i vicari di Pescia e di Vico scriveyano, che si desse loro licenza di ricevere quelle castella, che venivano a darsi loro, perchè presto tutto il contado di Lucca si acquisterebbe. Aggiunsesi a questo l'ambasciadore mandato dal signore di Lucca a Firenze a dolersi degli assalti fatti da Niccolò, e a pregare la Signoria, che non volesse muover guerra a un suo vicino, e ad una città che sempre gli era stata amica. Chiamavasi l'ambasciadore messer Jacopo Viviani. Costui poco tempo innanzi era stato tenuto prigione da Pagolo Guinigi signor di Lucca per aver congiuratogli contro, e benchè l'avesse trovato in colpa, gli aveva perdonata la vita; e perchè credeva che messer Jacopo gli avesse perdonata l'ingiuria, si fidava di lui. Ma ricordandosi messer Jacopo più del pericolo che del benefizio, venuto a Firenze, segretamente confortava i cittadini all'impresa; i

quali conforti aggiunti all'altre speranze fecero che la Signoria ragunò il Consiglio, dove convennero quattrocentonovantotto cittadini, innanzi ai quali per i principali della città fu disputata la cosa.

Intra i primi che volevano l'impresa, come di sopra dicemmo, era messer Rinaldo, Mostrava costui l'utile che si traeva dall'acquisto, mostrava l'occasione dell'impresa, sendo loro lasciata in preda dai Vineziani e dal duca, ne possendo essere dal papa, implicato nelle cose del Regno, impedita; a questo aggiugneva la facilità dell' espugnarla, sendo serva di un suo cittadino, ed avendo perduto quel natural vigore e quell' antico studio di difendere la sua libertà; in modochè o dal popolo per cacciarne il tiranno, o dal tiranno per paura del popolo la saria concessa. Narrava le ingiurie del signore fatte alla Repubblica nostra, e il malvagio animo suo verso di quella; e quanto era pericoloso se di nuovo o il papa o il duca alla città movesse guerra. E concludeva che niuna impresa fu fatta mai dal popolo fiorentino nè più facile ne più utile nè più giusta. Contra questa opinione Niccolò da Uzano disse, che la città di Firenze non fece mai impresa più ingiusta, nè più pericolosa, nè che da quella dovessero nascere maggiori danni. E prima, che s'andava a ferire una città Guelfa, stata sempre amica al popolo fiorentino, e che uel suo grembo con suo pericolo aveva molte volte ricevuti i Guelfi, che nou potevano stare nella patria loro. E che nelle memorie delle cose nostre non si trovava mai Lucca libera avere offeso Firenze; ma se chi l' aveva fatta serva, come già Castruccio, ed ora costui, l' aveva offesa, non si poteva imputare la colpa a lei, ma al tiranno. E se al tiranno si potesse far guerra senza farla ai cittadini, gli dispiacerebbe meno; ma perché questo non poteva essere, non poteva anche acconsentire, che una città dinanzi amica(') fusse spogliata de' beni suoi. Ma poichė si viveva oggi in modo che del giusto e dell'ingiusto non si aveva a tenere molto conto, voleva lasciare questa parte indietro, e pensar solo all'utilità della



<sup>(\*)</sup> Così le migliori edizioni. In qualche moderna ristampa leggesi citta-dinanza amica.

città. Credeva pertanto quelle cose potersi chiamare utili, che non potevano arrecare facilmente danno. Non sapeva adunque come alcuno poteva chiamare utile quella impresa, dove i danni erano certi, e gli utili dubbi. I danni certi erano le spese che ella si tirava dietro, le quali si vedevano tante, che le dovevano far paura a una città riposata, non che a una stracca da una lunga e grave guerra, come era la loro. Gli utili che se ne potevano trarre, erano l'acquisto di Lucca, i quali confessava essere grandi; ma che egli era da considerare i dubbj che ci erano dentro, i quali a lui parevano tanti. che giudicava l'acquisto impossibile. E che non credessero che i Vineziani e Filippo fussero contenti di questo acquisto; perchè quelli solo mostravano consentirlo per non parere ingrati, avendo poco tempo innanzi con i danari dei Fiorentini preso tanto imperio; quell' altro aveva caro che in nuova guerra e in nuove spese s'implicassero, acciocchè attriti e stracchi da ogni parte, potesse dipoi di nuovo assaltargli; e come non gli mancherà modo, nel mezzo dell'impresa e nella maggior speranza della vittoria di soccorrere i Lucchesi o copertamente con danari, o cassar delle sue genti, e come soldati di ventura mandargli in loro aiuto. Confortava pertanto ad astenersi dall' impresa, e vivere con il tiranno in modo, che se gli facesse dentro più inimici si potesse; perchè non ci era più comoda via a soggiogarla, che lasciarla vivere sotto il tiranno, e da quello affliggere e indebolire; perchè governata la cosa prudentemente, quella città si condurrebbe in termine, che il tiranno non la potendo tenere, ed ella non sappiendo nè potendo per sè governarsi, di necessità caderebbe loro in grembo. Ma che vedeva gli umori mossi, e le parole sue non essere udite; pure voleva pronosticare loro questo, che farebbero una guerra, dove spenderebbero assai, corrcrebbonyi dentro assai pericoli, e in cambio d'occupar Lucca la libererebbero dal tiranno, e di una città amica, soggiogata e debole, farebbero una città libera loro nimica, e con il tempo un ostacolo alla grandezza della Repubblica loro.

Parlato pertanto che fu per l'impresa e contra l'impresa, si venne, secondo il costume, segretamente a ricercare la 16

volontà degli uomini, e di tutto il numero, solo uovantotto la contradissero. Fatta pertanto la diliberazione, e creati i Dieci per trattare la guerra, soldarono genti a piè ed a cavallo, Diputarono commissari Astorre Gianni e messer Rinaldo degli Albizzi, e con Niccolò Fortebraccio di aver da lui le terre aveva prese, e che seguisse l'impresa come soldato nostro. convennero. I commissari arrivati con l' esercito nel paese di Lucca, divisero quello, e Astorre si distese per il piano verso Camaiore e Pietrasanta, e messer Rinaldo se n' andò verso i monti, giudicando che spogliata la città del suo contado, facil cosa fusse dipoi lo espugnarla. Furono l'imprese di costoro infelici, non perchè non acquistassero assai terre, ma per i carichi che furono nel maneggio della guerra dati all' uno e all' altro di loro. Vero è che Astorre Gianni dei carichi suoi se ne dette evidenti cagioni. È una valle propingua a Pietrasanta chiamata Seravezza, ricca e piena di abitatori, i quali sentendo la venuta del commissario se gli fecero incontro, e lo pregarono gli accettasse per fedeli servidori del popolo siorentino. Mostrò Astorre di accettare le proferte, dipoi fece occupare alle sue genti tutti i passi ed i luoghi forti della valle, e fece ragunar gli uomini nel principale tempio loro; e dipoi gli prese tutti prigioni, e alle sue genti fè saccheggiare e distruggere tutto il paese con esempio crudele ed avaro, non perdonando ai luoghi pii, nè a donne, così vergini come maritate. Queste cose così com' elle erano seguite si seppero a Firenze, e dispiacquero non solamente ai magistrati, ma a tutta la città.

De' Seravezzesi alcuni, che dalle mani del commissario s' eranio fuggiti, corsero a Firenze, e per ogni strada e a ogni uomo narravano le miserie lore; dimodochè confortati da molti disiderosi che si punisse il commissario o come mal-vagio uomo, o come contrario alla fazione loro, n' andarono ai Dieci, e domandarono d' essere uditi. E intromessi, uno di loro parò in questa sentenza: « Noi siamo certi, magnifici Signori, che le nostre parole troveranno fede e compassione appresso le Signorie vostre, quando voi saprete in che modo occupasse il paese nostro il commissario vostro, e in qual maniera siamo stati poi trattati da quello. La valle uostra,

come ne possono essere piene le memorie dell' antiche cose vostre, fu sempremai Guelfa, ed è stata molte volte un fedel ricetto ai cittadini vostri, che perseguitati dai Ghibellini sono ricorsi in quella. E sempre gli antichi nostri e noi abbiamo adorato il nome di questa inclita Repubblica, per essere stata capo e principe di quella parte; e mentre che i Lucchesi furono Guelfi, volentieri servimmo allo imperio loro; ma poi che pervennero sotto il tiranno, il quale ha lasciato gli antichi amici, e seguite le parti ghibelline, piuttosto forzati che volontari, l'abbiamo ubbidito. E Dio sa quante volte noi lo abbiamo pregato, che ci desse occasione di dimostrare l'animo nostro verso l'antica parte. Quanto sono gli uomini ciechi ne' desideri loro! Quello che noi desideravamo per nostra salute, è stata la nostra rovina. Perchè come prima noi sentimmo, che l'insegne vostre venivano verso di noi, non come a nimici, ma come ad antichi signori nostri, ci facemmo incontro al commissario vostro, e niettenimo la valle, le nostre fortune e noi nelle sue mani, ed alla sua fede ci raccomandammo, credendo che in lui fusse animo se non di Fiorentino, almeno d'uomo, Le Signorie vostre ci perdoneranno, perchè non poter sopportar peggio di quello abbiamo sopportato, ci dà animo a parlare. Questo vostro commissario non ha d'uomo altro che la presenza, nè di Fiorentino altro che'l nome; una peste mortifera, una fiera crudele, un mostro orrendo, quanto mai da alcuno scrittore fosse figurato; perchè ridottici nel nostro tempio sotto colore di volerci parlare, noi fece prigioni, e la valle tutta rovinò ed arse, e gli abitatori e le robe di quella rapi, spoglio, saccheggiò, battè ed ammazzò; stuprò le donne, viziò le vergini, e trattele dalle braccia delle madri le fece preda de' suoi soldati. Se noi, per alcuna ingiuria fatta al popolo florentino o a lui, avessimo meritato tanto male, o se armati e difendendoci ci avesse presi, ci dorremmo meno, anzi accuseremmo noi, i quali o con l'ingiurie, o con l'arroganza nostra l'avessimo meritato; ma sendo disarmati daticigli liberamente, che dipoi ci abbia rubati, e con tanta ingiuria e ignominia spogliati, siamo forzati a dolerci. E quantunque noi avessimo potuto riempiere la Lombardia di querele, e con

carico di questa città spargere per tutta Italia la fama dell'ingiurie nostre, non l'abbiamo voluto fare, per non imbrattare una si onesta e pietosa Repubblica con la disonestà e crudeltà d'un suo malvagio cittadino; del quale se avanti alla rovina nostra avessimo cognosciuta l'avarizia, ci saremmo sforzati il suo ingordo animo, ancor che non abbi nè misura nè fondo, riempiere, ed aremmo per quella via con parte delle sostanze nostre salvate l'altre. Ma poichè non siamo più a tempo, abbiamo voluto ricorrere a voi, e pregarvi soccorriate all'infelicità de'vostri soggetti, acciocchè gli altri uomini non si sbigottischino per l'esempio nostro a venir sotto l'imperio vostro. E quando non vi muovino gl'infiniti mali nostri, vi nuova la paura dell'ira di Dio, il quale ha veduti i suoi templi saccheggiati ed arsi, e il popolo nostro tradito nel grembo suo. » E detto questo, si gittarono in terra, gridando e pregando che fusse loro renduta la roba e la patria, e facessero restituire (poichè non si poteva l'onore) almeno le mogli ai mariti, ed ai padri le figliuole. L'atrocità della cosa saputa prima, e dipoi dalle vive voci di quelli che l'aveyano sopportata, intesa, commosse il magistrato, e senza differire si fece tornare Astorre, e dipoi fu condannato e ammonito. Ricercossi de' beni de' Seravezzesi, e quelli che si poterono trovare si restituirono, e degli altri furono dalla città con il tempo in vari modi sodisfatti.

Messer Rinaldo degli Albizzi dall' altra parte era diflamato, che egli faceva la guerra non per utilità del popolo fiorentino, ma sua: e come poi che fu commissario, gli era fuggito dall' animo la cupidità di pigliare Lucca, perche gli bastava saccheggiare il contado, e riempiere le possessioni sue di bestiame, e le case sue di preda: e come non gli bastavano le prede che da' suoi satelliti per propria utilità si facevano, e' comperava quelle de' soldati; talchè di commissario era diventato mercatante. Queste calunnie pervenute alle orecchie sue mossero l'intero ed altiero animo suo più che a uu grave uomo non si conveniva, e tanto lo perturbarono, che sdegnato contra il magistrato e cittadini, senza aspettare o domandare licenza se ne tornò a Firenze, e presentatosi davanti ai Dieci, disse, che sapeva bene quanta

difficoltà e pericolo era servire ad un popolo sciolto e ad una città divisa; perchè l'uno ogni romore riempie, l'altra le cattive opere perseguita, le buone non premia, e le dubbie accusa: tantochè vincendo niuno ti loda, errando ognuno ti condanna, perdendo ognuno ti calunnia; perchè la parte amica per invidia, la nimica per odio ti perseguita: nondimeno non aveva mai per paura d'un carico vano lasciato di non fare un'opera, che facesse un utile certo alla sua città, Vero era, che la disonestà delle presenti calunnie aveva vinta la pazienza sua, e fattogli mutar natura. Pertanto pregava il magistrato, che volesse per lo avvenire essere più pronto a difendere i suoi cittadini, acciocchè quelli ancora fussero più pronti a operar bene per la patria: e poichè in Firenze non si usava conceder loro il trionfo, almeno si usasse dai falsi vituperi difenderli; e si ricordassero, che ancora loro erano di quella città cittadini, e come a ogni ora potrebbe essere dato loro qualche carico, per il quale intenderebbero quanta offesa agli uomini interi le false calunnie arrechino. I Dieci secondo il tempo s'ingegnarono mitigarlo, e la cura di quella impresa a Neri di Gino e Alamanno Salviati demandarono. I quali, lasciato da parte il correre per il contado di Lucca, s' accostarono col campo alla terra. E perchè ancora era La stagione fredda, si misero a Capannole, dove ai commissari pareva che si perdesse tempo; e volendosi strignere più alla terra, i soldati per il tempo sinistro non vi s'accordavano. non ostante che i Dieci sollecitassero l'accamparsi, e non accettassero scusa alcuna.

Era in quelli tempi in Firenze uno esimio architettore 1430. chiamato Filippo di ser Brunellesco, dell'opere del quale è piena la nostra città, tanto che meritò dopo la morte, che la sua immagine fusse posta di marmo nel principal tempio di Firenze con lettere a piè, che ancora rendono a chi le legge testimonianza delle sue virtù. Mostrava costui come Lucca si poteva allagare, considerato il sito della città e il letto del fiume del Serchio, e tanto lo persuase, che i Dieci commisero che questa esperienza si facesse. Di che non ne nacque altro che disordine al campo nostro, e sicurtà a'nimici. Perchè i Lucchesi altarono con uno arcine il terreno verso

quella parte, che facevano venire il Serchio, e dipoi una notte ruppero l'argine di quel fosso per il quale conducevano l'acque. Tanto che quelle trovato il riscontro allo verso Lucca e l'argine del canale aperto, in modo per tutto il piano si sparsero, che il campo, non che si potesse appropinquare alla terra, s' ebbe a discostare.

Non riuscita adunque questa impresa, i Dieci che di nuovo presero il magistrato, mandarono commissario messer Giovanni Guicciardini. Costui il più presto che potè s'accampò alla terra. Donde che il signore vedendosi strignere . per conforto d'un messer Antonio del Rosso sanese, il quale in nome del Comun di Siena era appresso di lui, mandò al duca di Milano Salvestro Trenta e Lionardo Buonvisi. Costoro per parte del signore gli chiesero aiuto, e trovandolo freddo, lo pregarono segretamente che dovesse dare loro genti, perchè gli promettevano per parte del popolo dargli preso il loro signore, ed appresso la possessione della terra; avvertendolo che se non pigliava tosto questo partito, il signore darebbe la terra ai Fiorentini, i quali con molte promesse lo sollecitavano. La paura pertanto che il duca ebbe di questo, gli fece porre da parte i rispetti, ed ordino che il conte Francesco Sforza suo soldato gli domandasse pubblicamente licenza per andar nel Regno. Il quale, ottenuta quella, se ne venne con la sua compagnia a Lucca, non ostante che i Fiorentini, sapendo questa pratica, e dubitando di quello avvenne, mandassero al conte Boccaccino Alamanni suo amico per isturbarla. Venuto pertanto il conte a Lucca, i Fiorentini si ritirarono col campo a Librafatta, ed il conte andò subito a campo a Pescia, dove era vicario Pagolo da Diacceto, il quale, consigliato più dalla paura che da alcuno altro migliore rimedio, si fuggi a Pistoja, E se la terra non fusse stata difesa da Giovanni Malavolti, che v'era a guardia, si sarebbe perduta. Il conte pertanto non l'avendo potuta nel primo assalto pigliare, n'andò al borgo a Buggiano e lo prese, e Stigliano, castello propinguo a quello, arse, I Fiorentini, vedendo questa rovina, ricorsero a quelli rimedi, che molte volte gli avevano salvati, sapendo come con i soldati mercenarj, dove le forze non bastavano, giovava la corruzione. E però profersero al conte danari, e quello nou solamente si partisse, ma desse loro la terra. Il conte parendogli non potere trarre più danari da Lucca, facilmente si volse a trarne da quelli che ne avevano. E convenne cou i Fiorentini, non di dar loro Lucca, chè per onestà non lo volle consentire, ma di ab-andonarla quando gli fusse dato cinquanta mila ducatà. E fatta questa convenzione, acciocchè il popolo di Lucca appresso al duca lo escusasse, tenne mano a quello, che i Lucchesi cacciassero il toro signore.

Era in Lucca, come di sopra dicemmo, messer Autonio del Rosso ambasciadore sanese. Costui con autorità del conte praticò con i cittadini la rovina di Pagolo. Capi della congiura furono Piero Cennami e Giovanni da Chivizano, Trovavasi il conte alloggiato fuora della terra in sul Serchio, e con lui era Lanzilao figliuolo del signore. Doude i congiurati in numero di quaranta di notte armati andarono a trovar Pagolo, al romore de' quali fattosi incontro tutto attonito, domandò della cagione della venuta loro. Al quale Piero Cennami disse, come loro erano stati governati da lui più tempo, e condotti coi nimici intorno a morire di ferro e di fame; e però erano diliberati di voler per l'avvenire governar loro, e gli domandarono le chiavi della città ed il tesoro di quella. Ai quali Pagolo rispose, che il tesoro era consumato, le chiavi ed egli erano in loro potestà, e gli pregava di questo solo, che fussero contenti così come la sua Signoria era cominciata e vivuta senza sangue, così senza sangue finisse. Fu dal conte Francesco condotto Pagolo ed il figliuolo al duca, i quali morirono poi in prigione,

La partita del conte aveva lasciata libera Lucca dal liranno, e i Fiorentini dal timore delle genti sue; oude che quelli si prepararono alle difese, e quelli altri ritornarono alle offese; ed avevano eletto per capitano il conte d'Urbino, ti quale strignendo forte la terra costrinse di movo i Lucchesi a ricorrere al duca, il quale sotto il medesimo colore che aveva mandato il conte, mandò in loro aiuto Niccolò Piccinino. A costui, venendo per entrare in Lucca, i nostri si fecero incontro in sul Serchio, ed al passare di quello vennero alla zuffa, e vi furono rotti; e dil commissario con poche delle nostre genti si salvò a Pisa. Questa rotta contristò tutta la unostra città: e perchè l'impresa era stata fatta dall'universale, non sapeudo i popolani contra a chi volgersi, calunniavano chi l'aveva amministrata, poichè d'non polevano calunniare chi l'aveva diliberata, e rissuciarono i carichi dati a messer Rinaldo. Ma più che alcuno era lacero messer Giovanni Guicciardini, accusandolo ch' egli arebbe potuto dopo la partita del conte Francesco ultimare la guerra, ma ch' egli era stato corrotto con danari, e come ne aveva mandati a casa una somma, e allegavano chi gli aveva portati e chi ricevuti. Andarono tanto alto questi rumori e queste accuse, che il Capitano del popolo mosso da queste pubbliche voci, e da quelli della parte contraria spinto, lo citò. Comparse messer Giovanni tutto pieno di sdegno; donde i parenti suoi per onor loro operarono tanto, che il capitano abhandonò l'impresa.

I Lucchesi dopo la vittoria non solamente riebbero le 1433. loro terre, ma occuparono tutte quelle del contado di Pisa, eccetto Bientina, Calcinaia, Livorno e Librafatta. E se non fusse stata scoperta una congiura che s'era fatta in Pisa, si perdeva anche quella città. I Fiorentini riordinarono le lor genti, e fecero loro capitano Micheletto allievo di Sforza. Dall'altra parte il duca seguitò la vittoria, e per potere con più forze affliggere i Fiorentini, fece che i Genovesi, Sanesi e il signore di Piombino si collegassero alla difesa di Lucca, e che soldassero Niccolò Piccinino per loro capitano: la qual cosa lo fece in tutto scoprire. Donde che i Vineziani ed i Fiorentini rinnovarono la lega, e la guerra si cominciò a fare apertamente in Lombardia ed in Toscana, e nell'una e nell'altra provincia seguirono con varia fortuna varie zuffe; tanto che stracco ciascuno si fece di maggio nel mccccxxxiii l'accordo infra le parti. Per il quale i Fiorentini, Lucchesi e Sanesi, che avevano nella guerra occupate più castella l'uno all'altro, le lasciarono tutte, e ciascuno torno nella possessione delle sue.

Mentre che questa guerra si travagliava, ribollivano tuttavia i maligni unori delle parti di dentro; e Cosimo de' Medici dopo la morte di Giovanni suo padre con maggior animo nelle cose pubbliche, e con maggiore studio e più liberalità con gli amici, ehe non avea fatto il padre, si governava. In modo che quelli, che per la morte di Giovanni si erano rallegrati, vedendo qual era Cosimo, si contristavano. Era Cosimo uomo prudentissimo, di grave e grata presenza, tutto liberale, tutto umano, ne mai tento alcuna cosa contra alla parte nè contro allo Stato, ma attendeva a beneficar ciascuno, e con la liberalità sua farsi partigiani assai cittadini. Dimodochè l' esempio suo accresceva carico a quelli che governavano, e lui giudicava per questa via o vivere in Firenze potente e sicuro quanto alcun altro, o venendosi per l'ambizione degli avversarj allo strasordinario, essere e con l'armi e con i favori superiore. Grandi strumenti a ordire la potenza sua furono Averardo de' Medici e Puccio Pucci. Di costoro, Averardo con l'audacia, e Puccio con la prudenza e sagacità, favori e grandezza gli somministravano. Ed era tauto stimato il consiglio e il giudizio di Puccio, e tanto per ciascuno conosciuto, che la parte di Cosimo non da lui, ma da Puccio era nominata. Da questa così divisa città fu fatta l'impresa di Lucca; nella quale s'accesero gli umori delle parti, non che si spegnessero. Ed avvegnachè la parte di Cosimo fusse quella che l'avesse favorita, nondimeno ne' governi d'essa erano mandati assai di quelli della parte avversa, come uomini più riputati nello Stato. A che non potendo Averardo de' Medici e gli altri rimediare, attendevano con ogni arte e industria a calunniargli, e se perdita alcuna nasceva, che ne nacquero molte, era non la fortuna o la forza del nimico, ma la poca prudenza del commissario accusata. Questo fece aggrayar i peccati di Astorre Gianni: questo fece sdegnar messer Rinaldo degli Albizzi, e partirsi dalla sua commissione senza licenza: questo medesimo fece richiedere dal Capitano del popolo messer Giovanni Guicciardini. Da questo tu'ti gli altri carichi, che a' magistrati ed ai commissari si dettero, nacquero, perchè i veri s'accrescevano, i non veri si fingevano, e i veri e i non veri da quel popolo che ordinariamente gli odiava, erano creduti.

Queste così fatte cose e modi strasordinari di procedere erano ottimamente da Niccolò da Uzano e dagli altri capi della parte cognosciuti, e molte volte avevano insieme ragionato de'rimedi, e non ce gli trovavano: perche pareva loro il lasciar crescere la cosa pericoloso, e il volerla urtare difficile. E Niccolò da Uzano era il primo al quale non piacevano le vie strasordinarie; onde che vivendosi con la guerra fuora, e con questi travagli dentro, Niccolò Barbadori volendo disporre Niccolò da Uzano a consentire alla rovina di Cosimo. l'andò a troyare a casa, dove tutto pensoso in un suo studio dimorava, e lo confortò con quelle ragioni senne addurre migliori a voler convenir con messer Rinaldo a cacciar Cosimo. Al quale Niccolò da Uzano rispose in questa sentenza: « E'si farebbe per te, per la tua casa e per la nostra Repubblica, che tu e gli altri che ti seguono in questa opinione avessero piuttosto la barba di ariento che d'oro, come si dice che hai tu; perchè i loro consigli procedendo da capo canulo e pieno di esperienza, sarebbero più savi e più utili a ciascheduno. E' mi pare, che coloro che pensano di cacciare Cosimo di Firenze, abbino prima che ogni cosa a misurare le forze loro e quelle di Cosimo. Questa nostra parte voi l'avete battezzata la parte de'nobili, e la contraria quella della plebe. Quando la verità corrispondesse al nome, sarebbe in ogni accidente la vittoria dubbia, e piuttosto dovremmo temer noi che sperare, mossi dall' esempio dell' antiche nobilità di questa città, le quali dalla plebe sono state spente. Ma noi abbiamo molto più da temere, sendo la nostra parte smembrata, e quella degli avversari intera. La prima cosa. Neri di Gino e Nerone di Nigi, duoi de' primi cittadini nostri, non si sono mai dichiarati in modo che si possa dire che siano più amici nostri che loro. Sonci assai famiglie, anzi assai case divise: perchè molti per invidia de' fratelli o de' congiunti disfavoriscono noi, e favoriscono loro. Io te ne voglio ricordare alcuno de'più importanti, gli altri considererai tu per te medesimo. De'figliuoli di messer Maso degli Albizzi, Luca per invidia di messer Rinaldo s' è gittato dalla parte loro. In casa i Guicciardini, de' figliuoli di messer Luigi, Piero è nimico a messer Giovanni, e favorisce gli avversarj nostri; Tommaso e Niccolò Soderini apertamente per l'odio portano a Francesco loro zio, ci fanno contro. In modochè se si considera bene quali sono loro, e quali siamo noi, io non so perchè più si merita d'essere chiamata la parte nostra

nobile, che la loro. E se e' fusse perchè loro sono seguitati da tutta la plebe, noi siamo per questo in peggior condizione, e loro in migliore, e in tanto, che se si viene all'armi o a'partiti, noi non siamo per poter resistere. E se noi stiamo ancora nella dignità nostra, nasce dalla riputazione antica di questo Stato, la quale si ha per cinquanta anni conservata; ma come e' si venisse alla prova, e che si scoprisse la debolezza nostra, noi ce la perderemmo. E se tu dicessi che la giusta cagione che ci muove accrescerebbe a noi credito, ed a loro lo torrebbe, ti rispondo, che questa giustizia conviene che sia intesa e creduta dagli altri, come da noi; il che è tutto il contrario, perchè la cagione che ci muove è tutta fondata in sul sospetto che non si faccia principe di questa città. Se questo sospetto noi l'abbiamo, non l'hanno gli altri; anzi, che è peggio, accusano noi di quello che noi accusiamo lui. L'opere di Cosimo che ce lo fanno sospetto, sono, perchè egli serve de' suoi danari ciascuno, e non solamente i privati ma il pubblico, e non solo i Fiorentini ma i condottieri: perchè e' favorisce quello e quell' altro cittadino, che ha bisogno de' magistrati; perché e' tira con la benivolenza ch' egli ha nell'universale, questo e quell'altro suo amico a' maggior gradi d'onori. Adunque converrebbe addurre le cagioni del cacciarlo, perchè egli è pietoso, officioso, liberale e amato da ciascuno. Dimmi un poco, qual legge è quella che proibisca, o che biasimi e danni negli uomini la pietà, la liberalità, l'amore? E benchè e' sieno modi tutti che tirano gli uomini volando al principato, nondimeno e' non sono creduti cosi, nè noi siamo sufficienti a dargli ad intendere; perchè i modi nostri ci hanno tolta la fede, e la città che naturalmente è partigiana e, per essere vivuta sempre in parte, corrotta, non può prestar gli orecchi a simili accuse. Ma poniamo che vi riuscisse il cacciarlo, che potrebbe, avendo una Signoria propizia, riuscire facilmente: come potreste voi mai intra tanti suoi amici, che ci rimarrebbero, ed arderebbero di desiderio della tornata sua, ovviare che e' non ci ritornasse? Questo sarebbe impossibile, perchè mai, sendo tanti, ed avendo la benivolenza universale, non ve ne potreste assicurare. E quanti più de' primi suoi scoperti amici cacciassi,

tanti più nimici vi fareste; in modo che dopo poco tempo ei ci ritornerebbe, e ne avreste guadagnato questo, che voi l'avreste cacciato buono, e tornerebbeci cattivo; perchè la natura sua sarebbe corrotta da quelli che lo rivocassino, a'quali sendo obbligato, non si potrebbe opporre. E se voi disegnassi di farlo morire, non mai per via de' magistrati vi riuscirà, perchè i danari suoi e gli animi vostri corruttibili sempre lo salveranno. Ma poniamo ch' e' muoia, o cacciato non torni, io non veggo che acquisto ci facci dentro la nostra Repubblica; perchè se ella si libera da Cosimo, la si fa serva a messer Rinaldo: ed jo per me sono uno di quelli che desidero, che niuno cittadino di potenza e di autorità superi l'altro. Ma quando alcuno di questi due avesse a prevalere, io non so qual cagione mi facesse amare più messer Rinaldo che Cosimo. Nè ti voglio dir altro, se non che Dio guardi questa città, che alcuno suo cittadino ne diventi principe: ma quando pure i peccati nostri lo meritassero, la guardi di aver a ubbidire a lui. Non voler dunque consigliare che si pigli un partito che da ogni parte sia dannoso, nè credere, accompagnato da pochi, poter opporti alla voglia di molti; perchè tutti questi cittadini, parte per ignoranza, parte per malizia, sono a vendere questa Repubblica apparecchiati; ed è in tanto la fortuna loro amica, ch' eglino hanno trovato il comperatore. Governati pertanto per il mio consiglio, attendi a vivere modestamente, ed avrai, quanto alla libertà, così a sospetto quelli della parte nostra, come quelli della avversa. E quando travaglio alcuno nasca, vivendo neutrale, sarai a ciascuno grato, e così gioverai a te, e non nocerai alla tua patria. »

Queste parole raffrenarono alquanto l'animo del Barbadoro, in modo che le cose stettero quiete quanto durò la guerra di Lucca. Ma seguita la pace, e con quella la morte di Niccolò da Uzano, rimase la città senza guerra e senza freno. Dondechè senza alcuno rispetto crebbero i malvagi umori, e messer Rinaldo, parendogli esser rimasto solo principe della parte, non cessava di pregare ed infestare tutti i cittadini, i quali credeva potessero essere gonfalonieri, che si armassero a liberar la patria da quell'uomo, che di necessità per la malignità de' pochi e per la ignoranza de' molti la conduceva in servitù. Questi modi tenuti da messer Rinaldo, e quelli di coloro che favorivano la parte avversa, tenevano la città piena di sospetto, e qualunque volta si creava un magistrato, si diceva pubblicamente quanti dell'una e quanti dell' altra parte vi sedevano; e nella tratta de' Signori stava tutta la città sollevata. Ogni caso che veniva davanti ai magistrati, ancora che minimo, si riduceva fra loro in gara; i segreti si pubblicavano; così il bene come il male si favoriva; e disfavoriva; i buoni, come i cattivi, erano ugualmente lacerati; niuno magistrato faceva l' ufficio suo.

Stando adunque Firenze in questa confusione, e messer Rinaldo in quella voglia d'abbassare la potenza di Cosimo, e sapendo come Bernardo Guadagni poteva essere gonfaloniere, pagò le sue gravezze, acciocchè il debito pubblico non gli togliesse quel grado. Venutosi dipoi alla tratta de' Signori, fece la fortuna, amica alle discordie nostre, che Bernardo fu tratto gonfaloniere per sedere il settembre e l'ottobre. Il quale messer Rinaldo andò subito a visitare, e gli disse, quanto la parte de' nobili e qualunque desiderava ben vivere, s' era rallegrato per essere lui pervenuto a quella dignità, e che a lui si apparteneva operare in modo, che non si fussero rallegrati invano. Mostrogli di poi i pericoli che nella disunione si correvano, e come e'non era altro rimedio all' unione che spegnere Cosimo, perchè solo quello, per i favori che dalle immoderate sue ricchezze nascevano, gli teneva infermi; e che s' era condotto tanto alto che, se non vi si provvedeva, ne diventerebbe principe; e come a un buono cittadino s' apparteneva rimediarvi, chiamare il popolo in piazza, ripigliare lo Stato, per rendere alla patria la sua libertà. Ricordògli, che messer Salvestro de'Medici potette ingiustamente frenare la grandezza de' Guelfi, ai quali per il sangue dai loro antichi sparso s'apparteneva il governo, e che quello ch'egli fare contra tanti ingiustamente potette. notrebbe ben far esso giustamente contro ad un solo. Confortollo a non temere, perchè gli amici con l'armi sarebbero presti per aiutarlo; e della plebe che l'adorava non tenesse conto, perche non trarrebbe Cosimo da lei altri favori che

si traesse giá messer Giorgio Scali; né delle sue ricchezze dubitasse, perché quando fia in potestà de' Siguori, le sa-ranno loro. E conchiusegli, che questo fatto farebbe la Repubblica secura ed unita, e lui glorioso. Alle quali parole Bernardo rispose brevemente, come guidicava cosa necessaria fare quanto egli diceva; e perché il tempo era da spenderlo in operare, attendesse a prepararsi con le forze per essere presto, persuaso ch' egli avesse i compagni.

Preso che ebbe Bernardo il magistrato, disposti i compagni, e convenuto con messer Rinaldo, citò Cosimo, il quale, ancora che ne fusse da molti amici sconfortato, compari, confidatosi più nella innocenzia sua, che nella misericordia de' Signori. Come Cosimo fu in Palagio e sostenuto, messer Rinaldo con molti armati usci di casa, ed appresso a quello tutta la parte, e ne vennero in piazza, dove i Signori fecero chiamare il popolo, e crearono dugento uomini di Balía per riformar lo stato della città. Nella qual Balía. come prima si potette, si trattò della riforma, e della vita e della morte di Cosimo. Molti volevano che fusse mandato in esilio, molti morto, molti altri tacevano o ner compassione di lui o per paura di loro. I quali dispareri non lasciavano conchiudere alcuna cosa. È nella torre del Palagio un luogo tanto grande quanto patisce lo spazio di quella, chiamato l'Alberghettino, nel quale fu rinchiuso Cosimo e dato in guardia a Federigo Malavolti. Dal quale luogo sentendo Cosimo fare il parlamento, ed il romor dell' armi che in piazza si faceva, e il sonare spesso a Balia, stava con sospetto della sua vita; ma più ancora temeva, che strasordinariamente i particolari nimici lo facessero morire. Per questo s'asteneva dal cibo, tanto che in quattro giorni non aveva voluto mangiar altro che un poco di pane. Della qual cosa accorgendosi Federigo, gli disse: « Tu dubiti, Cosimo, di non esser avvelenato, e fai te morire di fame e poco onore a me, credendo ch'io volessi tenere le mani a una simile scelleratezza. Io noncredo che tu abbi a perdere la vita, tanti amici hai in Palagio e fuori; ma quando pur avessi a perderla, vivi sicuro, che e' piglierauno altri modi che usar me per ministro a tortela; perchè io non voglio bruttarmi le mani nel sangue d'alcuno,



e massime del tuo, che non mi offendesti mai: sta pertanto di buona voglia, prendi il cibo, e mantienti viva agli amici cel alla patria. E perc è con maggior fidanza possi farlo, io voglio delle cose tue medesime mangiar teco. » Queste parole tutto confortarono Cosimo, e con le lagrime agli occhi abracciò e haciò Federigo, e con vive ed efficaci parole ringraziò quello di si pietoso ed amorevole ufficio, offerendo essernegli gratissimo, se mai dalla fortuna gliene fusse data occasione.

Sendo adunque Cosimo alguanto riconfortato, e disputandosi intra i cittadini il caso suo, occorse che Federigo per dargli piacere condusse a cena seco un famigliare del Gonfaloniere, chiamato il Farganaccio, uomo sollazzevole e faceto. Ed avendo quasi che cenato, Cosimo che pensò valersi della venuta di costui, perchè benissimo lo conosceva, accennò Federigo che si partisse. Il quale, intendendo la cagione, finse di andar per cose che mancassero a fornire la cena, e lasciati quelli soli. Cosimo, dono alquante amorevoli parole usate al Farganaccio, gli dette uno contrassegno, e gl' impose che andasse allo Spedalingo di S. Maria Nuova per mille e cento ducati; cento ne prendesse per sè, e mille ne portasse al Gonfaloniere, e pregasse quello, che, presa ouesta occasione, gli venisse a parlare. Accettò costui la commissione: i danari furono pagati; donde Bernardo ne diventò più umano, e ne segui che Cosimo fu confinato a Padova contro alla voglia di messer Rinaldo, che lo voleva spegnere. Fu ancora confinato Averardo e molti della casa de' Medici, e con quelli Puccio e Giovanni Pucci. E per isbigottire quelli ch' erano malcontenti dell' esilio di Cosimo, dettero Balia agli Otto di guardia ed al Capitano del popolo. Dopo le quali diliberazioni Cosimo a' di nu d'ottobre nel mccccxxxun venne davanti ai Signori, dai quali gli fu denunziato il confine, confortandolo all' ubbidire, quando ei non volesse che più aspramente contra a' suoi beni e contra di lui si procedesse. Accettò Cosimo con vista allegra il confine, affermando che dovungue quella Signoria lo mandasse era per stare volentieri. Pregava bene che, poi gli aveva conservata la vita, gliene difendesse, perchè sentiva essere in piazza molti che desideravano il saugue

ummer Linking)

suo. Offerse dipoi in qualunque luogo dove fusse, alla città, al popolo ed alle loro Signorie sè e le sostanze sue. Fu dal Gonfaloniere confortato, e tanto ritenuto in Palagio che venisse la notte. Dipoi lo condusse in casa sua, e fattolo cenar seco, da molti armati lo fece accompagnare a' confini. Fu dovunque passò ricevuto Cosimo onorevolmente, e dai Vineziani pubblicamente visitato, e non come sbandito, ma come posto in supremo grado oporato.

Rimasa Firenze vedova di un tanto cittadino, e tanto universalmente amato, era ciascuno sbigottito, e parimente quelli che avevano vinto, e quelli ch' erano vinti temevano, Donde che messer Rinaldo dubitando del suo futuro male, per non mancare a sè ed alla parte, ragunati molti cittadini amici, disse a quelli, che vedeva apparecchiata la rovina loro per essersi lasciati vincere dai prieghi, dalle lagrime e da' danari de' loro nimici; e non s'accorgevano, che poco dipoi aranno a pregare e piagnere eglino, e che i loro prieghi non saranno uditi, e delle loro lagrime non troveranno chi abbia compassione, e de'danari presi restituiranno il capitale e pagheranno l'usura con tormenti, morti ed esili; e ch'egli era molto meglio essersi stati, che aver lasciato Cosimo in vita, e gli amici suoi in Firenze; perchè gli uomini grandi o e' non s' hanno a toccare, o tocchi a spegnere; nè ci vedeva altro rimedio che farsi forti nella città, acciocche risentendosi i nimici, che si risentirieno presto, si potesse cacciargli con l'armi, poichè con i modi civili non se n' erano potuti mandare. E che 'l rimedio era quello, che molto tempo innanzi aveva ricordato, di riguadagnarsi i Grandi, rendendo e concedendo loro tutti gli onori della città, e farsi forti con questa parte, poichè i loro avversarj s'erano fatti forti con la plebe. E come per questo la parte loro sarebbe più gagliarda, quanto in quella sarebbe più vita, più virtù, più animo e più credito; affermando, che se questo ultimo e vero rimedio non si pigliava, non vedeva con quale altro modo si potesse conservare uno stato, intra tanti nimici, e cognosceva una propinqua rovina della parte loro e della città. A che Mariotto Baldovinetti uno de' ragunati s'oppose, mostrando la superbia de' Grandi e la na-

tura loro insopportabile; e che e'non era da ricorrere sotto una certa tirannide loro per fuggire i dubbj pericoli della plebe. Dondechė messer Rinaldo veduto il suo consiglio non esser udito, si dolse della sua sventura e di quella della sua parte, imputando ogni cosa più ai cieli che volevano cosi, che alla ignoranza e cecità degli uomini. Standosi la cosa adunque in questa maniera senza fare alcuna necessaria provvisione, fu trovata una lettera scritta da messer Agnolo Acciajuoli a Cosimo, la quale gli mostrava la disposizione della città verso di lui, e lo confortava a far che si movesse qualche guerra, ed a farsi amico Neri di Gino; perchè giudicava, che come la città avesse bisogno di danari, non si troverebbe chi la servisse, e verrebbe la memoria sua a rinfrescarsi ne' cittadini ed il desiderio di farlo ritoruare. E se Neri si smembrasse da messer Rinaldo, quella parte indebolirebbe tanto, che la non sarebbe sufficiente a difendersi. Questa lettera venuta alle mani de' magistrati fu cagione che messer Agnolo fusse preso, collato e mandato in esilio. Nè per tale esempio si frenò in alcuna parte l'umore che favoriva Cosimo

Era di già girato quasi che l'anno dal di che Cosimo 1434. era stato cacciato, e venendo il fine d'agosto del mccccxxxiv, fu tratto Gonfaloniere per li due mesi futuri Niccolò di Cocco. e con quello otto Signori tutti partigiani di Cosimo; dimodochè tal Signoria spaventò messer Rinaldo e tutta la sua parte. E perchè avanti che i Signori prendino il magistrato, eglino stanno tre giorni privati , messer Rinaldo fu di nuovo con i capi della parte sua, mostrò loro il certo e propinquo pericolo, e che il rimedio era pigliare l'armi, e fare che Donato Velluti, il quale allora sedeva Gonfaloniere, ragunasse il popolo in piazza, facesse nuova Balia, privasse i nuovi Signori del magistrato, e se ne creasse de' nuovi a proposito dello Stato, e s'ardessero le borse, e con nuovi squittini si riempiessino di amici. Questo partito era da molti giudicato sicuro e necessario; da molti altri troppo violento e da tirarsi dietro troppo carico. E tra quelli, a chi e'dispiacque, fu messer Palla Strozzi, il quale era uomo quieto, gentile ed umano, e piuttosto atto alli studi delle lettere, che a frenare una

parte, ed opporsi alle civili discordie. E però disse che i partiti o astuti o audaci paiono nel principio buoni, ma riescono poi nel trattargli difficili, e nel finirgli dannosi; e che credeva che il timore delle nuove guerre di fuori, sendo le genti del duca in Romagna sopra i confini nostri, farebbe che i Signori penserebbero più a quelle, che alle discordie di dentro; pure, quando si vedesse che volessero alterare (il che non potevano fare che non s'intendesse), sempre si sarebbe a tempo a pigliar l'armi, ed eseguire quanto paresse necessario per la salute comune; il che facendosi per necessità, seguirebbe con meno ammirazione del popolo e meno carico loro. Fu pertanto conchiuso che si lasciassero entrare i nuovi Signori, e che si vigilassero i loro andamenti; e quando si sentisse cosa alcuna contra la parte, ciascuno pigliasse l'armi, e convenisse alla piazza di S. Pulinari, luogo propinquo al Palagio, donde potrebbero poi condursi dove paresse loro necessario.

Partiti con questa conclusione, i Signori nuovi entrarono in magistrato, e il Gonfaloniere per darsi riputazione, e per isbigottire quelli che disegnassero opporsegli, condanuò Donato Velluti suo antecessore alle carceri, come uomo che si fosse valuto de' danari pubblici. Dopo questo tentò i compagni per far ritornare Cosimo, e trovatigli disposti, ne parlava con quelli che della parte de' Medici giudicava capi; dai quali sendo riscaldato, citò messer Rinaldo, Ridolfo Peruzzi, e Niccolò Barbadori, come principali della parte avversa. Dopo la qual citazione pensò messer Rinaldo che e' non fusse da ritardar più, ed usci fuora di casa con grande numero d'armati, col quale si congiunse subito Ridolfo Peruzzi e Niccolò Barbadori. Fra costoro era di molti altri cittadini ed assai soldati, che in Firenze senza soldo si trovavano, e tutti si fermarono, secondo la convenzione fatta, alla piazza di San Pulinari, Messer Palla Strozzi, ancora ch' egli avesse ragunale assai genti, non usci fuora: il simile fece messer Giovanni Guicciardini: donde che messer Rinaldo mandò a sollecitargli, e a riprendergli della loro tardità. Messer Giovanni rispose, che e'faceva assai guerra alla parte nimica, se teneva, con lo starsi in casa, che Piero suo fratello non uscisse fuora a soccorrere il Palagio; messer Palla dopo molte ambasciate

fattegli venne a San Pulinari a cavallo con duoi a piedi, e disarmato; al quale messer Rinaldo si fece incontra, e forte lo riprese della sua negligenza, e che il non convenire con gli altri nasceva o da poca fede o da poco animo, e l'uno e l'altro di questi carichi doveva fuggir un uomo che volesse esser tenuto di quella sorte che era tenuto egli; e se credeva per non far suo debito contro alla parte, che gl'inimici suoi vincendo gli perdonassero o la vita o l'esilio, se n'ingannava; e quanto s'aspettava a lui, venendo alcuna cosa sinistra, ci avrebbe questo contento di non esser mancato innanzi al pericolo con il consiglio, e in sul pericolo con la forza. Ma a lui ed agli altri si raddoppieriano i dispiaceri, pensando di avere tradita la patria loro tre volte: l' una, quando salvarono Cosimo; l'altra, quando non presero i suoi consigli; la terza, allora di non la soccorrere con l'armi. Alle quali parole messer Palla non rispose cosa che dai circostanti fusse intesa, ma mormorando volse il cavallo, e tornossene a casa.

I Signori sentendo messer Rinaldo e la sua parte aver prese l'armi, e vedendosi abbandonati, fatto serrare il Palagio, privi di consiglio, non sapevano che farsi. Ma soprastando messer Rinaldo a venire in piazza per aspettar quelle forze che non vennero, tolse a sè l'occasione del vincere, e dette animo a loro a provvedersi, ed a molti cittadini d'andare a quelli, e confortargli a voler usar termini, che si posassero l'armi. Andarono adunque alcuni meno sospetti da parte dei Signori a messer Rinaldo, e dissero che la Signoria non sapeva la cagione perchè questi moti si facessero, e che non aveva mai pensato d'offenderlo; e se si era ragionato di Cosimo, non si era peusato a rimetterlo; e se questa era la cagione del sospetto, che gli assicurerebbero, e che fussero contenti di venire in Palagio, e che sarebbero ben veduti e compiaciuti d'ogni loro dimanda. Queste parole non fecero mutar di proposito messer Rinaldo; ma diceva volere assicurarsi col fargli privati, e dipoi a beneficio di ciascuno si riordinasse la città. Ma sempre occorre, che dove le autorità sono pari, e i pareri siano diversi, vi si risolve rare volte alcuna cosa in bene. Ridolfo Peruzzi, mosso dalle parole di quelli cittadini, disse che per lui non si cercava altro, se non

che Cosimo non tornasse; ed avendo questo d'accordo, gli pareva assai viltoria, nè voleva per averla maggiore riempiere la sua città di sangue, e però voleva ubbidire alla Signoria, e con le sue genti n'andò in Palagio, dove fu lietamente ricevulo. Il fermarsi adunque messer Rinaldo a San Pulinari, il poco animo di messer Palla, e la partita di Ridolfo avevano tolta a messer Rinaldo la vittoria dell'impresa, ed erano cominciati gli animi de' cittadini che lo seguivano a mancare di quella prima caldezza; a che s'aggiunse l'autorità del nasa.

Trovavasi papa Eugenio in Firenze stato cacciato di Roma dal popolo, il quale sentendo questi tumulti, e parendogli suo ufficio il quietargli, mandò messer Giovanni Vitelleschi patriarca, amicissimo di messer Rinaldo, a pregarlo che venisse a lui, perchè non gli mancherebbe con la Signoria nè autorità nè fede a farlo contento e sicuro senza sangue e danno de' cittadini. Persuaso pertanto messer Rinaldo dall'amico, con tutti quelli che armati lo seguivano n'andò a Santa Maria Novella, dove il papa dimorava. Al quale Eugenio fece intendere la fede che i Signori gli avevano data, e rimessa in lui ogni differenza, e che si ordinerebbero le cose, quando e' posasse l' armi, come a quello paresse. Messer Rinaldo avendo veduta la freddezza di messer Palla, e la leggerezza di Ridolfo Peruzzi, scarso di migliore partito si rimise nelle braccia sue, pensando pure che l'autorità del papa l'avesse a preservare. Onde che il papa fece significare a Niccolò Barbadori e agli altri, che fuora l'aspettavano, che andassero a posar l'armi, perchè messer Rinaldo rimaneva con il pontefice per trattare l'accordo con i Signori; alla qual voce ciascuno si risolvė e si disarmò.

I Signori vedendo disarmati gli avversari loro, attesero a praticar l'accordo per mezzo del papa, e dall'altra parte mandarono segretamente nella montagna di Pistoia per fanterie, e quelle con tutte le loro genti d'arme fecero venire di notte in Firenze, e presi i luoghi forti della città, chiamarono il popolo in piazza, e crearono nuova Balia; la quale come prima si ragunò, restitut Cosimo alla patria e gli altri ch' erano con quello stati confinati; e della parte nimica con-



finò messer Rinaldo degli Albizzi, Ridolfo Peruzzi, Niccolò Barbadori e messer Palla Strozzi con molti altri cittadini, e in tanta quantità, che poche terre in Italia rimasero dove non ne fusse mandati in esilio, e molte fuora d' Italia ne furono ripiene. Talchè Firenze per simile accidente non solamente si privò d'uomini da bene, ma di ricchezze e d'industria. Il papa vedendo tanta rovina sopra di coloro, i quali per i suoi prieghi aveano posate l'armi, ne restò malissimo contento, e con messer Rinaldo si dolse della ingiuria fattagli sotto la sua fede, e lo confortò a pazienza, ed a sperare bene per la varietà della fortuna. Al quale messer Rinaldo rispose: « La poca fede, che coloro che mi dovevano credere » m' hanno prestata, e la troppa ch' io ho prestata a voi, ha me e la mia parte rovinata. Ma io più di me stesso che d'alcuno mi dolgo, poichè io credetti, che voi ch' eri stato cacciato dalla patria vostra, potessi tener me nella mia. De'ginochi della fortuna io n'ho assai buona esperienza, e come io ho poco confidato nelle prosperità, così l'avversità meno mi offendono; e so che quando le piacerà, la mi si potrà mostrare più lieta. Ma quando mai non le piaccia, io stimerò sempre poco vivere in una città, dove possino meno le leggi che gli uomini; perchè quella patria è desiderabile, nella quale le sostanze e gli amici si possono sicuramente godere, non quella dove ti possino essere quelle tolte facilmente, e gli amici per paura di loro propri nelle tue maggiori necessità t'abbandonino. E sempre agli uomini savi e buoni fu meno grave udire i mali della patria loro che vedergli; e cosa più gloriosa reputano essere uno onorevole ribello che uno schiavo cittadino. » E partito dal papa pieno di sdegno. seco medesimo spesso i suoi consigli e la freddezza degli amici riprendendo, se n'andò in esilio, Cosimo dall'altra parte avendo notizia della sua restituzione tornò in Firenze: e rade volte occorse, che un cittadino, tornando trionfante da una vittoria, fusse ricevuto dalla sua patria con tanto concorso di popolo e con tanta dimostrazione di benivolenza, con quanta fu ricevuto egli tornando dallo esilio, e da ciascuno volontariamente fu salutato benefattore del popolo, e padre della patria.

## LIBRO OUINTO

## SOMMARIO

Vicende a cui vanno sottoposti i governi per i continui mutamenti naturali a tutte le cose nmane. - Stato dell'Italia. - Sette d'armi, Braccesca e Sforzesca (1434). - Si uniscono ai danui del papa, che dai Romani è cacciato via. - Francesco Sforza si accorda col papa. - Guerra fra il duca di Milann e il papa, con cui si collegano i Fiorentini e i Veneziani. - Tornato Cosimo dall'esilio, la parte a lui savorevole cresciuta in potere e in baldanza tiranneggia fieramente la parte contraria. - Giovanna Il regina di Napoli muore, e il regno si disputano Rinieri d'Angio, e Alfonso d'Aragona; il quale, vinto dai Genovesi e da loro dato in potere al duca di Milano, diviene suo amico e da lui è liberato (1435). - Fazioni dei Fregosi e degli Adorni in Genova. - 1 Genovesi per opera di Francesco Spinola cacciano il governatore del duca di Milano, e fanno lega contro di lui co'Fiorentini e co'Veneziani. - Il duca di Milano, persuaso anche da Rinaldo degli Albizzi e dagli altri fuorusciti Fiorentini, manda Niccolò Piccinino suo capitano ai danni di Firenze (1436). - Lo Sforza capitano dei Fiorentini rompe il Piccinino sotto Barga, indi mnove contro Lucca (1437), cui viene in aiuto il duca di Milano, - Mala fede de' Veneziani co' Fiorentini. -Cosimo de' Medici a Venezia. - 1 Fiorentini fanno pace co' Lucchesi (1438). -Papa Eugenio IV consacra la metropolitana fiorentina fabbricata co'disegni di Arnolfo e di Brunellesco.-Concilio di Firenze, in cui si opera l'unione della Chiesa greca colla latina (1439). - Niccolo Piccinino invade in nome del duca di Milano molti luoghi della Chiesa, ed assale i Veneziani, ai quali vengono in soccorso i Fiorentini colle armi sforzesche. - Guerra continuata con alterna fortuna tra il Piccinino e lo Sforza. - Il duca di Milano si volta contro ai Fiorentini, e i Veneziani impediscono lo Sforza di passare in Toscana a soccorrerli (1440). --Niccolo Piccinino s'impadronisce di Marradi e scorre intorno a Firenze: prende anche dopo molta resistenza Castel S. Niccolo , ma non riesce ad aver Cortona. - È richiamato in Lombardia, e dai Fiorentini è sconfitto sotto Anghiari. -Morte di mess. Rinaldo degli Albirri. - Neri Capponi va a riacquistare il Casentino. - Il conte di Poppi si arrende. Suo discorso prima di abbandonare lo Stato.

Sogliono le provincie il più delle volte nel variare che le fanno, dall'ordine venire al disordine, e di nuovo dipoi dal disordine all'ordine trapassare; perchè non essendo dalla natura conceduto alle mondane cose il fermarsi, come elle arrivano alla loro ultima perfezione, non avendo più da salire, conviene che scendino; e similmente scese che le sono, e per gli disordini all'ultima bassezza pervenute, di necessità,

non potendo più scendere, conviene che salghino: e così sempre dal bene si scende al male, e dal male si sale al bene. Perchè la virtù partorisce quiete, la quiete ozio, l'ozio disordine, il disordine rovina; e similmente dalla rovina nasce l'ordine, dall'ordine virtu, da questa gloria e buona fortuna. Onde si è da' prudenti osservato, come le lettere vengono dietro all'armi, e che nelle provincie e nelle città prima i capitani che i filosofi nascono. Perchè avendo le buone ed ordinate armi partorito vittorie, e le vittorie quiete, non si può la fortezza degli armati animi con più onesto ozio che con quello delle lettere corrompere, nè può l'ozio con maggiore e più pericoloso inganno che con questo nelle città bene instituite entrare. Il che fu da Catone, quando in Roma Diogene e Carneade, filosofi mandati da Atene oratori al Senato. vennero, ottimamente conosciuto; il quale veggendo come la gioventù romana cominciava con ammirazione a seguitargli, e conoscendo il male che da quello onesto ozio alla sua patria ne poteva risultare, provvide che niuno filosofo potesse essere in Roma ricevuto. Vengono pertanto le provincie per questi mezzi alla rovina; dove pervenute, e gli uomini per le battiture diventati savi, ritornano, come è detto, all'ordine, se già da una forza strasordinaria non rimangono soffocati. Queste cagioni fecero, prima mediante gli antichi Toscani, dipoi i Romani, ora felice, ora misera l'Italia: ed avvegnachè dipoi sopra le romane rovine non si sia riedificato cosa che l'abbia in modo da quelle ricomperata, che sotto un virtuoso principato abbia potuto gloriosamente operare; nondimeno surse tanta virtù in alcuna delle nuove città e de'nuovi imperi, i quali tra le romane rovine nacquero, che sebbene uno non dominasse agli altri, erano nondimeno in modo insieme concordi ed ordinati, che da'Barbari la liberarono e difesero. Tra i quali imperi i Fiorentini, se egli erano di minor dominio, non erano nè di autorità nè di potenza minori; anzi per esser posti in mezzo all' Italia, ricchi e presti all' offese, o eglino felicemente una guerra loro mossa sostenevano, o ei davano la vittoria a quello col quale ei si accostavano. Dalla virtù adunque di questi nuovi principati se non nacquero tempi che fussero per lunga pace quieti, non farono anche per

l'asprezza della guerra pericolosi. Perchè pace non si può affermare che sia, dove spesso i principati con l'armi l'uno l'altro s'assaltano; guerre ancora non si possono chiamare quelle, nelle quali gli uomini non si ammazzano, le città non si saccheggiano, i principati non si distruggono: perchè quelle guerre in tanta debolezza vennero, che le si cominciavano senza paura, trattavansi senza pericolo, e finivansi senza danno. Tantochè quella virtù, che per una lunga pace si soleva nelle altre provincie spegnere, fu dalla viltà di quelle in Italia spenta, come chiaramente si potrà cognoscere per quello che da noi sarà dal meccexxxiv al xeiv discritto; dove si vedrà come alla fine si aperse di nuovo la via ai Barbari. e riposesi l'Italia nella servitù di quelli. E se le cose fatte dai principi nostri fuori ed in casa non fieno, come quelle degli antichi, con ammirazione per la loro virtù e grandezza lette, fieno forse per le altre loro qualità con non minore ammirazione considerate, vedendo come tanti nobilissimi popoli da si deboli e male amministrate armi fussero tenuti in freno. E se nel discrivere le cose seguite in questo guasto mondo non si narrerà o fortezza di soldato o virtù di capitano o amore verso la patria di cittadino, si vedrà con quali inganni, con quali astuzie ed arti i principi, i soldati, i capi delle Repubbliche, per mantenersi quella riputazione che non avevano meritata, si governavano. Il che sarà forse non meno utile, che si sieno l'antiche cose, a cognoscere; perchè se quelle i liberali animi a seguitarle accendono, queste a fuggirle e spegnerle gli accenderanno.

Era l'Italia da quelli che la comandavano in tal termine condotta, che quando per la concordia de' principi nasceu una pace, poco dipoi da quelli che tenevano l'armi in mano era perturbata; e così per la guerra non acquistavano gloria, n'e per la pace quiete. Fatta pertanto la pace intra il duca di Milano e la Lega l'anno meccexxxim, i soldati volendo stare in su la guerra, si volsero contro alla Chiesa. Erano allora due sette d'armi in Italia, Bracecesa e Sórczesca. Di questa era capo il conte Francesco figliuolo di Sforza, dell'altra era principe Niccolò Piccinino e Niccolò Fortebraccio. A queste sette quasi tutte le altre armi italiane si accestavano. Di que

ste la Sforzesca era in maggior pregio sì per la virtù del conte, si per la promessa gli aveva il duca di Milano fatta di madonna Bianca sua naturale figliuola, la speranza del qual parentado riputazione grandissima gli arrecava, Assaltarono adunque queste sette d'armati dopo la pace di Lombardia per diverse cagioni papa Eugenio. Niccolò Fortebraccio era mosso dall'antica nimicizia, che Braccio aveva sempre tenuta con la Chiesa; il conte per ambizione si moveva; tantochè Niccolò assali Roma, ed il conte s'insignori della Marca. Donde i Romani per non volere la guerra cacciarono Eugenio di Roma, il quale con pericolo e difficoltà fuggendo se ne venne a Firenze; dove considerato il pericolo nel quale era, e vedendosi dai principi abbandonato, i quali per cagione sua non volevano ripigliare quell' armi, ch' eglino avevano con massimo disiderio posate, si accordo con il conte, e gli concesse la signoria della Marca; ancorachè il conte all'ingiuria dell' averla occupata vi avesse aggiunto il dispregio; perchè nel segnare il luogo, dove scriveva a' suoi agenti le lettere, con parole latine, secondo il costume italiano, diceva: Ex Girifalco nostro Firmiano, invito Petro et Paulo, Ne fu contento alla concessione delle terre, che volle essere creato gonfaloniere della Chiesa; e tutto gli fu acconsentito: tanto più temè Eugenio una pericolosa guerra che una vituperosa pace. Diventato pertanto il conte amico del papa, perseguitò Niccolo Fortebraccio, e intra loro seguirono nelle terre della Chiesa per molti mesi varj accidenti; i quali tutti più a danno del papa e de' suoi sudditi, che di chi maneggiava la guerra seguivano. Tantochè tra loro, mediante il duca di Milano, si conchiuse per via di triegua un accordo, dove l'uno e l'altro di essi nelle terre della Chiesa principi rimasero.

Questa guerra spenta a Roma fu da Batista da Canneto raccesa in Romagna. Ammazzò costui in Bologna alcuni della famiglia de Grifoni, e il governatore per il papa con altri suoi nimici cacciò della città. E per tenere con violenza quello stato, ricorse per aiuti a Filippo, e di l papa per vendicarsi dell'ingiuria gli domandò ai Vineziani ed ai Fiorentini. Furono l'uno e l'altro di costoro sovvenuit, tantochò subito si trovarono in Romagna duoi grossi escretit. Di Fi-

lippo era capitano Niccolò Piccinino; le genti Vineziane e Fiorentine da Gattamelata e Niccolò da Tolentino erano governate. E propinguo a Imola vennero a giornata, nella quale i Vineziani e' Fiorentini furono rotti, e Niccolò da Tolentino mandato prigione al duca; il quale o per fraude di quello, o per dolore del ricevuto danno in pochi giorni mori. Il duca dopo questa vittoria, o per esser debole per le passate guerre, o per credere che la lega, avuta questa rotta, posasse, non segui altrimenti la fortuna, e dette tempo al papa ed ai collegati di nuovo ad unirsi, i quali elessero per loro capitano il conte Francesco, e fecero impresa di cacciare Niccolò Fortebraccio dalle terre della Chiesa, per vedere se potevano ultimar quella guerra, che in favore del pontefice avevano incominciata. I Romani, come videro il papa gagliardo in su' campi, cercarono d' aver seco accordo, e trovaronlo, e riceverono un suo commissario. Possedeva Niccolò Fortebraccio, tra l'altre terre, Tiboli, Montefiasconi, Città di Castello ed Ascesi. In questa terra, non potendo Niccolò stare in campagna, si era rifuggito, dove il conte l'assediò, e andaudo l'ossidione in lunga, perchè Niccolò virilmente si difendeva, parve al duca necessario, o impedire alla lega guella vittoria, o ordinarsi dopo quella a difendere le cose sue. Volendo pertanto divertire il conte dall' assedio, comandò a Niccolò Piccinino che per la via di Romagna passasse in Toscana; in modo che la lega giudicando esser più necessario difendere la Toscana che occupare Ascesi, ordinò al conte proibisse a Niccolò il passo, il quale era di già con l'esercito suo a Furli. Il conte dall' altra parte mosse con le sue genti, e ne venne a Cesena, avendo lasciato a Lione suo fratello la guerra della Marca e la cura degli stati suoi. E mentrechè Piccinino cercava di passare, ed il conte d'impedirlo, Niccolò Fortebraccio assaltò Lione, e con grande sua gloria prese quello, e le sue genti saccheggiò; e seguitando la vittoria occupò con il medesimo impeto molte terre della Marca. Questo fatto contristò assai il conte, pensando essere perduti tutti gli stati suoi; e lasciato parte dell'esercito all'incontro di Piccinino, con il restante n'andò alla volta del Fortebraccio, e quello combattè e vinse; nella qual rotta Fortebraccio rimase prigione e ferito; della qual ferita mori. Questa vittoria restitui al pontefice tutte le terre, che da Niccolò Forte-braccio gli crano state tolte, e ridusse il duca di Milano a domandar pace, la quale per il mezzo di Niccolò da Esti marchese di Ferrara si conchiuse; nella quale le terre occupate in Romagna dal duca si ristituirono alla Chiesa, e le genti del duca si ritorarono in Lombardia; e Batisada Canneto, come interviene a tutti quelli che per forze e virtù d'altri si mantengono in uno stato, partite che furono le genti del duca di Romagna, non potendo le forze e virtù sue tenerlo in Bologna, se ne fuggi; dove messer Antonio Bentivogli, capo della parte avversa, ritoroh.

Tutte queste cose nel tempo dell'esilio di Cosimo seguirono, dopo la cui tornata, quelli che l'avevano rimesso e tanti ingiuriati cittadini pensarono senza alcuno rispetto d' assicurarsi dello stato loro. E la Signoria, la quale nel magistrato il novembre e dicembre succedette, non contenta a quello che dai suoi antecessori in favore della parte era stato fatto, prolungo e permuto i confini a molti, e di nuovo molti altri ne coufinò. Ed a'cittadini non tanto l' umore delle parti noceva. ma le ricchezze, i parenti e le amicizie private. E se questa proscrizione dal sangue fusse stata accompagnata, avrebbe a quella d' Ottaviano o Silla renduto similitudine; ancoraché in qualche parte nel sangue s' intignesse, perchè Antonio di Bernardo Guadagni fu dicapitato; e quattro altri cittadini, tra i quali fu Zanobi de' Belfratelli e Cosimo Barbadori, avendo passati i confini, e trovandosi a Vinegia, i Vineziani stimando più l'amicizia di Cosimo che l'onor loro, gli mandarono prigioni, dove furono vilmente morti. La qual cosa dette gran riputazione alla parte e grandissimo terrore ai nimici, considerato che si potente Repubblica vendesse la libertà sua ai Fiorentini; il che si credette avesse fatto, non tanto per beneficare Cosimo, quanto per accendere più le parti in Firenze, e fare mediante il sangue la divisione della città nostra più pericolosa; perchè i Vineziani non vedevano altra opposizione alla loro grandezza, che l'unione di quella,

Spogliata adunque la città de'nimici o sospetti allo Stato, si volsero a beneficare nuove genti per fare più gagliarda la parte loro; e la famiglia degli Alberti e qualunque altro si troyaya ribelle, alla patria restituirono; tutti i Grandi, eccetto pochisșimi, nell' ordine popolare ridussero; le possessioni dei ribelli intra loro per piccolo prezzo divisero. Appresso a questo, con leggi e nuovi ordini si affortificarono, e fecero nuovi squittini, traendo dalle borse i nimici, e riempiendole d'amici loro, Ed ammoniti dalle rovine degli avversari, giudicando che non bastassero gli squittini scelti a tener fermo lo stato loro, pensarono che i magistrati, i quali del sangue hanno autorità, fussero sempre de' principi della setta loro; e però volleno che gli accoppiatori preposti all'imborsazione de' nuovi squittini, insieme con la Signoria vecchia avessero autorità di creare la nuova. Dettero agli Otto di guardia autorità sopra il sangue; provvidero che i confinati, fornito il tempo, non potessero tornare, se prima de' Signori e Collegi, che sono in numero xxxvii, non se ne accordava xxxiv alla loro restituzione. Lo scrivere loro, e da quelli ricevere lettere proibirono; ed ogni parola, ogni cenno, ogni usanza, che a quelli che governavano fusse in alcuna parte dispiaciuta, era gravissimamente punita. E se in Firenze rimase alcuno sospetto, il quale da queste offese non fusse stato aggiunto, fu dalle gravezze che di nuovo ordinarono afflitto; ed in poco tempo avendo cacciata ed impoverita tutta la parte inimica, dello stato loro si assicurarono. E per non mancare di ajuti di fuori, e per torgli a quelli che disegnassero offendergli, con il papa. Vineziani ed il duca di Milano a difensione degli stati si collegarono.

Stando adunque in questa forma le cose · il Firenze, mori Giovanna reina di Napoli, e per suo testamento lasciò Rinieri d'Angiò erede del regno. Trovavasi allora Alfonso re di Ragona in Sicilia, il quale per l'amicizia aveva con molti baroni si preparava a occupare quel regno. I Napoletani e molti baroni favorivano Rinieri; il papa dall'altra parte non voleva nè che Rinieri, nè che Alfonso l'occupasse, ma disiderava che per un suo governatore s'amministrasse. Venne pertanto 1433. Alfonso nel regno, e fu dal duca di Sessa ricevuto; dove condusse al suo soldo alcuni principi, con animo (avendo Capua, la quale il princine di Taranto in mone d'Alfonso possedeva)

di costringere i Napoletani a fare la sua voloutà; e mando l' armata sua ad assalire Gaeta, la quale per gli Napoletani si teneva. Per la qual cosa i Napoletani domandarono aiuto a Filippo. Persuase costui i Genovesi a prendere quella impresa, i quali non solo per sodisfare al duca loro priucipe, ma per salvar le loro mercanzie, che in Napoli ed in Gaeta avevano, armarono una potente armata. Alfonso dall'altra parte sentendo questo, ringrossò la sua, ed in persona andó all'incontro dei Genovesi, e sopra l' isola di Ponzio venuti alla zuffa, l'armata aragonese fu rotta, ed Alfonso insieme con moli principi preso, e dato dai Genovesi nelle mani di Filipo.

Questa vittoria sbigotti tutti i principi che in Italia temevano la potenza di Filippo, perchè giudicavano avesse grandissima occasione d'insignorirsi del tutto. Ma egli (tanto sono diverse le opinioni degli uomini) prese partito al tutto a questa opinione contrario. Era Alfonso uomo prudente, e come prima potè parlare con Filippo gli dimostrò quanto ei s' ingannava a favorire Rinieri, e disfavorire lui; perchè Rinieri diventato re di Napoli aveva a fare ogni sforzo perchè Milano diventasse del re di Francia, per avere gli aiuti propinqui, e non avere a cercare ne suoi bisogni che gli fusse aperta la via a' suoi soccorsi. Nè poteva di guesto altrimenti assicurarsi se non con la sua rovina, facendo diventare quello stato franzese: e che al contrario interverrebbe quando esso ne diventasse principe; perchè non temendo altro nimico che i Franciosi, era necessitato amare e carezzare e, non che altro, ubbidire a colui che ai suoi nimici poteva aprir la via, e per questo il titolo del regno verrebbe a essere appresso ad Alfonso, ma l'autorità e la potenzia appresso a Filippo. Sicchè molto più a lui che a sè apparteneva considerare i pericoli dell'un partito e l'utilità dell'altro, se già ei non volesse piuttosto sodisfare a un suo appetito che assicurarsi dello stato; perchè nell'un caso e' sarebbe principe e libero, nell'altro, sendo in mezzo di duoi potentissimi principi, o ei perderebbe lo stato, o ei viverebbe sempre in sospetto, e come servo avrebbe a ubbidire a quelli. Poterono tanto queste parole nell'animo del duca, che, mutato proposito, liberò Alfonso, e onorevolmente lo rimandò a Genova,

e di quindi nel Regno; il quale si trasferi in Gaeta, la quale, subitochè s'intese la sua liberazione, era stata occupata da alcuni signori suoi partigiani.

I Genovesi veggendo come il duca senza aver loro rispetto aveva liberato il re, e che quello dei pericoli e delle spese loro s'era onorato, e come a lui rimaneva il grado della liberazione, e a loro l'ingiuria della cattura e della rotta, tutti si sdegnarono contro a quello. Nella città di Genova, quando la vive nella sua libertà, si crea per liberi suffragi un capo. il quale chiamano Doge, non perchè e' sia assoluto principe. nè perchè egli solo diliberi, ma come capo proponga quello che dai magistrati e Consigli loro si debba diliberare. Ha quella città molte nobili famiglie, le quali sono tanto potenti, che difficilmente all'imperio de' magistrati ubbidiscono. Di tutte l'altre la Fregosa e l'Adorna sono potentissime. Da queste nascono le divisioni di quella città, e che gli ordini civili si guastino; perchè combattendo intra loro non civilmente, ma il più delle volte con' l'armi questo principato, ne segue che sempre è una parte afflitta, e l'altra regge. Ed alcuna volta occorre, che quelli che si trovano privi delle loro dignità, all' armi forestiere ricorrono, e quella patria che loro governare non possono, all'imperio d' un forestiero sottomettono. Di qui nasceva e nasce, che quelli che in Lombardia regnano, il più delle volte a Genova comandano, come allora, quando Alfonso di Aragona fu preso, interveniva. E tra i primi Genovesi, che erano stati cagione di sottometterla a Filippo, era stato Francesco Spinola, il quale non molto poi ch'egli ebbe fatta la sua patria serva, come in simili casi sempre interviene, diventò sospetto al duca. Onde che egli sdegnato s' aveva eletto quasi che un esilio volontario a Gaeta; dove troyandosi, quando segui la zuffa navale con Alfonso, ed essendosi portato ne' servizi di quella impresa virtuosamente, gli parve avere di nuovo meritato tanto con il duca, che potesse almeno in premio de' suoi meriti star sicuramente a Genova. Ma veduto che il duca seguitava ne' sospetti suoi. perchè egli non poteva credere, che quello che non aveva amato la libertà della sua patria amasse lui, diliberò di tentar di nuovo la fortuna, e a un tratto rendere la libertà alla

patria, ed a sè la fama e la sicurtà, giudicando non aver con i suoi cittadini altro rimedio, se non far opera, che donde era nata la ferita nascesse la medicina e la salute. E vedendo l'indignazione universale nata contra il duca per la liberazione del re, giudicò che 'l tempo fusse comodo a mandar ad effetto i disegni suoi, e comunicò questo suo consiglio con alquanti, i quali sapeva che erano della medesima opinione, e gli confortò e dissose a seguirlo.

Era venuto il celebre giorno di S. Giovanni Batista, uel quale Arismino, nuovo governatore mandato dal duca, entrava in Genova; ed essendo già entrato dentro, accompagnato da Opicino vecchio governatore, e da molti Genovesi, non parve a Francesco Spinola da differire, ed usci di casa armato insieme con quelli, che della sua diliberazione erano consapevoli, e come e' fu sopra la piazza posta davanti alle sue case, gridò il nome della libertà. Fu cosa mirabile a vedere con quanta prestezza quel popolo e quelli cittadini a questo nome corressino; talchè niuno il quale o per sua utilità o per qualunque altra cagione amasse il duca, non solamente non ebbe spazio a pigliar l'armi, ma appena si potette consigliare della fuga. Arismino, con alcuni Genovesi che erano seco, nella rocca che per il duca si guardava si rifuggi. Opicino presumendo potere, se e' si rifuggiva in palagio, dove due mila armati a sua ubbidienza aveva, o salvarsi, o dar animo agli amici a difendersi, voltosi a quel cammino, prima che in piazza arrivasse fu morto, ed in molte parti diviso fu per tutta Genova trascinato. E ridotta i Genovesi la città sotto i liberi magistrati, in pochi giorni il castello e gli altri luoghi forti posseduti dal duca occuparono, ed al tutto dal giogo del duca Filippo si liberarono.

Queste cose così governate, dove nel principio avevano 1430. sbigotlito i principi d'Italia, temendo che 'I duca non diventasse troppo potente, dettero loro, veduto il fine che ebbero, speranza di poterlo temere in freno, e nonostante la lega di nuovo fatta, i Fiorentini ed i Vineziani con i Genovesi s'accordarono. Ondeché messer Rinaldo degli Albizzi e gli altri capi de' fuorusciti Fiorentini vedendo le cose perturbate, ed il mondo aver mualato viso, presero speranza di poter in-



durre il duca a una manifesta guerra contro Firenze: e andatine a Milano, messer Rinaldo parlò al duca in questa sentenza: « Se noi già tuoi nimici veniamo ora confidentemente a supplicare gli aiuti tuoi per ritornare nella patria nostra, nè tu nè alcun altro, che considera l'umane cose come le procedono, e quanto la fortuna sia varia, se ne debbe maravigliare; non ostante che delle passate e delle presenti azioni nostre, e teco per quello che già facemmo, e con la patria per quello che ora facciamo, possiamo aver manifeste e ragionevoli scuse. Niuno uomo buono riprenderà mai alcuno, che cerchi difendere la patria sua, in qualunque modo se la difenda. Nè fu mai il fine nostro d'ingiuriarti, ma sibbene di guardare la patria nostra dall'ingiurie; di che te ne può essere testimone che nel corso delle maggiori vittorie della lega nostra, quando noi ti cognoscemmo volto ad una vera pace. fummo più desiderosi di quella, che tu medesimo; tantochè noi non dubitiamo di aver mai fatto cosa da dubitare di non poter da te qualunque grazia ottenere. Nè anche la patria nostra si può dolere, che noi ti confortiamo ora a pigliar quelle armi contra lei, dalle quali con tanta ostinazione la difendemmo; perchè quella patria merita essere da tutti i cittadini amata, la quale ugualmente tutti i suoi cittadini ama, non quella che posposti tutti gli altri, pochissimi n' adora. Nè sia alcuno che danni l'armi in qualunque modo contra la patria mosse; perchè le città, ancorachè sieno corpi misti, hanno con i corpi semplici somiglianza; e come in questi nascono molte volte infermità, che senza il ferro o il fuoco non si possono sanare, così in quelle molte volte sorgono tauti inconvenienti, che un pio e buono cittadino, ancorachè il ferro vi fusse necessario, peccherebbe molto più a lasciarle incurate che a curarle. Quale adunque può essere malattia maggiore a un corpo d'una Repubblica che la servitů? Quale medicina è più da usare necessaria che quella che da questa infermità la sollevi? Sono solamente quelle guerre giuste, che sono necessarie, e quelle armi sono pietose, dove non è alcuna speranza fuora di quelle. Io non so qual necessità sia maggiore che la nostra, o qual pietà possa superar quella, che tragga la patria sua di servitù. È certissimo pertanto la causa nostra esser pietosa e giusta, il che debbe essere e da noi e da te considerato. Ne per la parte tua questa giustizia manca, perchè i Fiorentini non si sono vergognati, dono una pace con tanta solennità celebrata, essersi con i Genovesi tuoi ribelli collegati, tantochè se la causa nostra non ti muove, ti muova lo sdegno, e tanto più veggendo l'impresa facile. Perchè non ti debbono sbigottire i passati esempi, dove tu hai veduta la potenza di quel popolo e l'ostinazione alla difesa; le quali due cose ti doverebbero ragionevolmente aucora far temere, quando elle fussero di quella medesima virtú che allora; ma ora tutto il contrario troverai, perchè qual potenza vuoi tu che sia in una città, che abbia da sè novamente scacciata la maggior parte delle sue ricchezze e della sua industria? Quale ostinazione vuoi tu che sia in un popolo per si varie e nuove inimicizie disunito? La qual disunione è cagione che ancora quelle ricchezze che vi sono rimase, non si possono in quel modo, che allora si potevano, spendere: perché gli uomini volentieri consumano il loro patrimonio quando e' veggono per la gloria e per l' onore e stato loro proprio consumarlo, sperando quel bene riacquistare nella pace, che la guerra loro toglie; non quando ugualmente nella guerra e nella pace si veggono opprimere. avendo nell' una a sopportare l'ingiuria degli nimici, nell'altra l' insolenza di coloro che gli comandano. Ed ai popoli nuoce molto più l' avarizia de' suoi cittadini, che la rapacità degli nimici, perche di questa si spera qualche volta vedere il fine, dell'altra non mai. Tu muovevi adunque l'armi nelle passate guerre contra tutta una città, ora contra una minima parte di essa le muovi; venivi per torre lo stato a molti cittadini e buoni, ora vieni per torlo a pochi e tristi; venivi per torre la libertà a una città, ora vieni per rendergliene. E non è ragionevole, che in tanta disparità di cagioni ne seguino pari effetti, anzi è da sperarne una certa vittoria, la quale di quanta fortezza sia allo stato tuo, facilmente lo puoi giudicare, avendo la Toscana amica, e per tale e tauto obbligo obbligata, della quale più nell'imprese tue ti varrai che di Milano; e dove altra volta quello acquisto sarebbe stato giudicato ambizioso e violento, al presente sarà giusto e pietoso stimato. Non lasciare pertanto passare questa occasione, e pensa che se l'altre tue imprese contro a quella città ti partorirono con difficoltà spesa ed infamia, questa t'abbia con facilità utile grandissimo e fama onestissima a partorire. »

Non erano necessarie molte parole a persuadere al duca che movesse guerra ai Fiorentini, perché era mosso da uno ereditario odio ed una cieca ambizione, la quale così gli comandaya; e tanto più sendo spinto dalle nuove ingiurie per l'accordo fatto con i Genovesi; nondimeno le passate spese, i corsi pericoli con la memoria delle fresche perdite, e le vane speranze de' fuorusciti, lo sbigottivano. Aveva questo duca, subito che egli intese la ribellione di Genova, mandato Niccolò Piccinino con tutte le sue genti d'arme e quelli fanti che potette del paese ragunare, verso quella città per fare forza di ricuperarla, prima che i cittadini avessero fermo l'animo, ed ordinato il nuovo governo, confidandosi assai nel castello che dentro in Genova per lui si guardava. E benchè Niccolò cacciasse i Genovesi d'in su i monti, e togliesse loro la valle di Pozeveri, dove s' erano fatti forti, e quelli avesse rispinti dentro alle mura della città, nondimeno trovò tanta difficoltà nel passar più avanti per gli ostinati animi de' cittadini a difendersi, che fu costretto da quella discostarsi. Onde il duca alle persuasioni degli usciti Fiorentini gli comandò che assalisse la riviera di Levante, e facesse propinquo a' confini di Pisa quanta maggior guerra nel paese Genovese poteva, pensando che quella impresa gli avesse a mostrar di tempo in tempo i partiti che dovesse prendere. Assaltò adunque Niccolò Serezana, e quella prese, Dipoi fatti di molti danni, per fare più insospettire i Fiorentini se ne venne a Lucca, dando voce di voler passare per ire nel regno agli ajuli del re di Ragona. Papa Eugenio in su questi nuovi accidenti parti di Firenze, e n' andò a Bologna; dove trattava nuovi accordi intra'l duca e la lega, mostrando al duca che quando e' non consentisse all' accordo, sarebbe di concedere alla lega il conte Francesco necessitato, il quale allora suo confederato sotto gli stipendi suoi militava. E benchè il pontefice in questo s'affaticasse assai, nondimeno invano tutte

le sue fatiche riuscirono; perche il duca senza Genova non voleva accordarsi, e la lega voleva che Genova restasse libera, e perciò ciascheduno diffidandosi della pace si preparava alla guerra.

Venuto pertanto Niccolò Piccinino a Lucca, i Fiorentini di nuovi movimenti dubitarono, e fecero cavalcare con le loro genti nel paese di Pisa Neri di Gino, e dal pontefice impetrarono che'l conte Francesco s' accozzasse con seco, e con l'esercito loro fecero alto a S. Gonda, Piccinino che era a Lucca domandava il passo per ire nel Regno, ed essendogli dinegato, minacciava di prenderlo per forza. Erano gli eserciti e di forze e di capitani uguali, e perciò non volendo alcuno di loro tentare la fortuna, sendo ancora ritenuti dalla stagione fredda, perchè di dicembre era, molti giorni senza offendersi dimorarono. Il primo che di loro si mosse fu Niccotò Piccinino, al quale fu mostro, che se di notte assalisse Vico Pisano, facilmente l'occuperebbe. Fece Niccolò l'impresa, e non gli riuscendo occupar Vico, saccheggiò il paese all'intorno, e il borgo di S. Giovanni alla Vena rubò e arse. Questa impresa, ancora che ella riuscisse in buona parte vana, dette nondimeno animo a Niccolò di procedere più avanti, avendo massimamente veduto che'l conte e Neri non s' erano mossi; e perciò assali santa Maria in Castello e Filetto, e vinsegli. Nè per questo ancora le genti fiorentine si mossero, non perchè il conte temesse, ma perchè in Firenze dai magistrati non s'era ancora diliberata la guerra per la riverenza che s'aveva al papa, il quale trattava la pace. E quello che per prudenza i Fiorentini facevano, credendo i nimici che per timore lo facessero, dava loro più animo a nuove imprese; in modo che diliberarono di espugnare Barga, e con tutte le forze vi si presentarono. Questo nuovo assalto fece che i Fiorentini, posti da parte i rispetti, non solamente di soccorrere Barga, ma di assalire il paese Lucchese diliberarono. Andato pertanto il conte a trovare Niccolò, e appiccata sotto Barga la zuffa, lo vinse, e quasichè rotto lo levò da quello assedio. I Vineziani in questo mezzo, parendo loro che'l duca avesse rotta la pace, mandarono Giovan Francesco da Gonzaga loro capitano in Ghiaradadda,

il quale daunificando assai il paese del duca, lo costrinse a rivocare Niccolò Piccinino di Toscaua. La quale rivocazione, insieme con la vittoria avuta contra Niccolò, dette animo ai Fiorentini di fare l'impresa di Lucca, e speranza di acquistarla; nella quale non ebbero paura, nè rispetto alcuno, veggendo il duca, il quale solo temevano, combattuto da' Vineziani, e che i Lucchesi per aver ricevuto in casa i nimici loro, e permesso gli assalissero, non si potevano in alcuna parte dolere.

D'aprile pertanto nel mccccxxxvii il conte mosse lo eser-1437. cito, e prima che i Fiorentini volessero assalire altri, volleno ricuperare il loro, e ripresero santa Maria in Castello, e ogni altro luogo occupato dal Piccinino. Di poi voltisi sopra il paese di Lucca, assalirono Camajore, gli uomini della quale, benché fedeli a' suoi signori, potendo in loro più la paura del nimico appresso che la fede dell'amico discosto. s' arrenderono. Presonsi con la medesima riputazione Massa e Serezana. Le quali cose fatte circa il fine di maggio, il campo tornò verso Lucca, e le biade tutte ed i grani guastarono, arsero le ville, tagliarono le viti e gli arbori, predarono il bestiame, nè a cosa alcuna, che fare contra i nimici si suole o puote, perdonarono. I Lucchesi dall'altra parte veggendosi dal duca abbandonati, disperati di potere difendere il paese, l'avevano abbandonato, e con ripari e ogni altro opportuno rimedio affortificarono la città, della quale non dubitavano, per averla piena di difensori, e poterla un tempo (\*) difendere, nel qual speravano, mossi dall' esempio dell' altre imprese, che i Fiorentini avevano contra loro fatte. Solo temeyano i mobili animi della plebe, la quale infastidita dall'assedio non istimasse più i pericoli propri che la libertà d'altri, e gli sforzasse a qualche vituperoso e dannoso accordo. Ondechè per accenderla alla difesa la ragunarono in piazza, e uno de' più antichi e più savi parlò in questa sentenza: « Voi dovete sempre avere inteso, che delle cose fatte per necessità non se ne debbe nè puote lode o biasimo meri-

<sup>(\*)</sup> Così leggono il MS., Giunti, Aldo, la Testina e l'Ed. colla data di Fibadelia; le moderne ristampe hanno invece di poterla un tempo, onde eambia d'assai il senso della frase.

tare. Pertanto se voi ci accusaste, credendo che questa guerra che ora vi fanno i Fiorentini, noi ce l'avessimo guadagnata. avendo ricevute in casa le genti del duca, e permesso ch'elle gli assalissero, voi di gran lunga v' ingannereste. E' vi è nota l'antica nimicizia del popolo Fiorentino verso di voi, la quale non le vostre ingiurie, non la paura loro ha causata, ma sihbene la deholezza vostra e l'ambizione loro; perchè l'una dà loro speranza di potervi opprimere, l'altra gli spigne a farlo. Nè crediate che alcun merito vostro gli possa da tal disiderio rimuovere, nè alcuna vostra offesa gli possa ad ingiuriarvi più accendere. Eglino pertanto hanno a pensare di torvi la libertà, voi a difenderla; e delle cose, che quelli e noi a questo fine facciamo, ciascuno se ne può dolere, e non maravigliare. Dogliamoci pertanto che ci assaltino, che ci espugnino le terre, che ci ardino le case, e guastino il paese. Ma chi è di noi si sciocco, che se ne maravigli? perchè se noi potessimo, noi faremmo loro il simile, o peggio. E s'eglino hanno mossa questa guerra per la venuta di Niccoló, quando bene ei non fusse venuto, l'avrehbero mossa per un'altra cagione; e se questo male si fusse differito, e' sarebbe forse stato maggiore. Sicché questa venuta non si debbe accusare, ma piuttosto la cattiva sorte vostra, e l'ambiziosa natura loro; ancorachè noi nou potevamo negare al duca di non ricevere le sue genti, e venute che l'erano, non potevamo tenerle che le non facessero la guerra. Voi sapete che senza l'aiuto d'un potente noi non ci possiamo salvare, nè ci è potenza che con più fede o con più forza ci possa difendere, che'l duca. Egli ci ha renduta la libertà, egli è ragionevole che ce la mantenga; egli a' perpetui nimici nostri è stato sempre nimicissimo. Se adunque per non ingiuriare i Fiorentini noi avessimo fatto sdegnare il duca, avremmo perduto l'amico, e fatto il nimico più potente e più pronto alla nostra offesa. Sicchè egli è molto meglio aver questa guerra con l'amore del duca, che con l'odio la pace. E dohbiamo sperare che ci abbi a trarre di quelli pericoli, ne' quali ci ha messi, purchè noi non ci abbandoniamo. Voi sapete con quanta rabbia i Fiorentini più volte ci abbiano assaltati, e con quanta gloria noi ci siamo difesi da loro. E molte volte

non abbiamo avuto altra speranza che in Dio e nel tempo, e l'uno e l'altro ci ha conservati. E se allora ci difendemmo, qual cagione è che ora non ci dobbiamo difendere? Allora tutta Italia ci aveva loro lasciati in preda, ora abbiamo il duca per noi, e dobbiamo credere che i Vineziani saranno lenti alle nostre offese, come quelli ai quali dispiace che la potenza de' Fiorentini s'accresca. L'altra volta i Fiorentini erano più sciolti, ed avevano più speranza d'aiuti, e per loro medesimi erano più potenti, e noi eravamo in ogni parte più deboli; perchè allora noi difendevamo un tiranno, ora difendiamo noi; allora la gloria della difesa era d'altri, ora è nostra: allora questi ci assaltavano uniti, ora disuniti ci assaltano, avendo piena di loro ribelli tutta Italia. Ma quando queste speranze non ci fussero, ci debbe fare ostinati alle difese una ultima necessità. Ogni nimico debbe essere da voi ragionevolmente temuto, perchè tutti vorranno la gloria loro e la rovina vostra; ma sopra tutti gli altri ci debbono i Fiorentini spaventare, perchè a loro non basterebbe l'ubbidienza. ed i tributi nostri con l'imperio di questa nostra città; ma vorrebbero le persone e le sostanze nostre, per poter col saugue la loro crudeltà, e con la roba la loro avarizia saziare, in modo che ciascheduno di qualunque sorta gli debbe temere. E però non vi muovino il veder guasti i vostri campi, arse le vostre ville, occupate le vostre terre; perchè se noi salviamo questa città, quelle di necessità si salveranno; e se noi la perdiamo, quelle senza nostra utilità si sarebbero salvate; perchè mantenendoci liberi, le può con difficoltà il nimico nostro possedere; perdendo la libertà, noi invano le possederemo. Pigliate adunque l'armi, e quando voi combattete, pensate il premio della vittoria vostra essere la salute non solo della patria, ma delle case e de'figliuoli vostri. » Furono l'ultime parole di costui con grandissima caldezza d'animo ricevute da quel popolo, e unitamente ciascuno promise morir prima che abbandonarsi, o pensare ad accordo che in alcuna parte maculasse la loro libertà, ed ordinarono intra loro tutte quelle cose, che sono per difendere una città necessarie.

Lo esercito de' Fiorentini in quel mezzo non perdeva

tempo, e dopo moltissimi danni fatti per il paese, prese a patti Monte Carlo; dopo l'acquisto del quale s'andò a campo a Uzano, acciocchè i Lucchesi stretti da ogni parte non potessero sperare aiuti, e per fame costretti s'arrendessero. Era il castello assai forte e ripieno di guardie, in modo che l'espugnazione di quello non fu come l'altre facile, I Lucchesi. come era ragionevole, vedendosi strignere ricorsero al duca, ed a quello con ogni termine e dolce ed aspro si raccomandarono; ed ora nel parlare mostravano i meriti loro, ora le offese de' Fiorentini, e quanto animo si darebbe agli altri amici suoi difendendogli, e quanto terrore lasciandogli indifesi. E s'ei perdevano con la libertà la vita, egli perdeva con gli amici l'onore, e la fede con tutti quelli che mai per suo amore s'avessero ad alcun pericolo a sottomettere; aggiuguendo alle parole le lagrime, acciocche se l'obbligo non lo moveva, lo movesse la compassione, Tanto che'l duca avendo aggiunto all'odio antico de'Fiorentini l'obbligo fresco de' Lucchesi, e sopra tutto desideroso che i Fiorentini non crescessero in tanto acquisto, diliberò mandar grossa gente in Toscana, o assaltare con tanta furia i Vineziani, che i Fiorentini fussero necessitati lasciare l'impresa loro per soccorrere quelli.

Fatta questa diliberazione, s'intese subito a Firenze, come il duca si ordinava a mandar genti in Toscana; il che fece ai Fiorentini cominciare a perdere la speranza della impresa loro; e perchè il duca fusse occupato in Lombardia, sollecitavano i Vineziani a strignerlo con tutte le forze loro. Ma quelli ancora si trovavano impauriti, per avergli il marchese di Mantova abbandonati, ed essere ito ai soldi del duca. E però trovandosi come disarmati, rispondevano non potere, non che ingrossare, mantener quella guerra, se non mandavano loro il conte Francesco che fusse capo del loro esercito, ma con patto che s'obbligasse a passare con la persona il Po. Nè volevano stare agli antichi accordi, dove quello non era obbligato a passarlo; perchè senza capitano non volevano far guerra, ne potevano sperare in altri che nel conte; e del conte non si potevano valere, se e' non s' obbligava a far la guerra in ogni luogo. A' Fiorentini pareva necessario che la guerra si facesse in Lombardia gagliarda; dal.' altro canto rimanendo senza il conte, vedevano l' impresa di Lucca rovinata. Ed oftimamente cognoscevano questa domanda esser fatta dai Vineziani, non tanto per necessità avessino del conte, quanto per sturbar loro quell' acquisto. Dall'altra parte il conte era per andar in Lombardia a ogni piacere della lega; ma non voleva altera l'obbligo, come quello che desiderava non si privare di quella speranza, quale aveva del parentado promessogli dal duca.

Erano adunque i Fiorențini distratți da due diverse passioni, e dalla voglia d'aver Lucca, e dal timore della guerra con il duca. Vinse nondimeno, come sempre interviene, il timore: e furono contenti che 'l conte, vinto Uzano, andasse in Lombardia, Restavaci ancora un' altra difficoltà, la quale, per non essere in arbitrio de' Fiorentini il comporla, dette loro più passione, e più gli fece dubitare che la prima. Perchè il conte non voleva passare il Po, ed i Vineziani altrimenti non l'accettavano. Nè si trovando altro modo ad accordarli che liberalmente l'uno cedesse all'altro, persuasero i Fiorentini al conte che s'obbligasse a passar quel fiume per una lettera che dovesse alla Signoria di Firenze scrivere, mostrandogli che questa promessa privata non rompeva i patti pubblici, e come e'poteva poi fare senza passarlo; e ne seguirebbe questo comodo, che i Vineziani, accesa la guerra, erano necessitati seguirla, di che ne nascerebbe la diversione di quello umore che temevano. Ed ai Vineziani dall' altra parte mostrarono che questa lettera privata bastava a obbligarlo, e per ciò fussero contenti a quella; perchè dove ei potevano salvare il conte per i rispetti che egli aveva al suocero, era ben farlo, e che non era utile a lui nè a loro senza manifesta necessità scoprirlo. E così per questa via si diliberò la passata in Lombardia del conte, il quale, espugnato Uzano, e fatto alcune bastie intorno a Lucca per tenere i Lucchesi stretti, e raccomandata quella guerra ai commissarj. passò l'alpi, e n'andò a Reggio; dove i Vineziani insospettiti dei suoi progressi, avanti a ogni altra cosa, per scoprire l'animo suo, lo richiesero che passasse il Po, e con l'altre loro genti si congiuguesse. Il che fu al tutto dal conte dinegato, e intra

Andrea Mauroceno mandato dai Vineziani e lui furono ingiuriose parole, accusando l'uno l'altro d'assai superbia e poca fede: e fatti fra loro assai protesti. l'uno di non esser obbligato al servizio. l'altro al pagamento, se ne tornò il conte in Toscana, e quell'altro a Vinegia. Fu il conte alloggiato dai Fiorentini nel paese di Pisa, e speravano potere indurlo a rinnovare la guerra ai Lucchesi; a che non lo trovarono disposto; perchè il duca inteso che per riverenza di lui non aveva voluto passare il Po, pensò ancor di potere mediante lui salvare i Lucchesi, e lo pregò che fusse contento fare accordo intra i Lucchesi e i Fiorentini, e includervi ancora lui potendo, dandogli speranza di fare a sua posta le nozze della figliuola. Questo parentado moveva forte il conte; perchė sperava mediante quello, non avendo il duca figliuoli maschi, potersi insignorire di Milano. E perciò sempre ai Fiorentini tagliava le pratiche della guerra, ed affermava non esser per muoversi, se i Vineziani non gli osservavano il pagamento e la condotta; ne il pagamento solo gli bastava. perchè volendo vivere sicuro degli stati suoi, gli conveniva aver altro appoggio che i Fiorentini. Pertanto se dai Vineziani era abbandonato, era necessitato pensare ai suoi fatti, e destramente minacciava d'accordarsi col duca.

Oueste cavillazioni e questi inganni dispiacevano ai Fiorentini grandemente, perchè vedevano l'impresa di Lucca perduta, e di più dubitavano dello stato loro, qualunque volta il duca ed il conte fussero insieme. E per ridurre i Vineziani a mantenere la condotta al conte. Cosimo de'Medici andò a Vinegia, credendo con la riputazione sua muo- 1438. vergli, dove nel loro Senato lungamente questa materia disputò, mostrando in quali termini si trovava lo stato d'Italia, quante erano le forze del duca, dov' era la riputazione e la potenza delle armi, e conchiuse, che se al duca s'aggiugneva il conte, eglino ritornerebbero in mare, e loro disputerebbero della loro libertà. A che fu dai Vineziani risposto, che cognoscevano le forze loro e quelle degl' Italiani, e credevano potere in ogni modo difendersi, affermando non esser consueti di pagare i soldati che servissero altri; pertanto pensassero i Fiorentini di pagare il conte, poichè eglino

19\*

erano serviti da lui, e come egli era più necessario, a volere sicuramente godersi gli stati loro, abbassar la superbia del conte, che pagarlo; perché gli uomini non hanno termine nell'ambizione loro, e se ora e' fusse pagato senza servire, domanderebbe poco dipoi una cosa più disonesta, e più pericolosa. Pertanto a loro pareva necessario porre qualche volta freno all'insolenza sua, e non la lasciare tanto crescere che ella diventasse incorreggibile; e se pur loro o per timore o per altra voglia se lo volessero mantenere amico, lo pagassero. Ritornossi adunque Cosimo senza altra conclusiones

Nondimeno i Fiorentini facevano forza al conte perchè e' non si spiccasse dalla lega; il quale ancora mal volentieri se ne partiva, ma la voglia di conchiudere il parentado lo teneva dubbio, talchė ogni minimo accidente, come intervenne, lo poteva fare diliberare. Aveva il conte lasciato a guardia di quelle sue terre della Marca il Furlano, uno dei suoi primi condoltieri. Costui fu tanto dal duca istigato, che e' rinunziò al soldo del conte, ed accostossi con lui; la qual cosa fece, che il conte lasciato ogni rispetto, per paura di sè fece accordo col duca; e intra gli altri patti furono, che delle cose di Romagna e di Toscana non si travagliasse. Dopo tale accordo il conte con Instanzia persuadeva ai Fiorentini che s'accordassero con i Lucchesi, ed in modo a questo gli strinse, che veggendo non aver altro rimedio s' accordarono con quelli nel mese di aprile l'anno meccexxxviii; per il quale accordo ai Lucchesi rimase la loro libertà, ed ai Fiorentini Monte Carlo ed alcune altre loro castella. Dipoi riempierono con lettere piene di rammarichi tutta Italia, mostrando che poichė Dio e gli uomini non avevano voluto che i Lucchesi venissero sotto l'imperio loro, avevano fatto pace con quelli; e rade volte occorre che alcuno abbia tanto dispiacere di aver perdute le cose sue, quanto ebbero allora i Fiorentini per non aver acquistate quelle d'altri.

In questi tempi, benché i Fiorentini fussero in tanta impresa occupati, di pensare ai loro vicini e d'adornare la loro città non mancavano. Era morto, come abbiamo detto, Niccolò Fortebraccio, a cui era una figliuola del conte di Poppi maritata. Costui alla morte di Niccolò aveva il Borgo San Se-

polcro e la fortezza di quella terra nelle mani, ed in nome del genero, vivente quello, gli comandava. Dipoi dopo la morte di quello diceva per la dote della sua figliuola possederla, ed al papa non voleva concederla, il quale come beni occupati alla Chiesa la domandava, in tanto che mandò il patriarca con le genti sue all'acquisto di essa. Il conte, veduto non poter sostener quello impeto, offerse quella terra ai Fiorentini, e quelli non la volleno. Ma sendo il papa ritornato in Firenzo, s'intromessono intra lui e il conte per accordarli; e troyandosi nell'accordo difficoltà, il patriarca assaltò il Casentino, e prese Prato Vecchio e Romena, e medesimamente l'offerse ai Fiorentini, i quali ancora non le volleno accettare, se il papa prima non acconsentiva che le potessero rendere al conte; di che fu il papa dopo molte dispute contento, ma volle che i Fiorentini gli promettessero di operare col conte di Poppi, cho gli restituisse il Borgo. Fermo adunque per questa via l'animo del papa, parve ai Fiorentini (sendo il tempio cattedrale della loro città chiamato Santa Reparata, la cui edificazione molto tempo innanzi si era cominciata, venuto a termine che vi si potevano i divini uffizj celebrare ) di richiederlo che personalmente lo consecrasse. A che il papa volentieri acconsenti, e per maggiore magnificenza della città e del tempio, e per più onore del pontefice, si fece un palco da Santa Maria Novella, dovo il papa abitava, insino al tempio che si doveva consecrare, di larghezza di quattro e di altezza di due braccia, coperto tutto di sopra e d'attorno di drappi ricchissimi, per il qualo solo il poutefice con la sua corte venne insieme con quelli magistrati della città e cittadini, i quali ad accompagnarlo furono diputati; tutta l'altra cittadinanza e popolo per la via, per le case e nel tempio a veder tanto spettacolo si ridussono. Fatte adunque tutte le cerimonie che in simili consecrazioni si sogliono fare, il papa per mostrar segno di maggiore amore onorò della cavalleria Giuliano Davanzati, allora gonfaloniere di giustizia, e di ogni tempo riputatissimo cittadino; al quale la Signoria, per non parere meno del papa amorevole, il capitanato di Pisa per un anno concesse,

Erano in questi medesimi tempi intra la Chiesa Romana 1539,

e la Greca alcune differenze, tanto che nel divino culto non convenivano in ogni parte insieme; ed essendosi nell'ultimo concilio fatto a Basilea parlato assai per i prelati della Chiesa occidentale sopra questa materia, si diliberò che si usasse ogni diligenza, perchè l'imperadore e li prelati Greci nel Concilio a Basilea convenissero, per fare prova se si potessero con la Romana Chiesa accordare. E benchè questa diliberazione fusse contra la maestà dell'Imperio Greco, ed alla superbia dei suoi prelati il cedere al romano pontefice dispiacesse; nondimeno, sendo oppressi dai Turchi, e giudicando per loro medesimi non poter difendersi, per potere con più sicurtà agli altri domandare aiuti, diliberarono cedere; e così l' imperadore insieme col patriarca e gli altri prelati e baroni Greci, per esser secondo la diliberazione del Concilio a Basilea, vennono a Vinegia; ma sbigottiti dalla peste diliberarono, che nella città di Firenze le loro differenze si terminassero. Ragunati adunque più giorni nella chiesa cattedrale insieme i Romani e Greci prelati, dopo molte e lunghe disputazioni i Greci cederono, e con la Chiesa e pontefice romano s' accordarono.

Seguita che fu la pace intra i Lucchesi ed i Fiorentini. e intra il duca ed il conte, si credeva facilmente si potessero l'arme d'Italia, e massimamente quelle che la Lombardia e la Toscana infestavano, posare; perchè quelle che nel regno di Napoli intra Rinato d' Angiò ed Alfonso d' Aragona erano mosse conveniva che per la rovina d'uno de' duoi si posassero. E benchè il papa restasse malcontento per aver molte delle sue terre perdute, e che e' si cognoscesse quanta ambizione era nel duca e ne' Vineziani; nondimeno si stimaya che il papa per necessità, e gli altri per stracchezza dovessero fermarsi. Ma la cosa procedette altrimenti, perchè uè il duca nè i Vineziani quietarono; donde ne segui che di nuovo si ripresero le armi, e la Lombardia e la Toscana di guerra si riempierono. Non poteva lo altero animo del duca, che i Vineziani possedessero Bergamo e Brescia sopportare, e tanto più veggendoli in su le armi, ed ogni giorno il suo paese in molte parti scorrere e perturbare; e pensava potere non solamente tenergli in freno, ma riacquistare le sue terre, qualunque volta dal papa, dai Fiorentini e dal conte ei fossero abhandonati. Pertanto egli disegno di torre la Romagna al pontefice, giudicando che avuta quella, il papa non lo potrebbe offendere, ed i Fiorentini veggendosi il fuoco appresso, o eglino non si moverebbero per paura di loro, o se si moversero, non potrebbero comodamente assalirio. Era aneora noto al duca lo sdegno de' Fiorentini per loc cose di Lucca contro a' Vineziani, e per questo gli giudicava meno pronti a piptiar l' armi per loro. Quanto al conte Francesco, credeva che la nuova amicizia e la speranza del parentado fussero per tenerto fermo; e per fuggir carico e dar meno cagione a ciaseuno di muoversi, massimamente non potendo per i capitoli fatti col conte la Romagna assalire, ordinò che Niccolò Piccinino, come se per sua propria ambizione lo fatesse, entrasse in quella impresa.

Trovavasi Niccolò, quando l'accordo intra il duca ed il conte si fece, in Romagna, e d'accordo col duca mostrò di essere sdegnato per l'amicizia fatta tra lui ed il conte suo perpetuo nimico, e con le sue genti si ridusse a Camurata, luogo intra Furli e Ravenna, dove s'affortificò, come se lungamente ed insino che trovasse nuovo partito vi volesse dimorare. Ed essendo per tutto sparta di questo suo sdegno la fama, Niccolò fece intendere al pontefice, quanti erano i suoi meriti verso il duca, e quale fusse la ingratitudine sua, e come egli si dava ad intendere, per aver sotto i duoi primi capitani quasi tutte l'armi d'Italia, di occuparla; ma se Sua Santità voleva, dei duoi capitani che quello si persuadeva avere, poteva fare che l'uno gli sarebbe nimico, e l'altro inutile; perchè se lo provvedeva di danari, e lo manteneva in su l'armi, assalirebbe gli stati del conte ch'egli occupava alla Chiesa, in modo che avendo il conte a pensare ai casi propri, non potrebbe all'ambizione di Filippo sovvenire, Credette il papa a queste parole parendogli ragionevoli, e mandò cinque mila ducati a Niccolò, e lo riempiè di promesse, offerendo stati a lui ed ai figliuoli. E benchè il papa fusse da molti avvertito dell'inganno, no 'l credeva, nè poteva udire alcuno che dicesse il contrario. Era la città di Ravenna da Ostasio da Polenta per la Chiesa governata, Niccolò, paren-



dogli tempo di non differire più l'imprese sue, perchè Francesco suo figliuolo aveva con ignominia del papa saccheggiato Spoleto, diliberò d'assaltar Rayenna, o perchè giudicasse quella impresa più facile, o perchè egli avesse segretamente con Ostasio intelligenza; ed in pochi giorni poichè l'ebbe assalita la prese per accordo. Dopo il quale acquisto, Bologna, Imola e Furli da lui furono occupate. E quello che fu più maraviglioso è che di venti rocche, le quali in quelli stati per il pontefice si guardayano, non ne rimase alcuna che nella potestà di Niccolò non venisse. Nè gli bastò con questa ingiuria avere offeso il pontefice, che lo volle ancora con le parole, come egli aveva fatto con i fatti, sbeffare: e scrisse avergli occupate le terre meritamente, poichè non si era vergognato aver voluto dividere una amicizia, quale era stata intra il duca e lui, ed aver ripiena Italia di lettere, che significavano come egli aveva lasciato il duca, ed accostatosi ai Vineziani.

Occupata Niccolò la Romagna, lasciò quella in guardia a Francesco suo figliuolo, ed egli con la maggior parte delle sue genti se n' andò in Lombardia, ed accozzatosi col restante delle genti duchesche, assali il contado di Brescia, e tutto in breve tempo l'occupò. Dipoi pose l'assedio a quella città. Il duca che disiderava che i Vineziani gli fussero lasciati in preda, con il papa, con i Fiorentini e col conte si scusava. mostrando che le cose fatte da Niccolò in Romagna, s'elle erano contro ai capitoli, erano ancora contra sua voglia. E per segreti nunzi faceva intendere loro, che di questa disubbidienza, come il tempo e l'occasione lo patisse, ne farebbe evidente dimostrazione. I Fiorentini ed il conte non gli prestavano fede, ma credevano, come la verità era, che queste armi fussero mosse per tenergli a bada, tantochè potesse domare i Vineziani, i quali pieni di superbia, credendosi potere per loro medesimi resistere alle forze del duca, non si degnavano domandare aiuto ad alcuno, ma con Gattamelata loro capitano la guerra facevano. Desiderava il conte Francesco col favor dei Fiorentini andare al soccorso del re Rinato, se gli accidenti di Romagua e di Lombardia non l'avessero ritenuto, ed i Fiorentini ancora l'avriano volentieri favorito per l'antica amicizia tenne sempre la loro città

con la casa di Francia; ma il duca avrebbe i suoi favori volti ad Alfonso, per l'amicizia aveva contratta seco nella presura sua. Ma l'uno e l'altro di costoro occupati nelle guerre propinque, dall' imprese più longinque s'astennero. I Fiorentini adunque veggendo la Romagna occupata dalle forze del duca e battere i Vineziani, come quelli che dalla rovina d'altri temono la loro, pregarono il conte che venisse in Toscana. dove si esaminerebbe quello fusse da fare per opporsi alle forze del duca, le quali erano maggiori che mai per l'addietro fussero state; affermando che se la insolenza sua per qualche modo non si frenava, ciascuno che teneva stati in Italia in poco tempo ne patirebbe. Il conte cognosceva il timore dei Fiorentini ragionevole; nondimeno la voglia aveva che il parentado fatto con il duca seguisse, lo teneva sospeso: e quel duca che cognosceva questo suo desiderio gliene dava speranze grandissime, quando non gli movesse l'armi contro. E perchè la fanciulla era già da potersi celebrar le nozze, più volte condusse la cosa in termine, che si fecero tutti gli apparati convenienti a quelle; dipoi con varie cavillazioni ogni cosa si risolveva. E per meglio far crederlo al conte aggiunse alle promesse le opere, e gli mandò trenta mila fiorini. i quali secondo i patti del parentado gli doveva dare.

Nondimeno la guerra di Lombardia cresceva, ed i Vineziani ogni di perdevano nuove terre, e tutte le armate che eglino avevano messe per quelle fiumare, erano state dalle genti ducali vinte, il paese di Verona e di Brescia tutto occupato, e quelle due terre in modo strette, che poco tempo potevano, secondo la comune opinione, mantenersi. Il marchese di Mantova, il quale molti anni era stato della loro Repubblica condottiere, fuora d'ogni loro credenza gli aveva abbandonati, ed erasi accostato al duca; tantochè quello che nel principio della guerra non lascio loro fare la superbia, fece loro fare nel progresso di quella la paura. Perchè cognosciuto non avere altro rimedio che l'amicizia de'Fiorentini e del conte, cominciarono a dimandarla, benchè vergognosamente e pieni di sospetto; perchè temevano che i Fiorentini non facessero a loro quella risposta, che da loro avevano nell' impresa di Lucca e nelle cose del conte ricevuta. Ma gli trovarono più

facili che non speravano, e che per gli portamenti loro non avevano meritato; tanto più potette ne' Fiorentini l'odio dell'antico nimico, che della vecchia e consueta amicizia lo sdegno. Ed avendo più tempo innanzi cognosciuta la necessità, nella quale dovevano venire i Vineziani, avevano dimostrato al conte, come la rovina di quelli sarebbe la rovina sua, e come egli s'ingannava, se e' credeva che 'l duca Filippo lo stimasse più nella buona che nella cattiva fortuna, e come la cagione perchè gli aveva promessa la figliuola era la paura aveva di lui. E perchè quelle cose che la necessità fa promettere, fa ancora osservare, era necessario che mantenessi il duca in quella necessità; il che senza la grandezza de' Vineziani non si poteva fare. Pertanto egli doveva pensare, che se i Vineziani fussero costretti ad abbandonare lo stato di terra, gli mancheriano non solamente quelli comodi, che da loro egli poteva trarre, ma tutti quelli ancora, che da altri per paura di loro egli potesse avere. E se considerava bene gli stati d' Italia, vedrebbe quale essere povero, quale suo nimico. Ne i Fiorentini soli erano, com' egli più volte aveva detto, sufficienti a mantenerlo; sicchè per lui da ogni parte doveva farsi il mantenere potenti in terra i Vineziani. Queste persuasioni aggiunte all'odio aveva concetto il conte col duca, per parergli essere stato in quel parentado sbeffato, lo feciono acconsentire all'accordo, nè perciò si volle per allora obbligare a passare il fiume del Po; i quali accordi di febbraio mccccxxxviii si fermarono, dove i Vineziani a duo terzi, i Fiorentini a un terzo della spesa concorsero, e ciascheduno si obbligo a sue spese gli stati che'l conte aveva nella Marca a difendere. Nè fu la lega a queste forze contenta; perchè a quelle il signor di Faenza, i figliuoli di messer Pandolfo Malatesti da Rimino, e Pietrogiampaolo Orsino aggiunsero; e benchè con promesse grandi il marchese di Mantova tentassero, nondimeno dall' amicizia e stipendi del duca rimuoverlo non poterono; ed il signor di Faenza. poichè la lega ebbe ferma la sua condotta, trovando migliori patti, si rivolse al duca; il che tolse la speranza alla lega di poter presto espedire le cose di Romagna.

Era in questi tempi la Lombardia in questi travagli, che

Brescia dalle genti del duca era assediata in modo, che si dubitava che ciascuno di per la fame s'arrendesse; e Verona ancora era in modo stretta, che se ne temeva il medesimo fine; e quando una di queste due città si perdessero, si giudicavano vani tutti gli altri apparati alla guerra, e le spese insino allora fatte esser perdute. Ne vi si vedeva altro più certo rimedio, che far passare il conte Francesco in Lombardia. A questo erano tre difficoltà; l'una disporre il conte a passare il Po, ed a far guerra in ogni luogo; la seconda che ai Fiorentini pareva rimanere a discrezione del duca, mancando del conte; perchè facilmente il duca poteva ritirarsi ne' suoi luoghi forti, e con parte delle genti tenere a bada il conte, e con l'altre venire in Toscana con gli loro ribelli, de' quali lo stato che allora reggeva aveva un terrore grandissimo; la terza era qual via dovesse con le sue genti tenere il conte, che lo conducesse sicuro in Padoyano, dove l'altre genti vineziane erano. Di queste tre difficoltà, la seconda che apparteneva a' Fiorentini era più dubbia; nondimeno quelli, cognosciuto il bisogno, e stracchi dai Vineziani, i quali con ogni importunità dimandavano il conte mostrando che senza quello s'abbandonerebbero, preposero le necessità d'altri a' sospetti loro. Restava ancora la difficoltà del cammino, il quale si diliberò che fusse assicurato dai Vineziani: e perchè a trattare questi accordi con il conte, e a disporlo a passare s' era mandato Neri di Gino Capponi, parve alla Signoria che ancora si trasferisse a Vinegia, per far più accetto a quella Signoria questo benefizio, ed ordinare il cammino ed il passo sicuro al conte.

Parti adunque Neri da Cesena, e sopra una barca si condusse a Vinegia, nè fu mai alcun principe con tanto onore ricevuto da quella Signoria, con quanto fu ricevuto egli; perchè dalla venuta sua, e da quello che per suo mezzo s' aveva a diblerare el ordinare, giudicavano avesse a dipendere la salute dell'imperio loro. Intromesso adunque Neri al senato, parlò in questa sentenza: « Quelli miei Signori, serenissimo principe, furou sempre d'opinione, che la grandezza del duca fusse la rovina di questo stato e della loro Repubblica, e così che la salute d'ambidiouj questi stati fusse la

grandezza vostra e nostra. Se questo medesimo fusse stato creduto dalle Signorie vostre, noi ci troveremmo in migliore condizione, e lo stato vostro sarebbe sicuro da quelli pericoli che ora lo minacciano. Ma perchè voi nei tempi che dovevi, non ci avete prestato nè aiuto nè fede, noi non abbiamo potuto correre presto alli rimedi del mal vostro, nè voi poteste esser pronti al dimandargli, come quelli che nelle avversità e prosperità vostre ci avete poco cognosciuti, e non sapete che noi siamo in modo fatti, che quello che noi amiamo una volta, sempre amiamo, e quello che noi odiamo una volta, sempre odiamo. L'amore che noi abbiamo portato a questa vostra Serenissima Signoria, voi medesimi lo sapete, che più volte avete veduto per soccorrervi ripiena di nostri danari e di nostre genti la Lombardia. L' odio che noi portiamo a Filippo, e quello che sempre porteremo alla casa sua, lo sa tutto il mondo, nè è possibile che un amore o un odio antico per nuovi meriti o per nuove offese facilmente si cancelli. Noi erayamo e siamo certi che in questa guerra ci potevamo star di mezzo con grado grande del duca, e con non molto timor nostro; perchè sebbene e' fusse con la rovina vostra diventato signore di Lombardia, ci restava in Italia tanto del vivo, che noi non avevamo a disperarci della salute; perchè accrescendo potenza e stato s'accresce ancora nimicizie ed invidia, dalle quali cose suole dipoi nascere guerra e danno. Cognoscevamo ancora quanta spesa fuggendo le presenti guerre fuggivamo, quanti imminenti pericoli si evitavano, e come questa guerra, che ora è in Lombardia, movendoci noi si potrebbe ridurre in Toscana. Nondimeno tutti questi sospetti sono stati da una antica affezione verso di questo stato cancellati, ed abbiamo diliberato con quella medesima prontezza soccorrere lo stato vostro, che noi soccorreremmo il nostro, quando fusse assalito. Perciò i miei Signori giudicando che fusse necessario prima che ogni altra cosa soccorrere Verona e Brescia, e giudicando senza il conte non si poter far questo, mi mandarono prima a persuader quello al passare in Lombardia, ed a far guerra in ogni luogo (che sapete che non è al passar del Po obbligato); il quale io disposi, movendolo con quelle ragioni che noi medesimi

ci moviamo. Ed egli, come gli pare essere invincibile con l'armi, non vuole ancora essere vinto di cortesia; e quella liberalità che vede usar a noi verso di voi, egli ha voluta superare, perchè sa bene in quanti pericoli rimane la Toscana dopo la partita sua; e veggendo che noi abbiamo posposto alla salute vostra i pericoli nostri, ha voluto ancor egli posporre a quella i rispetti suoi. Io vengo adunque a offerirvi il conte con sette mila cavalli e due mila fanti, parato a ire a trovare il nimico in ogni luogo. Priegovi bene, e così i miei Signori ed egli vi pregano, che come il numero delle genti sue trapassa quelle, con le quali per obbligo debbe servire, che voi ancora con la vostra liberalità lo ricompensiate, acciocchè quello non si penta d'esser venuto a' servizi vostri. e noi non ci pentiamo d'avervelo confortato, » Fu il parlar di Neri da quel Senato non con altra attenzione udito, che si sarebbe un oracolo, e tanto s'accesero gli auditori per le sue parole, che non furono pazienti che 'l principe secondo la consuetudine rispondesse; ma levati in piè, con le mani alzate, lagrimando la maggior parte di loro, ringraziavano i Fiorentini di si amorevole uffizio, e lui d'averlo con tanta diligenza e celerità eseguito; e promettevano che mai per alcun tempo, non che de' cuori loro, ma di quelli de' discendenti loro non si cancellerebbe, e che quella patria aveva a essere sempre comune a' Fiorentini ed a loro.

Ferme dipoi queste caldezze, si ragiono della via che 'l conte dovesse fare, acciò si potesse di ponti, di spianate o' d'ogni altra cosa munire. Eranci quattro vie: l'una da Ravenna lungo la marina; questa per essere in maggior parte ristretta dalla marina e da paduli, non fu approvata: l'altra era per la via diritta; questa era impedita da una torre chiamata l' Uccellino, la quale per il duca si guardava, e bisognava a voler passare vincerta; il che era difficile farlo is brieve tempo, che la non togliesse l'occasione del soccorso, che celerità e prestezza richiedeva: la terza era per la selva del Lago; ma perché il Po era uscito de' suoi argini, rendeva il passarvi non che difficile, impossibile. Restava la quarta per la campagna di Bologna, e passare al ponte Pactarano, et a Cento, ed alla Pieve, e intra' l'finale ed il

Bondeno condursi a Ferrara, donde poi tra per acqua e per terra si potevano trasferire in Padovano, e congiugnersi con le genti vineziane. Questa via, ancorachè in essa fussero assai difficultà, e potesse essere in qualche luogo dal nimico combattuta, fu per meno rea eletta; la quale come fu significata al conte, si parti con celerità grandissima, ed a' di 20 di giugno arrivò in Padovano. La venuta di questo capitano in Lombardia fece Vinegia e tutto il loro imperio riempieredi buona speranza, e dove i Vineziani parevano prima disperati della loro salute, cominciarono a sperare nuovi acquisti. Il conte prima che ogni altra cosa andò per soccorrere Verona: il che per ovviare. Niccolò se ne audò con lo esercito suo a Soave, castello posto intra 'l Vicentino ed il Veronese, e con un fosso, il quale da Soave per insino ai paduli dell'Adige passava, s'era cinto. Il conte veggendosi impedita la via del piano, giudicò potere andare per i monti, e per quella via accostarsi a Verona, pensando che Niccolò o e'non credesse che facesse quel cammino, sendo aspro ed alpestre, o quando lo credesse, non fusse a tempo a impedirlo; e provveduta vettovaglia per otto giorni, passò con le sue genti la montagna, e sotto Soave arrivò nel piano. E benchè da Niccolò fussero state fatte alcune bastie per impedire ancora quella via al conte, nondimeno non furono sufficienti a tenerlo. Niccolò adunque veggendo il nimico fuori d'ogni sua credenza passato. per non venir seco con disavvantaggio a giornata, si ridusse di là dall'Adige, ed il conte senza alcuno ostacolo entrò in Verona.

Vinta pertanto felicemente dal conte la prima fatica d'aver libera dall'assedio Verona, restava la seconda di soccorrere Brescia. È questa città in modo propinqua al lago di Garda, che benche la fusse assediata per terra, sempre per via del lago se le potrebbe somministrare vettovaglie. Questo era stato cagione che l' duca si era fatto forte con le sue genti in sul lago, e nel principio delle vittorie sue aveva occupate tutte quelle terre, che mediante il lago potevano a Brescia porgere aiuto. I Vineziani ancora v'avevano galee, ma a combattere con le genti del duca non erano bastanti. Giudicò pertanto il conte necessario dar favore con le genti di terra all'armata vineziana, perchè sperava che facilmente

si potessero acquistare quelle terre che tenevano affamata Brescia. Pose il campo pertanto a Bardolino, castello posto in sul lago, sperando, avuto quello, che gli altri si arrendessero. Fu la fortuna al coute in questa impresa inimica, perchè delle sue genti buona parte ammalarono; talmente che 'l conte lasciata l' impresa n' andò a Zevio, castello Veronese, luogo abbondevole e sanc: Niccolò veduto che 'l conte s' era ritirato, per non mancare all' occasione che egli pareva avere di pofersi insignorire del lago, lasciò il campo suo a Vesagio, e con gente eletta n'andò al lago, e con grande impeto e furia assaliò l'armata vineziana, e quasi tutta la prese. Per questa vittoria poche castella restarono del lago, che a Niccolò non si arrendessero.

I Vineziani sbigottiti di questa perdita, e per questo temendo che i Bresciani non si dessero, sollecitavano il conte con nunzi e con lettere al soccorso di quella. E veduto il conte come per il lago la speranza del soccorrerla era mancata, e che per la campagna era impossibile per le fosse, bastie, ed altri impedimenti ordinati da Niccolò, tra' quali entrando con uno esercito nimico all'incontro s'andava a una manifesta perdita, diliberò come la via de' monti gli aveva fatta salvare Verona, così gli facesse soccorrere Brescia. Fatto adunque il conte questo disegno, parti da Zevio e per Val d'Acri n'andò al lago di S. Andrea, e venne a Torboli e Peneda in sul lago di Garda. Di quivi n'andò a Terma (\*), dove pose il campo, perchè a voler passare a Brescia era l'occupar questo castello necessario. Niccolò, intesi i consigli del conte, condusse l'esercito suo a Peschiera. Dipoi col marchese di Mantova, ed alquante delle sue genti più elette andò a incontrare il conte, e venuti alla zuffa, Niccolò fu rotto e le sue genti sbaragliate; delle quali parte furono prese, parte all' esercito, e parte all' armata si rifuggirono. Niccolò si ridusse in Terma, e venuta la notte pensò, che s'egli aspettava in quel l'uogo il giorno, non poteva scampare di non venire nelle mani del nimico, e per fuggire un certo pericolo ne tentò un dubbio. Aveva Niccolò seco di tanti suoi un solo servidore, di nazione Tedesco, fortissimo del corpo,

<sup>(\*)</sup> Alcune edizioni hanno Tenna.

ed a lui sempre stato fedelissimo. A costui persuase Niccolò che messolo in un sacco se lo ponesso in spalla, e, come se portasse arnesi del suo padrone, lo conducesse in luego sicuro. Era il campo intorno a Terma, ma, per la vittoria avuta il giorno, senza guardie e senza ordine alcuno; dimodochè al Tedesco fu facile salvare il suo signore, perché levatoselo in spalla, vestiliocomesaccomanno, passò per tutto il campo senza alcuno impedimento, fanto che salvo alle sue genti lo condusse.

Questa vittoria adunque, s'ella fusse stata usata con quella felicità ch' ella s' era guadagnata, arebbe a Brescia partorito maggior soccorso, ed ai Vineziani maggior felicità. Ma l' averla male usata fece che l' allegrezza presto mancò, e Brescia rimase nelle medesime difficoltà. Perchè tornato Niccolò alle sue genti, pensò come gli conveniva con qualche nuova vittoria cancellare quella perdita, e torre la comodità ai Vineziani di soccorrere Brescia. Sapeva costui il sito della cittadella di Verona, e dai prigioni presi in quella guerra aveva inteso, come ell'era male guardata, e la facilità ed il modo d'acquistarla. Pertanto gli parve che la fortuna gli avesse messo innanzi materia a riaver l'onor suo, ed a fare che la fetizia che aveva avuta il nimico per la fresca vittoria, ritornasse per una più fresca perdita in dolore, È la città di Verona posta in Lombardia a piè dei monti che dividono l' Italia dalla Magna, in modo tale ch'ella partecipa di quelli e del piano. Esce il fiume dell' Adige dalla valle di Trento, e nell'entrare in Italia non si distende subito per la campagna, ma voltosi sulla sinistra lungo i monti, trova quella città, e passa per il mezzo d'essa, non perciò in modo che le parti siano uguali, perchè molto più ne lascia di verso la pianura che di verso i monti; sopra i quali sono due rocche, S. Pietro l'una, l'altra S. Felice nominate, le quali più forti per il sito che per le mura appariscono, ed essendo in luogo alto, tutta la città signoreggiano. Nel piano di qua dall' Adige, e addosso alle mura della terra, sono due altre fortezze, discosto l'una dall'altra mille passi, delle quali l'una la vecchia, l'altra la cittadella nuova si nominano; dall'una delle quali dalla parte di dentro si parte un muro, che va a trovar l' altra, e fa quasi come una corda all' arco che fanno le mura ordinarie della città, che vanno dall'una all'altra cittadella. Tutto questo spazio posto intra l'un muro e l'altro è pieno di abitatori, e chiamasi il borgo di S. Zeno. Queste cittadelle e questo borgo disegnò Niccolò Piccinino di occupare, pensando gli riuscisse facilmente, si per le negligenti guardie che di continuo vi si facevano, si per credere che per la nuova vittoria la negligenza fusse maggiore, e per sapere come nella guerra niuna impresa è tanto riuscibile. quanto quella che 'l nimico non crede che tu possa fare. Fatta adunque una scelta di sua gente, n' andò insieme col marchese di Mantova di notte a Verona, e senza esser sentito scalò, e prese la cittadella nuova. Di quindi scese le sue genti nella terra, la porta di S. Antonio ruppero, per la quale tutta la cavalleria intromessero. Quelli che per i Vineziani guardavano la cittadella vecchia, avendo prima sentito il romore quando le guardie della nuova furono morte, dipoi quando e' rompevano la porta, cognoscendo com' egli erano inimici, a gridare ed a sonare a popolo ed all'arme cominciarono. Donde che risentiti i cittadini tutti confusi, quelli che ebbero più animo presero l'armi, ed alla piazza de' Rettori corsero. Le genti intanto di Niccolò avevano il borgo di S. Zeno saccheggiato, e procedendo più avanti, i cittadini cognosciuto come dentro erano le genti duchesche, e non veggendo modo a difendersi, confortarono i rettori vineziani a volersi fuggire nelle fortezze, e salvare le persone loro e la terra; mostrando ch' egli era meglio conservare loro vivi, e quella città ricca · a una miglior fortuna, che volere per evitare la presente, morir loro, ed impoverir quella. E così i rettori, e qualunque vi era del nome vineziano, nella rocca di S. Felice si rifuggirono. Dopo questo, alcuni dei primi cittadini a Niccolò ed al marchese di Mantova si fecero incontro, pregandogli che volessero piuttosto quella città ricca con loro onore, che povera con loro vituperio possedere, massimamente non avendo essi appresso ai primi padroni meritato grado, nè odio appresso a loro per difendersi. Furono costoro da Niccolò e dal marchese confortati, e quanto in quella militar licenza poterono, dal sacco la difesero. E perchè eglino erano come certi che 'l conte verrebbe alla ricuperazione di essa, con

ogni industria di aver nelle mani i luoghi forti s' ingegnarono, e quelli che non poterono avere, con fossi e sbarrate dalla terra separavano, acciocchè al nimico fusse difficile il passar dentro.

Il conte Francesco era con le genti sue a Terma, e sentita questa novella, prima la giudicò vana; dipoi da più certi avvisi cognosciuta la verità, volle con la celerità la pristina negligenza superare. E benchè tutti i suoi capi dell'esercito lo consigliassero, che lasciata l'impresa di Verona e di Brescia se n'andasse a Vicenza, per non essere, dimorando quivi, assediati dagl' inimici, non volle acconsentirvi, ma volle tentare la fortuna di ricuperar quella città, e voltosi nel mezzo di queste sospensioni d'animo ai provveditori vineziani ed a Bernardetto de' Medici, il quale per i Fiorentini era appresso di lui commessario, promise loro la certa ricuperazione, se una delle rocche gli aspettava. Fatte adunque ordinare le sue genti, con massima celerità n' andò verso Verona. Alla vista del quale credette Niccolò, che egli come da' suoi era stato consigliato, se n' andasse a Vicenza; ma veduto dipoi volgere alla terra le genti, ed indirizzarsi verso la rocca di S. Felice, si volle ordinare alla difesa. Ma non fu a tempo, perchè le sbarre alla rocca non erano fatte, ed i soldati per l'avarizia della preda e delle taglie erano divisi; nè potette unirgli sì tosto, che potessero ovviare alle genti del conte, ch' elle non si accostassero alla fortezza, e per quella scendessero nella città, la quale ricuperarono felicemente con vergogna di Niccolò e danno delle sue genti; il quale insieme col marchese di Mantova prima nella cittadella, dipoi per la campagna a Mantova si rifuggirono. Dove ragunate le reliquie delle loro genti che erano salvate, con l'altre, che erano allo assedio di Brescia si congiunsero. Fu pertanto Verona in quattro di dallo esercito ducale acquistata e perduta. Il conte dopo questa vittoria, sendo già verno, ed il freddo grande, poichè ebbe con molta difficoltà mandate vettovaglie in Brescia, n' andò alle stanze in Verona, ed ordinò che a Torboli si facessero la vernata alcune galee, per poter essere a primavera in modo per terra e per acqua gagliardo, che Brescia si potesse al tutto liberare.

Il duca veduta la guerra per il tempo ferma, e troncagli

la speranza che egli aveva avuta d'occupar Verona e Brescia, e come di tutto n'erano cagione i danari ed i consigli de' Fiorentini, e come quelli nè per ingiuria che dai Vineziani avessero avuta, s' erano potuti dalla loro amicizia alienare, nè per promesse ch'egli avesse loro fatte, se gli era potuti guadagnare, diliberò, acciocchè quelli sentissero più dappresso i frutti de' semi loro, di assaltare la Toscana; a che fu dai fuorusciti Fiorentini e da Niccolò confortato. Questo lo moveva il disiderio che aveva d'acquistare gli stati di Braccio, e cacciare il conte dalla Marca; quelli erano dalla, volontà di tornare nella loro patria spinti; e ciascuno aveva mosso il duca con ragioni opportune, e conformi al desiderio suo. Niccolò gli mostrava come ei poteva mandarlo in Toscana, e tenere assediata Brescia, per essere signore del lago, ed avere i luoghi di terra forti e ben muniti, e restargli capitani e gente da potere opporsi al conte, quando volesse fare altra impresa; ma che e' non era ragionevole la facesse senza liberar Brescia, ed a liberarla era impossibile; in modo che e' veniva a fare guerra in Toscana, e a non lasciare l'impresa di Lombardia. Mostravagli ancora che i Fiorentini erano necessitati, subito che lo vedevano in Toscana, a richiamare il conte o perdersi; e qualunque l'una di queste cose seguiva. ne risultava la vittoria. I fuorusciti affermavano essere impossibile, se Niccolò con l'esercito s'accostava a Firenze, che quel popolo stracco dalle gravezze e dalla insolenza de' potenti non pigliasse l'armi contra di loro. Mostravangli l'accostarsi a Firenze esser facile, promettendogli la via del Casentino aperta, per l'amicizia che messer Rinaldo teneva con quel conte; tantochè il duca, per se prima voltovì, tanto più per le persuasioni di questi fu in fare questa impresa confermato. I Vineziani dall' altra parte, contuttochè il verno fusse aspro, non mancavano di sollicitare il conte a soccorrere con tutto l'esercito Brescia. La qual cosa il conte negava potersi in quelli tempi fare, ma che si doveva aspettare la stagione nuova, e in quel tanto mettere in ordine l'armata, e dipoi per acqua e per terra soccorrerla. Donde i Vineziani stavano di mala voglia, ed erano lenti a ogni provvisione; talmente che nell' esercito loro erano assai genti mancate.

Di tutte queste cose fatti certi i Fiorentini si spaventarono, veggendosi venir la guerra addosso, ed in Lombardia non si esser fatto molto profitto. Nè dava loro meno affanno i sospetti che eglino avevano delle genti della Chiesa, non perchè il papa fusse loro nimico, ma perchè vedevano quelle armi più ubbidire al patriarca loro inimicissimo, che al papa. Fu Giovanni Vitelleschi Cornetano, prima notajo apostolico, dipoi vescovo di Ricanati, appresso patriarca alessandrino: ma diventato in ultimo cardinale, fu cardinale Fiorentino nominato. Era costui animoso ed astuto, e perciò seppe tanto operare, che dal papa fu grandemente amato, e da lui preposto agli eserciti della Chiesa, e di tutte l'imprese che il papa in Toscana, in Romagna, nel Regno ed a Roma fece, ne fu capitano. Onde che prese tanta autorità nelle genti e nel papa, che questo temeva a comandargli, e le genti a lui solo e non ad altri ubbidivano. Trovandosi pertanto questo cardinale con le genti in Roma, quando e' venne la fama che Niccolò voleva passare in Toscana, si raddoppiò ai Fiorentini la paura, per esser stato quel cardinale, poiche messer Rinaldo fu cacciato, sempre a quello stato nimico, veggendo che gli accordi fatti in Firenze intra le parti per suo mezzo non erano stati osservati, anzi con pregiudizio di messer Rinaldo maneggiati, sendo stato cagione che posasse l'armi, e desse comodità ai nimici di cacciarlo; tantochè ai principi del governo pareva, che il tempo fusse venuto da ristorare messer Rinaldo de' danni, se con Niccolò, venendo quello in Toscana, s' accozzava. E tanto più ne dubitavano, parendo loro la partita di Niccolò di Lombardia importuna, lasciando una impresa quasi vinta, per entrare in una al tutto dubbia; il che non credevano senza qualche nuova intelligenza o nascoso inganno facesse. Di questo loro sospetto avevano avvertito il papa, il quale aveva già cognosciuto l'error suo, per aver dato ad altri troppa autorità.

Ma mentre che i Fiorentini stavano così sospesi, la fortuna mostrò loro la via come si potessero del patriarea assicurare. Teneva quella Repubblica in tutti i luoghi diligenti esploratori di quelli che portavano lettere, per scoprire so alcuno contra lo stato loro alcuna cosa ordinasse. Occorse che

a Montepulciano furono prese lettere, le quali il patriarca scriveva senza consenso del pontefice a Niccolò Piccinino. le quali subito il magistrato preposto alla guerra presentò al papa. E benchè le fussero scritte con non consueti caratteri. ed il senso di loro implicato in modo che non se ne potesse trarre alcun specificato sentimento, nondimeno questa oscurità con la pratica del nimico messe tanto sospetto nel pontefice, che diliberò di assicurarsene; e la cura di questa impresa ad Antonio Rido da Padova, il quale era alla guardia del castello di Roma preposto, dette. Costui come ebbe la commissione, parato a ubbidire, che venisse l'occasione aspettava. Ayeya il patriarca diliberato passare in Toscana, e volendo il di seguente partire di Roma, significò al castellano che la mattina fusse sopra il ponte del castello, perchè passando gli voleva d' alcuna cosa ragionare. Parve ad Antonio che l' occasione fusse venuta, ed ordinò a' suoi quello dovessero fare. e al tempo aspettò il patriarca sopra il ponte, che propinguo alla rocca per fortezza di quella si può secondo la necessità levare e porre: e come il patriarca fu sopra quello, avendolo prima con il ragionamento fermo, fece cenno a' suoi che alzassero il ponte; tantochè il patriarca in un tratto di comandatore di eserciti prigione di un castellano divenne. Le genti ch' erano seco prima romoreggiarono, dipoi intesa la volontà del papa si quietarono. Ma il castellano confortando con umane parole il patriarca, e dandogli speranza di bene, gli rispose, che gli uomini grandi non si pigliavano per lasciargli, e quelli che non meritavano d'esser presi, non meritavano d'esser lasciali; e così poco di poi mori in carcere; ed il papa alle sue genti Lodovico patriarca d' Aquileia prepose. E non avendo mai voluto per l'addietro nelle guerre della lega e del duca implicarsi, fu allora contento intervenirvi, e promise esser presto per la difesa di Toscana con quattro mila cavalli e due mila fanti.

Liberati i Fiorentini da questa paura, restava loro il timore di Niccolò e della confusione delle cose di Lombardia, y coper i dispareri erano tra i Vineziani ed il conte; i quali per intendergli meglio mandarono Neri di Gino Capponi e messer Giuliano Davanzati a Vinezia, a' quali commisero che fermassero, come l'anno futuro s'avesse a maneggiare la guerra, ed a Neri imposero che, intesa l'opinione dei Vineziani, se ne andasse dal conte per intendere la sua, e per persuaderlo a quelle cose, che alla salute della lega fussero necessarie. Non erano ancora questi ambasciadori a Ferrara, ch' eglino intesero Niccolò Piccinino con sei mila cavalli aver passato il Po: il che fece affrettare loro il cammino, e giunti a Vinegia trovarono quella Signoria tutta volla a volere che Brescia senza aspettare altro tempo si soccorresse, perchè quella città non poteva aspettare il soccorso al tempo nuovo, nè che si fusse fabbricata l'armata, ma non veggendo altri ajuti s' arrenderebbe al nimico: il che farebbe al tutto vittorioso il duca, ed a loro perdere tutto lo stato di terra. Per la qual cosa Neri andò a Verona per udire il conte e quello che all' incontro allegava, il quale gli dimostrò con assai ragioni. il cavalcare in quelli tempi verso Brescia essere inutile per allora, e dannoso per l'impresa futura; perchè rispetto al tempo ed al sito, a Brescia non si farebbe frutto alcuno, ma solo si disordinerebbero e affaticherebbero le sue genti, in modo che venuto il tempo nuovo ed atto alle faccende, sarebbe necessitato con l'esercito tornarsi a Verona per provvedersi delle cose consumate il verno, e necessarie per la futura state; di maniera che tutto il tempo atto alla guerra in andare e tornare si consumerebbe. Erano con il conte a Verona mandati a praticar queste cose messer Orsatto Iustiniani, e messer Giovanni Pisani. Con questi dopo molte dispute si conchiuse, che i Vineziani per l'anno nuovo dessero al conte ottantamila ducati, ed all'altre loro genti ducati quaranta per lancia; e che si sollecitasse d'uscire fuora con tutto l'esercito, e si assalisse il duca, acciocche per timore delle cose sue facesse tornare Niccolò in Lombardia. Dopo la quale conclusione se ne tornarono a Vinegia. I Vineziani perchè la somma del danaio era grande, a ogni cosa pigramente provvedevano.

Niccolò Piccinino in questo mezzo seguitava il suo viaggio, e già era giunto in Romagna, e aveva operato tanto con i figliuoli di messer Pandolfo Malatesti, che lasciati i Vineziani si erano accostati al duca. Questa cosa dispiacque a Vinegia, ma molto più a Firenze; perchè credevano per quella via poter fare resistenza a Niccolò. Ma veduti i Malatesti ribellati si sbigottirono, massimamente perchè temevano che Pietrogiampaulo Orsino loro capitano, il quale si trovava nelle terre de' Malatesti, non fusse svaligiato, e rimanere disarmati. Questa novella medesimamente sbigotti il conte. perchè temeva di non perdere la Marca, passando Niccolò in Toscana; e disposto di andare a soccorrere la casa sua se ne venne a Vinegia, e intromesso al principe mostrò, come la passata sua in Toscana era utile alla lega; perchè la guerra s' aveva a fare dove era l'esercito ed il capitano del nimico. non dove erano le terre e le guardie sue; perchè vinto l'esercito, è vinta la guerra, ma vinte le terre, e lasciando intero l'esercito, diventa molte volte la guerra più viva; affermando, la Marca e la Toscana essere perdute, se a Niccolò non si faceva gagliarda opposizione; le quali perdute non aveva rimedio la Lombardia: ma quando l'avesse rimedio, non intendeva d'abbandonare i suoi sudditi ed i suoi amici, e ch'era passato in Lombardia signore, e non voleva partirsene condottiere. A questo fu replicato dal principe, come egli era cosa manifesta, che s'egli non solamente partisse di Lombardia, ma con l'esercito rinassasse il Po, che tutto lo stato loro di terra si perderebbe, e loro non erano per spendere niù alcuna cosa per difenderlo; perchè non è savio colui che tenta difendere una cosa che s'abbia a perdere in ogni modo; ed è con minore infamia meno danno perdere li stati solo, che li stati e li danari. E quando la perdita delle cose loro seguisse, si vedrebbe allora quanto importa la riputazione de' Vineziani a mantenere la Toscana e la Romagna. E però erano al tutto contrari alla sua opinione, perchè credevano che chi vincesse in Lombardia, vincerebbe in ogni altro luogo; ed il vincere era facile, rimanendo lo stato al duca per la partita di Niccolò debile, in modo che prima si poteva far rovinare, ch' egli avesse o potuto rivocar Niccolò, o provvedutosi d'altri rimedj. E che chi esaminasse ogni cosa saviamente, vedrebbe, il duca non aver mandato Niccolò in Toscana per altro, che per levare il conte da queste imprese, e la guerra ch' egli ha in casa, farla altrove. Dimodochè andando-

gli dietro il conte, se prima non vegga una estrema necessità, si verrà a adempiere i disegni suoi, e farlo della sua intenzione godere: ma se si manterranno le genti in Lombardia, ed in Toscana si provvegga come si può, ei s'avvedrà tardi del suo malvagio partito, ed in tempo ch' egli avrà senza rimedio perduto in Lombardia, e non vinto in Toscana. Detta adunque e replicata da ciascuno la sua opinione, si conchiuse che si stesse a veder qualche giorno, per vedere questo accordo de' Malatesti con Niccolò quello partorisse; e se di Pierogiampaulo i Fiorentini si notevano valere, e se il papa andava di buone gambe con la lega, come egli aveva promesso. Fatta questa conclusione, pochi giorni appresso furono certificati i Malatesti aver fatto quello accordo più per timore che per alcuna malvagia cagione, e Pierogiampaulo con le sue genti esserne ito verso Toscana, ed il papa essere di miglior voglia per aiutar la lega che prima. I quali avvisi fecero fermare l'animo al conte, e fu contento rimanere in Lombardia, e Neri Capponi tornasse a Firenze con mille de' suoi cavalli, e con cinquecento degli altri. E se pure le cose procedessero in modo in Toscana, che l' opera del conte vi fusse necessaria, che si scrivesse, e che allora il conte senz' alcun rispetto si partisse. Arrivò pertanto Neri con queste genti in Firenze d'aprile, ed il medesimo di giunse Giampaulo.

Niccolò Piccinino in questo mezzo, ferme le cose di Romagna, disegnava di scendere in Toscana, e volendo passare
per l'Alpi di S. Beuedetto e per la valle di Montone, trovò
quelli luoghi per la virtà di Niccolò da Pisa in modo guardati, che giudicò che vano sarebbe da quella parte ogni suo
sforzo. E perchè i Fiorentini in questo assalto subito erano
mal provvisti e di soldati e di capi, 'avevano ai passi di
quell' alpi mandati più loro cittadini con fauterie di subito
fatte a guardargli; intra i quali fu messer Bartolommeo Orlandini cavaliere, al quale fo in guardia il castello di Marradi e il passo di quelle alpi consegnato. Non avendo dunque
Niccolò Piccinino giudicato poter superare il passo di S. Benedetto per la virtù di chi lo guardava, giudicò di poter vincere quello di Marradi per la vilià di chi l'aveva a difendere.

È Marradi un castello posto a piè dell'alpi che dividono la Toscana dalla Romagna; ma da quella parte che guarda verso Romagna, e nel principio di val di Lamona, benché sia senza mura, noudimeno il fiume, i monti e gli abitatori lo fanno forte, perchè gli uomini sono armigeri e fedeli, ed il fiume in modo ha roso il terreno, e ha si alte le grotte sue, che a venirvi di verso la valle è impossibile, qualunque volta un piccol ponte che è sopra il fiume fusse difeso, e dalle parti dei monti sono le ripe si aspre, che rendono quel sito sicurissimo. Nondimeno la viltà di messer Bartolommeo rendè e quelli uomini vili, e quel sito debolissimo. Perchè non prima e' senti il rumor delle genti nimiche, che lasciato ogni cosa in abbandono, con tutti i suoi se ne fuggi, nè si fermò prima che al Borgo a San Lorenzo. Niccolò entrato ne' luoghi abbandonati, pieno di maraviglia che non fussero difesi, e d'allegrezza d'avergli acquistati, scese in Mugello, dove occupò alcune castella, ed a Pulicciano fermò il suo esercito, donde scorreva tutto il paese insino ai monti di Fiesole; e fu tanto audace che passò Arno, e insino a tre miglia propingue a Firenze predò, e scorse ogni cosa.

I Fiorentini dall' altra parte non si sbigottirono, e prima che ogni altra cosa attesero a tener fermo il governo, del quale potevano poco dubitare per la benivolenza che Cosimo aveva nel popolo, e per aver ristretti i primi magistrati intra pochi potenti, i quali con la severità loro tenevano fermo, se pure alcuno vi fosse stato mal contento, o di nuove cose desideroso. Sapevano ancora per gli accordi fatti in Lombardia con quali forze tornava Neri, e dal papa aspettavano le genti sue; la quale speranza insino alla tornata di Neri li tenne vivi; il quale, trovata la città in questi disordini e paure, diliberò uscire in campagna per frenare in parte Niccolò che liberamente non saccheggiasse il paese, e fatto testa di più fanti, tutti del popolo, con quella cavalleria si trovavano, usci fuora, e riprese Remole che tenevano i nemici, dove accampatosi proibiva a Niccolo lo scorrere, ed ai cittadini dava speranza di levargli il nimico d'intorno. Niccolò, veduto come i Fiorentini quando erano spogliati di genti non avevano fatto alcun movimento, e inteso con quanta sicurtà in quella città si stava, gli parèva invano consumare il tempo, e diliberò fare attre imprese, acciocchè i Fiorentini avessero cagione di mandargli dietro le genti, e dargli occasione di venire alla giornata, la qual vimcendo, pensava che ogni altra cosa gli succedesse prospera.

Era nell'esercito di Niccolò Francesco conte di Poppi, il quale si era, come i nimici furono in Mugello, ribellato dai Fiorentini, con i quali era in lega. E benchè prima i Fiorentini ne dubitassero, per farselo con i benefizi amico gli accrebbero la provvisione, e sopra tutte le loro terre a lui convicine lo fecero commessario. Nondimeno tanto può negli nomini l'amor della parte, che alcuno beneficio ne alcuna paura gli potè far dimenticare l'affezione portava a messer Rinaldo, ed agli altri che nello stato prima governavano; tantochè subito ch'egli intese Niccolò esser propinguo, s'accostò con lui, e con ogni sollecitudine lo confortava scostarsi dalla città, ed a passare in Casentino, mostrandogli la fortezza del paese, e con quale sicurtà poteva di quivi tenere stretti i nimici. Prese pertanto Niccolò questo consiglio, e giunto in Casentino occupò Romena e Bibbiena; dipoi pose il campo a Castel S. Niccolò. È questo castello posto a piè dell' alpi che dividono il Casentino dal Val d' Arno, e per essere in luogo assai rilevato, e dentrovi sufficienti guardie, fu difficile la sua espugnazione, ancorachè Niccolò continuamente con briccole e simili artiglierie lo combattesse. Era durato questo assedio più di venti giorni, intra 'l qual tempo i Fiorentini avevano le loro genti raccozzate, e di già avevano sotto più condottieri tremila cavalli a Fegghine ragunati, governati da Pierogiampaulo capitano, e da Neri Capponi e Bernardo de' Medici commessari. A costoro vennero quattro mandati da Castel S. Niccolò a pregarli dovessero dare loro soccorso. I commessari esaminato il sito, vedevano non gli poter soccorrere se non per l'alpi che venivano di Val d' Arno, la sommità delle quali poteva essere occupata prima dal nimico che da loro, per avere a fare più corto cammino, e per non potersi la loro venuta celare; in modo che s' andava a tentare una cosa da non riuscire, e poterne seguire la rovina delle genti loro. Dondechè i commessari lodarono la fede

di quelli, e commisero loro che quando e' non potessero più difendersi si arrendessero. Prese adunque Niccolò questo castello dopo trentadue giorni che v' era ito col campo, e tanto tempo perduto per si poco acquisto fu della rovina della sua impresa buona parte cagione; perchè se e' si manteneva con le sue genti d'intorno a Firenze, faceva che chi governava quella città non poteva se non con rispetto strignere i cittadini a far danari, e con più difficoltà ragunavano le genti, e facevano ogni altra provvisione, avendo il nimico addosso che discosto; e avrebbero molti avuto animo a muovere qualche accordo per assicurarsi di Niccolò con la pace, veggendo la guerra fusse per durare. Ma la voglia che 'l conte di Poppi aveva di vendicarsi contra quelli castellani stati lungo tempo suoi nimici, gli fece dar quel consiglio, e Niccolò per sodisfargli lo prese; il che fu la rovina dell'uno e dell'altro. E rade volte accade che le particolari passioni non nuochino all'universali comodità. Niccolò seguitando la vittoria prese Rassina e Chiusi. In queste parti il conte di Poppi lo persuadeva a fermarsi, mostrando come e' poteva distendere le sue genti fra Chiusi e Caprese e la Pieve, e veniva a essere signore dell'alpi, e potere a sua posta in Casentino e in Val d' Arno e in Val di Chiana e in Val di Tevere scendere, ed esser presto a ogni moto che facessero i nimici. Ma Niccolò, considerata l'asprezza dei luoghi, gli disse che i suoi cavalli non mangiavano sassi, e n' andò al Borgo a S. Sepolcro, dove amichevolmente fu ricevuto; dal qual luogo tento gli animi di quelli di Città di Castello, i quali per esser amici ai Fiorentini non l'udirono. E desiderando egli avere i Perugini a sua divozione, con quaranta cavalli se n'audò a Perugia, dove fu ricevuto, sendo loro cittadino, amorevolmente. Ma in pochi giorni vi diventò sospetto, e tentò col Legato e con i Perugini più cose, e non gliene successe niuna; tantochè ricevuto da loro ottomila ducati se ne tornò all' esercito. Di quivi tenne pratica in Cortona per torla ai Fiorentini, e per essersi scoperta la cosa prima che 'l tempo fusse, diventarono i disegni suoi vani. Era intra i primi cittadini di quella città Bartolommeo di Senso, Costui andando la sera per ordine del capitano alla guardia d'una porta, gli fu da uno del contado suo amico fatto intendere, che non vi andasse, se non vi voleva essere morto. Volle intendere Bartolommeo il fondamento della cosa, e trovò l'ordine del trattato che si teneva con Niccolò; il che Bartolommeo per ordine al capitano rivelò, il quale assicuratosi del capi della congiura, e raddoppiate le guardie alle porte, aspettò secondo l'ordine dato che Niccolò venisse; il quale venne di notte al tempo ordinato, e trovandosi scoperto, se ne ritornò agti alloggiamenti suo:

Mentre che queste cose in questa maniera in Toscana si travagliavano, e con poco acquisto per le genti del duca, in Lombardia non erano quiete, ma con perdita e danno suo. Perchè il conte Francesco, come prima lo consentì il tempo, usci con l'esercito suo in campagna; e perchè i Vineziani ayeyano la loro armata del lago instaurata, volle il conte prima ch'ogni cosa insignorirsi dell'acque, e cacciare il duca del lago, giudicando, fatto questo, che l'altre cose gli sariano facili. Assaltò pertanto con l'armata de' Vineziani quella del duca, e la ruppe, e con le genti di terra le castella che a lui ubbidivano prese; tantochè l'altre genti ducali, che per terra strignevano Brescia, intesa quella rovina s'allargarono, e così Brescia dopo tre anni che ell'era stata assediata, dall'assedio fu libera. Appresso a questa vittoria il conte andò a trovare i nimici che s'erano ridotti a Soncino, castello posto in sul fiume dell'Oglio, e quelli diloggiò, e gli fece ritirare a Cremona, dove il duca fece testa, e da quella parte i suoi stati difendeva. Ma strignendolo più l'uno di che l'altro il conte, e dubitando non perdere o tutto, o gran parte degli stati suoi, cognobbe la malyagità del partito da lui preso di mandar Niccolò in Toscana; e per ricorreggere l'errore scrisse a Niccolò in quali termini si trovava, e dove erano condotte le sue imprese : pertanto il più presto potesse, lasciata la Toscana, se ne tornasse in Lombardia.

I Fiorentini in questo mezzo sotto i loro commessarj avevano ratunate le loro genti con quelle del papa, ed avevano fatto alto ad Anghiari, castello posto nelle radici dei monti che dividono Val di Tevere da Val di Chiana, discosto dal Borgo San Sepolero quattro miglia, via piana, ed i campi atti a ricevere cavalli, e maneggiarvisi la guerra. E perché eglino

avevano notizia delle vittorie del conte e della rivocazione di Niccolò, giudicarono con la spada dentro e senza polvere avere vinta quella guerra; e perciò ai commessari scrissero che s'astenessero dalla giornata, perchè Niccolò non poteva molti giorni stare in Toscana. Questa commessione venne a notizia di Niccolò, e veggendo la necessità del partirsi, per non lasciar cosa alcuna intentata, diliberò fare la giornata. pensando di trovare i nimici sprovveduti, e col pensiero alieno dalla zuffa. A che era confortato da messer Rinaldo. dal conte di Poppi, e dagli altri fuorusciti Fiorentini, i quali la loro manifesta rovina cognoscevano, se Niccolò si partiva: ma venendo a giornala credevano o poter vincere l'impresa. o perderla onorevolmente. Fatta adunque questa diliberazione, mosse l'esercito donde era, tra Città di Castello ed il Borgo, e venuto al Borgo senza che i nimici se n'accorgessero, trasse di quella terra due mila nomini, i quali confidando nella virtù del capitano e nelle promesse sue, desiderosi di predare lo seguirono.

Dirizzatosi dunque Niccolò con le sue genti verso Anghiari, era già loro propinquo a meno di due miglia. quando da Micheletto Attendulo fu veduto un gran polverio, ed accortosi come gli erano i nimici, gridò all'arme. Il tuniulto nel campo de'Fiorentini fu grande, perchè campeggiando quelli eserciti per l'ordinario senz'alcuna disciplina. vi s'era aggiunta la negligenza, per parer loro avere il nimico discosto, e più disposto alla fuga che alla zuffa; in modo che ciascuno era disarmato, di lungi dagli alloggiamenti, ed in quel luogo dove la volontà, o per fuggire il caldo ch' era grande, o per seguire alcun suo diletto, l'avea tirato, Pure fu tanta la diligenza de'commessarj e del capitano, che avanti fussero arrivati i nimici, erano a cavallo, ed ordinati a poter resistere all'impeto suo. E come Micheletto fu il primo a scoprir il nimico, così fu il primo a incontrarlo armato, e corse con le sue genti sopra il ponte del fiume che attraversa la strada, non molto lontano da Anghiari. E perchè davanti alla venuta del nimico. Pierogiampaulo aveva fatto spianar le fosse che circondavano la strada, ch'è tra'l ponte e Anghiari. sendosi posto Micheletto all'incontro del ponte. Simoncino condottiere della Chiesa con il legato si misero da man destra, e da sinistra i commessarj fiorentini con Pierogiampaulo loro capitano, e le fanterie disposero da ogni parte su per la ripa del fiume. Non restava pertanto agli nimici altra via aperta ad andare a troyar gli avversari loro, che la dritta del ponte; nè i Fiorentini avevano altrove ch'al ponte a combattere, eccetto che alle fanterie loro avevano ordinato, che se le fanterie nimiche uscivano di strada per essere a' fianchi delle loro genti d'armi, con le balestre le combattessero, acciocchè quelle non potessero ferire per fianco i loro cavalli. che passassero il ponte. Furono pertanto le prime genti che comparsero da Micheletto gagliardamente sostenute, e non che altro da quello ributtate; ma sopravvenendo Astorre e Francesco Piccinino con gente eletta, con tal impeto in Micheletto percossero, che gli tolsero il ponte, e lo spinsero infino al cominciare dell'erta, che sale al borgo d'Anghiari; dipoi furono ributtati e rispinti fuori del ponte da quelli che dai fianchi gli assalirono. Durò questa zuffa due ore, che ora Niccolò, ora le genti fiorentine erano signori del ponte. E benchè la zuffa fusse sopra il ponte pari, nondimeno e di la e di qua dal ponte con disavvantaggio grande di Niccolò si combatteva; perchè quando le genti di Niccolò passavano il ponte, trovavano i nimici grossi, che per le spianate fatte si potevano maneggiare, e quelli ch'erano stracchi potevano dai freschi essere soccorsi. Ma quando le genti fiorentine lo passavano, non poleva comodamente Niccolò rinfrescare i suoi, per essere angustiato dalle fosse e dagli argini che fasciavano la strada: come intervenne: perchè molte volte le genti di Niccolò vinsero il ponte, e sempre dalle genti fresche degli avversari furono rispinte indietro. Ma come il ponte dai Fiorentini fu vinto, talmentechè le loro genti entrarono nella strada, non sendo a tempo Niccolò per la furia di chi veniva e per la incomodità del sito a rinfrescare i suoi, in modo quelli davanti con quelli di dietro si mescolarono, che l'uno disordinò l'altro, e tutto l'esercito fu costretto mettersi in volta, e ciascuno senza alcun rispetto si rifuggi verso il Borgo. I soldati fiorentini attesero alla preda, la quale fu di prigioni, d'arnesi e di cavalli grandissima : perchè con Niccolò

non rifuggirono salvi che mille cavalli. I Borghigiani, i quali avevano seguitato Niccolò per predare, di predatori diventarono preda, e furono presi tutti e taglieggiati; l'insegne ed i carriaggi tolti furono. E fu la vittoria molto più utile per la Toscana che danuosa per il duca: perchè se i Fiorentini perdevano la giornata, la Toscana era sua; e perdendo quello, non perdè altro che l'armi ed i cavalli del suo esercito, i quali con non molti denari si poterono ricuperare. Nè furono mai tempi, che la guerra che si faceva ne'paesi d'altri fusse meno pericolosa per chi la faceva, che in quelli. Ed in tanta rotta e in si lunga zuffa che durò dalle xx alle xxiv ore non vi mori altri che un uomo, il quale non di ferite o d'altro virtuoso colpo, ma caduto da cavallo e calpesto espiró. Con tanta sicurtà allora gli uomini combattevano, perchè essendo tutti a cavallo, e coperti d'arme, e sicuri dalla morte, qualunque volta e'si arrendevano, non ci era cagione perchè dovessero niorire, difendendogli nel combattere l'armi, e quando e'non potevano più combattere, l'arrendersi.

È questa zuffa, per le cose seguite combattendo e poi, esempio grande dell'infelicità di queste guerre, perchè viuti i nimici e ridutto Niccolò nel Borgo, i commessari volevano seguirlo, ed in quel luogo assediarlo per aver la vittoria intera: ma da alcuno condottiere o soldato non furono voluti ubbidire, dicendo voler riporre la preda, e medicare i feriti. E quello che è più notabile, fu che l'altro di a mezzo giorno senza licenza o rispetto o di commessario o di capitano, n'andarono ad Arezzo, e quivi lasciata la preda, ad Anghiari ritornarono. Cosa tanto contra ogni laudevole ordine e militare disciplina, che ogni reliquia di qualunque ordinato esercito arebbe facilmente e meritamente potuto lor torre quella vittoria ch'eglino avevano immeritamente acquistata. Oltra di questo volendo i commessari che ritenessero gli uomini d'arme presi per torre occasione al nimico di rifarsi, contra la volontà loro gli liberarono. Cose tutte da maravigliarsi, come in uno esercito così fatto fusse tanta virtù che sapesse vincere, e come nell'inimico fusse tanta viltà che da si disordinate genti potesse esser vinto. Nell'andare adunque e tornare che fecero le genti fiorentine d'Arezzo. Niccolò ebbe tempo a partirsi con le sue genti dal Borgo, e n'andò verso Romagna; col quale ancora i ribelli fiorentini si fuggirono; i quali vedutasi mancata ogni speranza di tornare a Firenze, in più parti in Italia e fuori secondo la comodità di ciascuno si divisero. Dei quali messer Rinaldo elesse la sua abitazione ad Ancona, e per guadagnarsi la celeste patria, poichè egli aveva perduta la terrestre, se n'andò al sepolcro di Cristo; donde tornato, nel celebrar le nozze di una sua figliuola, sendo a mensa, di subito mori. E fugli in questo la fortuna favorevole, che nel meno infelice giorno del suo esilio lo fece morire. Uomo veramente in ogni fortuna onorato, ma più ancora stato sarebbe, se la natura l'avesse in una città unita fatto nascere : perchè molte sue qualità in una città divisa l'offesero, che in una unita l'avrebbero premiato. I commessarj adunque, tornate le genti loro d'Arezzo e partito Niccolò, si presentarono al Borgo. I Borghesi volevano darsi ai Fiorentini, e quelli ricusavano di pigliarli, e nel trattare questi accordi, il legato del pontefice insospetti dei commessari che non volessero quella terra occupare alla Chiesa. Tantochè vennero insieme a parole ingiuriose, e sarebbe seguito intra le genti fiorentine e le ecclesiastiche disordine, se la pratica fusse ita molto in lunga; ma perchè ella ebbe il fine che voleva il legato, ogni cosa si pacificò.

Mentre che le cose del Borgo si travagliavano, s'intese Niccolò Piccinino essere ito inverso Roma, ed altri avvisi di-cevano inverso la Marca; donde parve al legato ed alle genti Sforzesche d'andare verso Perugia, per là sovvenire o alla Marca o a Roma, dove Niccolò si fusse volto, e con quelle andasse Bernardo de Medici, e Neri con le genti forentine n'andasse all'azequisio del Casentino. Fatta questa diliberazione, Neri n'andò a campo a Rassina, e quella prese, e con il medesimo impeto prese Bibbiena, Prato Vecchio e Romena, e di quivi pose il campo a Poppi, e da due parti lo cinse, una nel piano di Certomondo, l'altra sopra il colle che passa a Fronzole. Quel conte vedutosi abbandonato da Dio e dagli nomini, s'era rinchiuso in Poppi, non perch'egli sperasse di potere avere alcuno ainto, ma per fare la accordo, se poteva, meno dannoso. Strignendolo pertanto Neri, egli addimandò

patti, e trovògli tali, quali in quel tempo egli poteva sperare; di salvare se, suoi figliuoli, e cose che ne poteva portare, e la terra e lo stato cedere ai Fiorentini. E quando ei capitolarono, discese sopra il ponte di Arno che passa a piè della terra, e tutto doloroso ed afflitto disse a Neri: « Se io avessi bene misurato la fortuna mia e la potenza vostra, io verrei ora amico a rallegrarmi con voi della vostra vittoria, non nimico a supplicarvi che fusse meno grave la mia rovina. La presente sorte, come ella è a voi magnifica e lieta, così è a me dolente e misera. Io ebbi cavalli, arme, sudditi, stato e ricchezze: che maraviglia è se mal volentieri le lascio? Ma se voi volete e potete comandare a tutta la Toscana, di necessità conviene che noi altri vi ubbidiamo; e se io non avessi fatto questo errore, la mia fortuna non sarebbe stata cognosciuta, e la vostra liberalità non si potrebbe cognoscere; perchè se voi mi conserverete, darete al mondo uno eterno esempio della vostra clemenza. Vinca pertanto la pietà vostra il fallo mio, e lasciate almeno questa sola casa al disceso di coloro, da'quali i padri vostri hanno innumerabili benefizj ricevuti, » Al quale Neri rispose, come l'avere sperato troppo in quelli che potevano poco, l'aveva fatto in modo contra la Repubblica di Firenze errare, che aggiuntovi le condizioni de' presenti tempi era necessario cedesse tutte le cose sue, e quelli luoghi nimico ai Fiorentini abbandonasse, che loro amico non aveva voluto tenere; perchè egli aveva dato di se tale esempio, che non poteva essere nutrito, dove in ogni variazione di fortuna e'potesse a quella Repubblica nuocere; perchė non lui, ma gli stati suoi si temevano. Ma che se nella Magna e'potesse esser principe, quella città lo desidererebbe, e per amor di quelli suoi antichi ch'egli allegava, lo favorirebbe. A questo il conte tutto sdegnato rispose, che vorrebbe i Fiorentini molto più discosto vedere: e così lasciato ogni amorevole ragionamento, il conte non veggendo altro rimedio cedè la terra e tutte le sue ragioni ai Fiorentini, e con tutte le sue robe insieme con la moglie e con i figliuoli piangendo si parti, dolendosi d'aver perduto uno stato che i suoi padri per cccc anni avevano posseduto. Queste vittorie tutte come s'intesero in Firenze, furono da'principi del governo, e da quel popolo con maravigliosa allegrezza ricevute. E perché Bernardetto de'Medici trovò esser vauo che Niccolò fusse ito verso la Marca o a Roma, se ne toruò con le sue genti dov'era Neri, e insieme tornati a Firenze, fur loro diliberati tutti quelli onori, quali secondo l'ordine della città a loro vitteriosi cittadini si possono diliberare maggiori; e da'Signori, e da'Capitani di parte, e dipoi da tutta la città, furono a uso dei trionfanti ricevuti.

## LIBRO SESTO

## SOMMABIO

Riflessioni sopra l'oggetto delle guerre e l'utilità delle vittorie. - Il duca di Milano fa pratiche col conte Francesco Sforza capitano de'Veneziani; per le quali nell'animo del conte e de' Veneziani s'ingenerano mali umori e sospetti. - Ravenna si mette sotto la potestà di Venezia (1440). - Il papa vende Borgo S. Sepolcro ai Fiorentini. - Niccolo Piccinino durante l'inverno fa impunemente scorrerie nei domini veneti, e venuta la primavera e riprese le armi, costringe lo Sforsa a levare l'assedio da Martinengo. Poi tanto insolentisce delle sue vittorie, che il duca di Milano per vendicarsene fa la pace con i collegati (1441). - Francesco Sforza sposa, secondo i patti, la figlia del duca, e ne ha in dote Cremona. - Alfonso di Aragona suscita di nuovo la guerra pel possesso di Napoli, di Benevento e di altre città e terre del reame. Fanno lega con esso lui contro lo Sforza il duca di Milano e il papa, e danno la condotta delle armi a Niccolò Piccinino (1442). - Renato re di Napoli cacciato da Alfonso è onoratamente ricevuto dai Fiorentini, i quali fanno causa con lui e con lo Sforza. - Nuove discordie in Firenze. - Gelosia contro Neri di Gino Capponi (1443). - Baldaccio d'Anghiari è ucciso per tradimento di Bartolommeo Orlandini. - Riforma dello Stato in favore della parte de' Medici (1444). - Morte di Niccolò Piccinino; fine della guerra. - Annibale Bentivogli è ucciso in Bologna da Battista Canneschi, e questi poi dal popolo; d'onde nascono gravi turbolenze nella città (1445). - Santi supposto figlio d'Ercole Bentivogli è chiamato a Bologna al governo della città. - Guerra generale in Italia con danno del duca di Milano, che viene a patti collo Sforza. - Morte di Filippo Visconti duca ; lo Sforza è fatto dai Milanesi loro capitano (1447). -- Pratiche del pontefice per pacificare l'Italia; alle quali si oppongono i Veneziani. - Alfonso d'Aragona assalta i Fiorentini, poi è costretto a chieder la pace ed a partire (1448). - Il conte Sforza fa guerra ai Veneziani con suo vantaggio, e li costringe a chieder la pace: della quale non

piacendo i patti ai Milanesi, questi si accordano coi Veneziani contro il conte; dipoi stretti d'assedio e ridotti allo stremo si sollevano contro i magistrati, e si danno a lui (1450). - Lega tra il nuovo duca di Milano e i Fiorentini da una parte, e il re di Napoli e i Veneziani dall'altra. - Federigo III imperatore a Firenze (1451). - Guerra in Lombardia tra il duca di Milano e i Veneziani. -Fernando figliuolo d'Alfonso re di Napoli passa in Toscana contro i Fiorentini (1452). -- Congiura di mess. Stefano Porcari in Roma contro il governo pontificio scoperta e punita. - Gherardo Gambacorti signore di Val di Bagno pratica col re di Napoli di dargli lo Stato, ma i suoi disegni sono sventati dal coraggio e dalla fermezza di Antonio Gualandi (1453). - Renato d'Angio viene in Italia chiamato da'Fiorentini, e poco dipoi tornasi in Francia. - Per la mediazione del papa si conchiude la pace tra i principi belligeranti (1454). ---Iacopo Piccinino assale i Sanesi. - I Turchi sono rotti a Belgrado (1456). -Genova si dà al re di Francia (1458). - Morte di Alfonso di Aragona re di Napoli. Ferdinando suo figlio gli succede. - Callisto 111 papa mentre pensa dare il regno di Napoli a Piero Lodovico Borgia suo nipote, muore, e gli è eletto successore Enea Silvio Piccolomini sanese col nome di Pio II. - Discordia in Genova tra Giovanni d'Angiò e i Fregosi con danno di questi (1459), - Giovanni assalta il regno di Napoli, vince il re Ferdinando; ma questi cogli aiuti del popa e del duca di Milano si ristabilisce (1460). - Genova scuote il giogo de' Francesi. - Giovanni d'Angio abbandonato da Iacopo Piccinino è rotto nel regno di Napoli; onde si riduce in Ischia, e di la tornasi in Francia (1462).

Fu sempre, e così è ragionevole che sia, il fine di coloro che muovono una guerra, d'arricchire sè ed impoverire il nimico; nè per altra cagione si cerca la vittoria, nè gli acquisti per altro si disiderano, che per fare sè potente, e debole l'avversario. Donde ne segue che qualunque volta o la tua vittoria l'impoverisce, o l'acquisto t'indebolisce, conviene si trapassi, o non s'arrivi a quel termine, per il quale le guerre si fanno. Quel principe, o quella Repubblica è dalle vittorie e dalle guerre arricchito, che spegne i nimici, ed è delle prede e delle taglie signore. Quello nelle vittorie impoverisce, che i nimici, ancora che vinca, non può spegnere, e le prede e le taglie non a lui, ma a' suoi soldati appartengono. Questo tale è nelle perdite infelice e nelle vittorie infelicissimo, perchè perdendo, quelle ingiurie sopporta che gli fanno i nimici; vincendo, quelle che gli fanno gli amici, le quali per essere meno ragionevoli sono meno sopportabili, veggendo massime essere i suoi sudditi con taglie e nuove offese di raggravare necessitato. E s'egli ha in sè alcuna umanità, non si può di quella vittoria interamente rallegrare.

della quale tutti i suoi sudditi si contristano. Solevano l'antiche e bene ordinate Repubbliche nelle vittorie loro rieupiere d'oro e d'ariento l'erario, distribuire doni nel popolo, rimettere ai sudditi i tributi, e con giuochi e con solenni feste festeggiarli. Ma quelle di quelli tempi che noi discriviamo, printa vuotavano l'erario, dipoi impoverivano il popolo, e de'nimici tuoi non ti assicuravano. Il che tutto nasceva dal disordine, con il quale quelle guerre si trattavano; perchè spogliandosi i nimici vinti, e non si ritenendo nè ammazzando, tanto quelli a rassalire il vincitore differivano, quanto e' penavano da chi gli conduceva d' essere d' arme e cavalli riforniti. Sendo ancora le taglie e la preda de'soldati, i princini vincitori di quelle nelle nuove spese de'nuovi soldi non si valevano, ma dalle viscere de'loro popoli gli traevano; nè partoriya altro la vittoria in benefizio de'popoli, se non ch'ella faceva il principe più sollecito e meno rispettivo ad aggravargli. Ed a tale quelli soldati avevano la guerra condotta. che ugualmente al vincitore ed al vinto, a voler potere alle sue genti comandare, nuovi danari bisognavano; perchè l'uno aveva a rivestirgli, l'altro a premiargli. E come quelli senza essere rimessi a cavallo non potevano, così quelli altri senza nuovi premi combattere non volevano; di qui nasceva che l'uno godeva poco la vittoria. l'altro poco sentiva la perdita; perchè il vinto era a tempo a rifarsi, ed il vittorioso non era a tempo a seguire la vittoria,

Questo disordine e perverso modo di milizia feec che Niccolò Piccinino era prima rimontato a cavallo, che si sa-pesse per Italia la sua rovina, e maggior guerra faceva dopo la perdita al nimico, che prima non aveva fatta. Questo fece 1440, che dopo la rotta di Terma e' potette occupar Verona; questo fece che spogliato delle sue genti a Verona, ei potette venire con un grosso esercilo in Toscana; questo fece che rotto ad Anghiari, innanzi che pervenisse in Romagna era più potente in su i campi che prima, e potette riempiere il duca di Milano di speranza di poter difendere la Lombardia, la quale per la sua assenzia gli pareva quasi che avere perduta: perchè mentre che Niccolò riempiva di tumulti la Toscana, il duca s'era ridotto in termine, che dubitava dello stato suo; e

giudicando che potesse prima seguir la rovina sua, che Niccolò Piccinino, il quale aveva richiamato, fusse venuto a soccorrerlo, per frenar l'impeto del conte, e temporeggiare quella fortuna con l'industria, la quale non poteva con la forza sostenere, ricorse a quelli rimedj, i quali in simili termini molte volte gli erano giovati, e mandò Niccolò da Esti principe di Ferrara a Peschiera, dove era il conte, il quale per parte sua lo confortò alla pace, e gli mostrò come al conte non era quella guerra a proposito. Perchè se'l duca s'indeboliva in modo che e'non potesse mantenere la riputazione sua, sarebbe egli il primo che ne patirebbe, perchè dai Vineziani e dai Fiorentini non sarebbe più stimato; ed in fede che 'l duca desiderava la pace, gli offerse la conclusione del parentado, e manderebbe la figliuola a Ferrara, la quale gli prometteva, seguita la pace, dargli nelle mani. Il conte rispose, che se'l duca veramente cercasse la pace, facilmente la troverebbe, come cosa dai Fiorentini e Vineziani desiderata: vero era che con difficoltà se gli poteva credere, cognosciuto che non abbia mai fatto pace se non per necessità, la quale come manca, gli ritorna la voglia della guerra; nè anco al suo parentado si poteva prestare fede, sendone stato tante volte beffato: nondimeno quando la pace si conchiudesse, farebbe poi del parentado quanto dagli amici fusse consigliato.

I Vineziani, i quali dei loro soldati nelle cose ancora non ragionevoli sospettano, presero ragionevolmente di queste pratiche sospetto grandissimo; il quale volendo il conte cancellare, seguiva la guerra gagliardamente: nondimeno l'animo a lui per ambizione, ed ai Vineziani per sospetto era in modo intepidito, che quello restante della state si feceno poche imprese; inmodoché tornato Niccolò Piccinino in Lombardia, ed gigi acominciato il verno, tutti gli eserciti n'andarono alle stanze: il conte in Verona, in Cremona il duca, le genti forentine in Toscana, e quelle del papa in Romagua; le quali piché chebre vinto ad Anghiari, assaltarono Furli e Bologna per trarte di mano a Francesco Piccinino, che in nome del padre le governava, e non riusci loro, perché furono da Francesco gagliardamente difese; ionori, perché furono da Francesco gagliardamente difese; ionodimeno questa

- was a strike the

loro venuta dette tanto spavento ai Raveunati di non tornare sotto lo imperio della Chiesa, che d'accordo con Ostasio di Polenta loro signore si misero nella potestà dei Vineziani, i quali in guiderdone della ricevuta terra; acciocchè mai per alcuno tempo Ostasio non potesse loro per forza torre quello che per poca prudenza aveva loro dato, lo mandarono insieme con un suo figliuolo a morire in Candia. Nelle quali imprese, non ostante la vittoria d'Anghiari, mancando al papa danari, vendè il castello del Borgo a S. Sepolero venticinquemila ducati ai Fiorentini.

Stando pertanto le cose in questi termini, e parendo a ciscuom mediante la vernata esser sicuro della guerra, non si pensava più alla pace, e massime il duca per essere da Niccolò Piccinino e dalla stagione rassicurato; e perciò aveva rotto col conte ogni ragionamento d'accordo, e con grande diligenza rimise Niccolò a cavallo, e faceva qualanque altro provvedimento che per una futura guerra si richiedeva. Della qual cosa avendo notizia il conte, n'andò a Vinezia per consigilarsi con quel senato, come per l'anno futuro s'avessero a governare. Niccolò dall'altra parte trovandosi in ordine, e vedendo il nimico disordinato, non aspettò che venisse la prirravera, e nel più freddo verno passò l' Adda ed cntrò nel

vedendo il nimico disordinato, non aspetto che venisse la 1141. primavera, e nel più freddo verno passo l' Adda ed cntrò nel Bresciano, e tutto quel paese, fuora che Adula e Acri, occupó; dove più che duemila cavalli sforzeschi, i quali questo assallo non aspettavano, svaligiò e prese. Ma quello che più dispiacque al conte, e più sbigotti l'vineziani, fu che Giarpellone, uno de' primi capitani del conte, si ribellò. Il conte, avuto questo avviso, parti subito da Vinezia, ed arrivato a Brescia trovò Niccolò, fatti quelli dauni, essersi ritornato alle stanze; donde che al conte non parve, poichè trovò la guerra spenta, di riaccenderla, ma volle, poichè 'l tempo ed il nimico gli davano comodità a riordinarsi, usarla per poter poi col nuovo tempo vendicarsi delle vecchie offese. Fece adunque che i Vineziani richiamassero le genti che in Toscana servivano ai Fiorentini, ed in luogo di Gattamelata morto volle che Micheletto Attendulo conducessero.

Venuta adunque la primavera, Niccolò Piccinino fu il primo a uscire in campagna, e campeggiò Cignano, castello

lontano da Brescia dodici miglia, al soccorso del quale venne il conte, e tra l'uno e l'altro di quelli capitani secondo la loro consuetudine si maneggiava la guerra. E dubitando il conte di Bergamo, andò a campo a Martinengo, castello posto in luogo da poter facilmente, espugnato quello, soccorrere Bergamo, la qual città da Niccolò era gravemente offesa: e perchè egli aveva preveduto non poter esser impedito dal nimico, se non per la via di Martinengo, aveva quel castello d'ogni difesa fornito, talché al conte fu necessario andare a quella espugnazione con tutte le forze. Dondechè Niccolò con tutto lo esercito suo si pose in luogo ch' egli impediva le vettovaglie al conte, e con tagliate, e bastioni in modo s'era affortificato, che'l conte non lo poteva se non con suo manifesto pericolo assalire; e ridussesi la cosa in termine, che l'assediatore era in maggior pericolo, che quelli di Martinengo ch' erano assediati. Donde che 'l conte non poteva più per la fame campeggiare, nè per il pericolo poteva levarsi, e si vedeva per il duca una manifesta vittoria, e per i Vineziani e il conte una espressa rovina.

Ma la fortuna, alla quale non manca modo d'aiutare gli amici e disfavorire i nimici, fece in Niccolò Piccinino per la speranza di questa vittoria crescere tanta ambizione, ed in tanta insolenza venire, che non avendo rispetto al duca nè a sè, gli mandò a dire, come avendo militato sotto le sue insegne gran tempo, e non avendo aucora acquistata tanta terra che vi si potesse sotterrare dentro, voleva intendere da lui di qual premio avesse a essere per le sue fatiche premiato; perchè in sua potestà era di farlo signore di Lombardia, e porgli tutti i suoi nimici in mano; e parendogli che d'una certa vittoria n' avesse a nascere certo premio, desiderava gli concedesse la città di Piacenza, acciò stanco di si lunga milizia potesse qualche volta riposarsi. Nė si vergognò in ultimo minacciare il duca di lasciare l'impresa, quando a questa sua domanda non acconsentisse. Questo modo di domandare ingiurioso ed insolente offese tanto il duca, e ne prese tanto sdegno, che diliberò piuttosto voler perdere l'impresa che consentirlo. E quello che tanti pericoli e tante minacce de' nimici non avevano fatto piegare, gl' insolenti modi degli antici piegarono; e diliberò fare l'accordo col conte, a cui mandò Antonio Guidobuono da Tortona, e per quello gli offerse la figliuola e le condizioni della pace; le quali cose furono avidamente da lui e da tutti i collegati accettate. E fermi i patti segretamente intra loro, mandò il duca a comandare a Niccolò che facesse tregua per un anno con il conte, mostrando essere tanto con le spese affaticato, che non poteva lasciare una certa pace per una dubbia vittoria. Restò Niccolò ammirato di questo partito, come quello che non poteva cognoscere qual cagione lo movesse a fuggire si gloriosa vittoria, e non poteva credere che per non volere premiare gli amici e' volesse i suoi nimici salvare: pertanto in quel modo che gli parve migliore a questa sua diliberazione si opponeva; tantochè il duca fu costretto, a volerlo quietare, di minacciarlo che lo darebbe, quando egli non v'acconsentisse, ai suoi soldati ed ai suoi nimici in preda. Ubbidi adunque Niccolò non con altro animo che si faccia colui, che per forza abbandona gli amici e la patria, dolendosi della sua malyagia sorte, poiché ora la fortuna, ora il duca dei suoi nimici gli toglievano la vittoria. Fatta la tregua, le nozze di madonna Bianca e del conte si celebrarono, e per dote di quella gli consegnò la città di Cremona. Fatto questo, si fermò la pace di novembre nel meccenti, dove per i Vineziani Francesco Barbarico e Pagolo Trono, e per i Fiorentini messer Agnolo Acciajuoli convennero; nella quale i Vineziani Peschiera, Asola e Leonato, castella del marchese Mantovano, guadagnarono.

Ferma la guerra in Lombardia, restavano le armi del regno, le quali non si potendo quietare, furono cagione che di nuovo in Lombardia si ripigliassero. Era il re Rinato da Alfonso di Ragona stato spogliato, mentre la guerra di Lombardia si travagliava, di tutto il reame, eccetto che di Napoli; tale che Alfonso, parendogli aver la vittoria in mano, diliberò mentre assediava Napoli, torre al conte Benevento e gli altri suo istati che in quelle circostanze possedeva; perché giudicava questo fatto potergli senza suo pericolo riuscire, sendo il conte nelle guerre di Lombardia occupato. Successe ad Alfonso portanto facilmente questa impresa, e con poca

fatica tutte quelle terre occupò. Ma venuta la nuova della pace di Lombardia, Alfonso temé che il conte non venisse per le sue terre in favore di Rinato, e Rinato sperò per le medesime cagioni in quello, Mandò pertanto Rinato a sollecitare il conte, pregandolo che venisse a soccorrere un amico, e d'un nimico a vendicarsi. Dall'altra parte Alfonso pregava Filippo che dovesse per l'amicizia aveva seco far dare al conte tanti affanui, che occupato in maggiori imprese fusse di lasciare quella necessitato. Accettò Filippo questo invito senza pensare che turbava quella pace, la quale poco davanti aveva con tanto suo disavvantaggio fatta. Fece pertanto intendere a papa Eugenio, come allora era tempo di riavere quelle terre, che il conte della Chiesa occupava, ed a questo fare gli offerse Niccolò Piccinino pagato mentre che la guerra durasse, il quale fatta la pace si stava con lo genti sue in Romagna. Prese Eugenio cupidamente questo consiglio per l' odio teneva con il conte, e per il desiderio aveva di riavere il suo; e se altra volta fu con questa medesima speranza da Niccolò ingarmato, credeva ora, intervenendoci il duca, non poter dubitare d'inganno; ed accozzate le genti con quelle di Niccolò assalì la Marca. Il conte percosso da si inopinato assalto, fatta testa delle sue genti andò contro al nimico. In questo mezzo il re Alfonso occupò Napoli, dondechè tutto 1442. quel regno, eccetto Castelnuovo, venne in sua potestà. Lasciato pertanto Rinato in Castelnuovo buona guardia, si parti, e venuto a Firenze fu onoratissimamente ricevuto; dove stato pochi giorni, veduto non potere far più guerra, se n' andò a Marsiglia.

Alfonso in questo mezzo aveva preso Castelnuovo, ed it conte si trovava nella Marca inferiore al papa ed a Niccolo; perciò ricorse ai Vinetiani ed ai Fiorentini per aiuti di 
gente e di danari, mostrando che se allora ei non pensavano 
di frenare il papa ed il re, mentre ch' egli cra ancora vivo, 
ch' eglino avrebbero poco dipoi a pensare alla salute propria, 
perchè s' accosterebbero con Filippo, e dividerebbonsi l' Italia. Nettero i Fiorentini ed i Vineziani un tempo sospesi, si 
per non giudicare se si era bene inimicarsi col papa e col 
re, si per trovarsi occupati nelle cose dei Bolognesi. Aveva

Annibale Bentivogli cacciato di quella città Francesco Piccinino, e per potersi difendere dal duca, che favoriva Francesco, aveva ai Vineziani e Fiorentini dimandato aiuto, e quelli non gliene avevano negato: in modo ch'essendo in queste imprese occupati, non potevano risolversi ad ajutare il conte. Ma sendo seguito, che Annibale aveva rotto Francesco Piccinino, e parendo quelle cose posate, diliberarono i Fiorentini sovvenire al conte. Ma prima per assicurarsi del duca, rinnovarono la lega con quello; da che il duca non si discostò, come colui che aveva consentito si facesse guerra al conte, mentre che il re Rinato era in su le armi; ma vedutolo spento, e privo in tutto del regno, non gli piaceva che'l conte fusse dei suoi stati spogliato; e perciò non solamente acconsenti agli aiuti del conte, ma scrisse ad Alfonso che fusse contento di tornarsi nel regno, e non gli far più guerra; e benchè da Alfonso questo fusse fatto mal volentieri, nondimeno per gli obblighi aveva col duca diliberò soddisfargli, e si tirò con le genti di là dal Tronto.

Mentre che in Romagna le cose secondo questo ordine si travagliavano, non stettero i Fiorentini quieti intra loro. Era in Firenze tra i cittadini riputati nel governo Neri di Gino Capponi, della cui riputazione Cosimo de' Medici più che di alcun altro temeva; perchè al credito grande ch'egli aveva nella città, quello ch' egli aveva con i soldati s'aggiugneva. Perchè essendo stato molte volte capo degli eserciti fiorentini, se gli aveva con la virtù e con i meriti guadagnati. Oltra di questo la memoria delle vittorie, che da lui e Gino suo padre si ricognoscevano, avendo questo espugnata Pisa, e quello vinto Niccolò Piccinino ad Anghiari, lo faceva amare da molti, e temer da quelli che desideravano non avere nel governo compagnia. Tra molti altri capi dell' esercito fiorentino era Baldaccio d'Anghiari, uomo iu guerra eccellentissimo, perché in quelli tempi non era alcuno in Italia, che di virtù di corpo e d'animo lo superasse; ed aveva intra le fanterie, perchè di quelle sempre era stato capo, tanta riputazione, ch' ogni uomo estimava che con quello in ogni impresa e ad ogni sua volontà converrebbero. Era Baldaccio amicissimo a Neri, come quello che per le sue virtù,



delle quali era sempre stato testimone, l'amava; il che arrecava agli altri cittadini sospetto grandissimo; e giudicando che fusse il lasciarlo pericoloso, ed il tenerlo pericolosissimo, diliberarono di spegnerlo, al quale loro pensiero fu in questo la fortuna favorevole. Era gonfaloniere di giustizia messer Bartolommeo Orlandini, Costui sendo mandato alla guardia di Marradi, quando, come di sopra dicemmo, Niccolò Piccinino passò in Toscana, vilmente se n'era fuggito, ed aveva abbandonato quel passo, che per sua natura quasi si difendeva. Dispiacque tanta viltà a Baldaccio, e con parole ingiuriose e con lettere fece noto il poco animo di costui; di che messer Bartolommeo ebbe vergogna e dispiacere grande, e sommamente desideraya vendicarsene, pensaudo di potere con la morte dell'accusatore l'infamia delle sue colpe cancellare.

Ouesto desiderio di messer Bartolommeo era dagli altri cittadini cognosciuto, tanto che senza molta fatica, che dovesse spegnere quello gli persuasero, e a un tratto sè della ingiuria vendicasse, e lo stato da uno uomo liberasse, che bisognava o con pericolo nutrirlo, o licenziarlo con danno. Fatta pertanto messer Bartolommeo diliberazione d'ammaz- 1443. zarlo, rinchiuse nella camera sua molti giovani armati; ed essendo Baldaccio venuto in piazza, dove ciascun giorno veniva, a trattare con i magistrati della sua condotta, mandò il gonfaloniere per lui, il quale senza alcuno sospetto ubbidi; a cui il gonfaloniere si fece incontro, e con seco per l'andito lungo le camere de Signori della sua condotta ragionando. due o tre volte passeggió. Dipoi quando gli parve tempo. sendo pervenuto propinguo alla camera che gli armati nascondeva, fece loro il cenno; i quali saltarono fuora, e quello trovato solo e disarmato ammazzarono, e così morto, per la finestra che dal Palagio in dogana risponde, gittarono, e di quivi portatolo in piazza e tagliatogli il capo, per tutto il giorno a tutto il popolo spettacolo ne fecero. Rimase di costui un solo figliuolo, che Annalena sua donna pochi anni davanti gli aveva partorito, il quale non molto tempo visse. E restata Annalena priva del figliuolo e del marito, non volle più con altro uomo accompagnarsi; e fatto delle sue case un munistero, con molte nobili donne che con lei convennero si rin-

chiuse, dove santamente visse e mori. La cui memoria per il munistero creado e nomato da lei, come al presente vive, così viverà sempre. Questo fatto abbassò in parte la potenza di Neri, e tolsegli riputazione ed amici. Nè bastò questo ai cittatini dello stato, perchè sendo già passati dieci anui dopo il principio dello stato loro, ed essendo l'autorità della Balia finita, e pigliando molti con il parlare e con l'opere il manimo che non si richiedeva, giudicarono i capi dello stato, che a non voler perdere quello fusse necessario ripigliarlo, dando di nuovo autorità agli amici, e gli nimici battendo. E 1444. perciò nell'anno MCCCXLIV crearono per i Consigli nuova

. perciò nell'anno MCCCCLIV crearono per i Consigli nuova Balia, la quale riformo gli uffici, dette autorità a pochì di poter creare la Signoria, rinnovò la cancelleria delle riformazioni, privandone ser Filippo Peruzzi, ed a quella preponendo uno, che secondo il parere dei potenti si governasse. Prolungò il tempo dei confini ai confinati, pose Giovanni di Simone Vespucci nelle carceri, privò degli onori gli accoppiatori dello stato nimico, e con quelli i figliuoli di Piero Baroncelli, tutti i Serragli, Baralonameo Fortini, messer Francesco Castellani e molti altri. E con questi modi a sè renderono autorità e riputazione, ed ai nimici e sospetti tolsero l'orgogio.

Fermo così e ripreso lo stato, si volsero alle cose di fuora.

Era Niccolò Piccinino, come sopra dicemmo, stato abbandonato dal re Alfonso, ed il conte per l'aiuto che dai Fiorentini aveva avuto era diventato potente, dondechè quello assali Niccolò presso a Fermo, e quello ruppe di modo, che Niccolò privato quasi di tutte le sue genti con pochi si rifuggi in Montecchio, dove si fortificò e difese tanto, che in breve tempo tutte le sue genti gli tornarono appresso, ed in tanto numero, che potette facilmente difendersi dal conte, sendo massimamente di già venuto il verno, per il quale furono quelli capitani costretti mandare le loro genti alle stanze. Niccolò attese tutta la vernata a ingrossare l'esercito, e dal papa e dal re Alfonso fu aiutato; tanto che venuta la primavera si ridussero quelli capitani alla campagna, dove essendo Niccolò superiore, era condotto il conte in estrema necessità, e sarebbe stato vinto, se dal duca non fussero stati a Niccolò i suoi disegni rotti. Mandò Filippo a pregare quello che subito andasse a lui, perchè gli aveva a parlare a bocca di cose importantissime. Donde che Niccolò cupido d'intenderle, abbandonò per un incerto bene una certa vittoria, e lasciato Francesco suo figliuolo capo dell' esercito, se n'andò a Milano. Il che sentendo il conte, non volse perdere l'occasione del combattere, mentre che Niccolò era assente; e venuto alla zuffa propinquo al castel di Monte Loro ruppe le genti di Niccolò, e Francesco prese. Niccolò arrivato a Milano, e vedutosi aggirato da Filippo, e intesa la rotta e la presa del figliuolo, per il dolore morì l'anno mccccxLv, d'età di sessan- 1445. taquattro anni, stato più virtuoso che felice capitano; e di lui restarono Francesco e Iacopo, i quali ebbero meno virtù, e più cattiva fortuna del padre; tantochè queste armi Braccesche quasichè si spensero, e le Sforzesche sempre dalla fortuna ajutate diventarono più gloriose. Il papa vedendo battuto l'esercito di Niccolò e lui morto, nè sperando molto negli ajuti di Ragona, cercò la pace con il conte, e per mezzo dei Fiorentini si conchiuse, nella quale al papa, delle terre della Marca, Osimo, Fabriano e Ricauati restarono, tutto il restaute sotto l'imperio del coute rimase.

Seguita la pace nella Marca, sarebbe tutta Italia pacificata, se dai Bolognesi non fusse stata turbata. Erano in Bologna due potentissime famiglie, Canneschi e Bentivogli. Di questi era capo Annibale, di quelli Battista. Avevano, per meglio potersi l'uno dell'altro fidare, contratto intra loro parentado; ma intra gli uomini che aspirano a una medesima grandezza si può facilmente fare parentado, nia non amicizia. Era Bologna in lega con i Fierentini e Vineziani, la quale mediante Annibale Bentivogli, dopo che n'avevano cacciato Francesco Piccinino, era stata fatta; e sapendo Battista quanto il duca desiderava avere quella città favorevole, tenne pratica seco di ammazzare Annibale, e ridurre quella città sotto l' insegne sue. Ed essendo convenuti del modo, a' di 24 di giugno l'anno meccexty assali Battista Annibale con i suoi, e quello ammazzo; dipoi gridando il nome del duca corse la terra, Erano in Bologna i commessari vineziani e fiorentini, i quali al primo romore si ritirarono in casa; ma veduto poi come il popolo gli ucciditori non favoriva, anzi in gran numero ragunati con l'armi in piazza della morte d'Annibale si dolevano, preso animo, e con quelle genti si trovavano, s'accostarono a quelli, e fatto testa, le genti Cannesche assalirono, e quelli in poco d'ora vinsero; delle quali parte ammazzarono, parte fuora della città cacciarono. Battista non essendo stato a tempo a fuggire, nè i nimici ad ammazzarol, dentro alle sue case in una tomba fatta per conservare frumento si nascose, e avendone i suoi nimici cerco tutoli giorno, e sapendo come e' non era uscito della città, feceno tanto spavento a i suoi servidori, che da un suo ragazzo per timore fu loro mostro, e tratto di quel luogo ancora coperto d'armi, fu prima morto, dipoi per la terra strascinato ed arso. Così l'autorità del duca fu sufficiente a fargli fare quella impresa, e la sua potenza non fu a tempo a soccorrerlo.

Posati adunque per la morte di Battista e fuga de' Canneschi questi tumulti, restarono i Bolognesi in grandissima confusione, non vi essendo alcuno della casa de' Bentivogli atto al governo, essendo rimaso d'Annibale un sol figliuolo d'età di sei anni chiamato Giovanni; in modo che si dubitava che tra gli amici de' Bentivogli non nascesse divisione. la quale facesse tornare i Canneschi con la rovina della patria e della parte loro. E mentre stavano in questa sospensione d'animo. Francesco ch'era stato conte di Poppi, trovandosi in Bologna, fece intendere a quelli primi della città, che se volevano essere governati da uno disceso dal sangue d' Annibale lo sapeva loro insegnare; e narrò come sendo circa venti anni passati Ercole cugino d' Annibale a Poppi, sapeva come egli ebbe cognoscenza con una giovane di quel castello, dalla quale ne nacque un figliuolo chiamato Santi. il quale Ercole gli affermò più volte essere suo; nè pareva che potesse negarlo, perchè chi cognobbe Ercole e cognosce il giovane, vede intra loro una simiglianza grandissima. Fu da quelli cittadini prestato fede alle parole di costui, nè differirono punto a mandare a Firenze loro cittadini a ricognoscere il giovane, e operare con Cosimo e con Neri che fusse loro concesso. Era quello che si riputava padre di Santi, morto, tantoche quel giovane sotto la custodia d'un suo zio, chiamato Antonio da Cascese, viveya. Era Antonio ricco e senza

figliuoli, e amico a Neri; perciò intesa che fu questa cosa. Neri giudicò che fusse nè da sprezzarla, nè temerariamente da accettarla, e volle che Santi alla presenza di Cosimo con quelli che da Bologna erano mandati parlasse. Convennero costoro insieme, e Santi fu dai Bolognesi non solamente onorato, ma quasi adorato; tanto poteva negli animi di quelli l'amor delle parti. Nè per allora si conchiuse alcuna cosa, se non che Cosimo chiamò Santi in disparte, e si gli disse: « Niuno in questo caso ti può meglio consigliare che tu medesimo, perchè tu hai a pigliare quel partito, a che l' animo t'inclina; perchè se tu sarai figliuolo d'Ercole Bentivogli, tu ti volgerai a quelle imprese, che di quella casa e di tuo padre fieno degne; ma se tu sarai figliuolo d' Agnolo da Cascese, ti resterai in Firenze a consumare in una arte di lana vilmente la vita tua, » Queste parole commossero il giovane, e dove prima egli aveva quasichè negato di pigliar simil partito, disse che si rimetteva in tutto a quello che Cosimo e Neri ne deliberasse; tantochè rimasi d'accordo con i mandati Bolognesi, fu di veste, cavalli e servidori onorato, e poco dipoi, accompagnato da molti, a Bologna condotto, ed al governo de' figliuoli di messer Annibale e della città posto, Dove con tanta prudenza si governò, che dove i suoi maggiori erano stati tutti dai loro nimici morti, egli e pacificamente visse, ed onoratissimamente morì.

Dopo la morte di Niccolò Piccinino, e la pace seguita nella Marca, desiderava Filippo avere un capitano, il quale ai suoi eserciti comandasse, e tenne pratiche segrete con Ciarpellone, uno de' primi capi del conte Francesco; e fermo intra loro l'accordo, Ciarpellone domandò licenza al conte d'andare a Milano per entrare in possessione d'alcune castella, che da Filippo gli erano nelle passate guerre state donate. Il conte dubitando di quello ch'era, acciocche il duca non se ne potesse contra i suoi disegni servire, lo fece in prima sostenere, e poco dipoi morire, allegando d'averlo trovato in frade contra di lui; di che Filippo prese grandissimo dispiacere e sdegno; il che piacque ai Fiorentini ed ai Vineziani, come quelli che temevano assai, se l'armi del conte e la potenza di Filippo diventavano amiche. Questo

sdegno pertanto fu cagione di suscitare nuova guerra nella Marca, Era signore di Rimino Gismondo Malatesti, il quale per esser genero del conte sperava la signoria di Pesaro; ma il conte occupata quella, a Alessandro suo fratello la dette: di che Gismondo sdegno forte: al quale sdegno s'aggiunse che Federigo di Montefeltro suo nimico per i favori del conte aveva la signoria d'Urbino occupata; questo fece che Gismondo s'accostò al duca, e che e' sollecitava il papa ed il re a far guerra al conte. Il quale per far sentire a Gismondo i primi frutti di quella guerra che desiderava, pensò di prevenirlo, e in un tratto l'assali. Onde che subito si riempierono di tumulti la Romagna e la Marca, perchè Filippo, il re ed il papa mandarono grossi aiuti a Gismondo, ed i Fiorentini e Vineziani se non di gente, di danari provvedevano il conte. Nè bastò a Filippo la guerra di Romagna, chè disegnò torre al conte Cremona e Pontremoli; ma Pontremoli da' Fiorentini, e Cremona da' Vineziani fu difesa. In modo che in Lombardia ancora si rinnovò la guerra; nella quale dopo alquanti travagli seguiti nel Cremonese, Francesco Pic-

1446. cinino capitano del duca fu a Casale da Micheletto e dalle genti de Vineziani rotto. Per la quale viltoria i Vineziani sperarono di poter torre lo stato al duca, e mandarono uno loro commessario in Cremona, e la Ghiaradada assalirono, e quella tutta, fuori che Crema, occuparono. Dipoi passato l'Adda scorrevano per insino a Milano; dondechè 'l duca ri-corse ad Alfonso, e lo pregò volesse soccorerio, mostrandogli i pericoli del regno quando la Lombardia fusses in mano de' Vineziani. Promesse Alfonso mandargli aiuti, i quali con difficuldi senza consentimento del conte potevano passare.

Pertanto Filippo ricorse con i prieghi al conte, che non volesse abbandonare il suocero già vecchio e cieco. Il conte si teneva offeso dal duca per avergli mosso guerra; dall'altra parle la grandezza de' Vineziani non gli piaceva, e di già i danari gli mancavano, e la lega lo provvedeva parcamente; perchò ai Fiorentini era uscila la paura del duca, la quale faceva loro stimare il conte; ed i Vineziani desideravano la sua rovina, come quelli che giudicavano, lo stato di Lombardia non potere essere loro tollo se non dal conte. Nondimeno

mentre che Filippo cercava di tirarlo a' suoi soldi, e gli offeriva il principato di tutte le sue genti, pure che lasciasse i Vineziani, e la Marca restituisse al papa, gli mandarono ancora loro ambasciadori promettendogli Milano se lo prendevano, e la perpetuità del capitanato delle loro genti, purchè seguisse la guerra nella Marca, ed impedisse che non venissero aiuti d' Alfonso in Lombardia. Erano adunque le promesse de' Vineziani grandi e i meriti loro grandissimi, avendo mosso quella guerra per salvare Cremona al conte: e dall'altra parte l'ingiurie del duca erano fresche, e le sue promesse infedeli e deboli. Pur nondimeno stava dubbio il conte di qual partito dovesse prendere; perchè dall'uno canto l' obbligo della lega, la fede data, ed i meriti freschi, e le promesse delle cose future lo movevano; dall' altro i prieghi del suocero, e sopra tutto il veleno che dubitava che sotto le grandi promesse de' Vineziani si nascondesse, giudicando dovere stare e delle promesse e dello stato, qualunque volta avessero vinto, a loro discrezione, alla quale niuno prudente principe non mai se non per necessità si rimise. Queste difficoltà di risolversi al conte furono dall' ambizione de' Vineziani tolte via, i quali avendo speranza d'occupar Cremona per alcune intelligenze avevano in quella città, sotto altro colore vi fecero appressare le loro genti; ma la cosa si scopri 1447, da quelli che per il conte la guardavano, e riusci il loro disegno vano; per che non acquistarono Cremona, ed il conte perderono, il quale, posposti tutti i rispetti, s'accostò al duca.

Era morto papa Eugenio, a creato per suo successore Niccolò V, ed il conte aveva già tutto lo esercito a Cotignola per passare in Lombardia, quando gli venne avviso Filippo essere morto, che correva l'anno mccccxvun all'ulimo d'agosto. Questa nuova riempiè d'affanni il conte, perchè non gli pareva che le sue genti fussero ad ordine per non avere avulo lo intero pagamento; temeva de Vineziani per essere in su le armi e suoi nimici, avendo di fresco lascati quelli ed accostatosi al duca; temeva d'Alfonso suo perpetuo nimico; non isperava nel papa nè ne Fiorentini; in questi per essere collegati con i Vineziani, in quello per essere delle terre della

-----

Chiesa possessore. Pure diliberò di mostrare il viso alla fortuna, e secondo gli accidenti di quella consigliarsi; perchè molte volte operando si scoprono quelli consigli, che standosi sempre si nasconderebbero. Davagli grande speranza il credere, che se i Milanesi dall'ambizione de'Vineziani si volessero difendere, che e'non potessero ad altre armi che alle sue rivolgersi. Onde che fatto buono animo, passò nel Bolognese, e passato dipoi Modena e Reggio, si fermò con le genti in su la Lenza, ed a Milano mandò a offerirsi. De' Milanesi, morto il duca, parte volevano vivere liberi, parte sotto un principe; di quelli che amavano il principe, l'una parte voleva il conte, l'altra il re Alfonso. Pertanto sendo quelli che amavano la libertà più uniti, prevalsero agli altri, ed ordinarono a loro modo una Repubblica, la quale da molte città del ducato non fu ubbidita, giudicando ancora quelle, potere come Milano, la loro libertà godere, e quelle che a quella non aspiravano, la signoria de'Milanesi non volevano. Lodi adunque e Piacenza si dierono a'Vineziani; Pavia e Parma si fecero libere. Le quali confusioni sentendo il conte, se n'andò a Cremona, dove i suoi oratori insieme con gli oratori Milanesi vennero con la conchiusione, che fusse capitano de'Milanesi con quelli capitoli, che ultimamente col duca Filippo aveva fatti. A'quali aggiunsero, che Brescia fusse del conte; e acquistandosi Verona fusse sua quella, e Brescia restituisse.

Avanti che 'I duca morisse, papa Niccolò dopo la sua assunzione al pontificato cercò di creare pace intra i principi
italiani. E per questo operò con gli oratori che i Fiorentini
gli mandarono nella creazione sua, che si facesse una dieta
a Ferrara per trattare o lunga tregua o ferma pace. Convennero adunque in quella città il legato del papa, gli oratori
vineziani, ducali e fiorentini. Quelli del re Alfonso non
vinetrenenero. Trovavasi costui a Tiboli con assai genti a
piè ed a cavallo, e di quivi favoriva il duca; e si crede, che
poichè eglino ebbero tirato dal canto loro il tonte, che volessero apertamente i Fiorentini e i Vineziani assalire, ed in
quel tanto ch'egli indugiavano le genti del conte a essere in
Lombardia, intrattionere la pratica della pace a Ferrara, dove

il re non mandò, affermando che ratificherebbe a quanto dal duca si conchiudesse. Fu la pace molti giorni praticata, e dopo molle dispute si conchiuse o una pace per sempre o una tregua per cinque anni, quale di queste due al duca piacesse; ed essendo it gli oratori ducali a Milano per intendere la sua volontà, lo trovarono morto. Volevano, non ostante la sua morte, i Milanesi seguire l'accordo; ma i Vineziani non volsero, come quelli che presero speranza grandissima d'occupar quello stato, veggendo massime che Lodi e Piacenza unibio dopo la morte del duca s'erano arrese loro; tal ch' egli speravano o per forza o per accordo potere in breve tempo spogliare Milano di tutto lo stato, e quello dipoi in modo oprimere, che ancora esso s'arrendesse prima ch'alcuno lo sovvenisse; e tanto più si persuasero questo, quando videro i Forentini implicarsi in querra col re Alfonso.

Era quel re a Tiboli, e volendo seguire l'impresa di Toscana, secondo che con Filippo aveva diliberato, parendogli che la guerra che si era già mossa in Lombardia fusse per dargli tempo e comodità, desiderava aver un piè nello stato de'Fiorentini prima ch'apertamente si moyesse; e perciò tenne trattato nella Rocca di Cennina in Valdarno di sopra. e quella occupò. I Fiorentini percossi da questo inopinato accidente, e veggendo il re mosso per venire a' loro danni, soldarono genti, crearono i Dieci, e secondo i loro costumi si prepararono alla guerra. Era già condotto il re col suo esercito sopra il Sanese, e faceva ogni suo sforzo per tirare quella città ai suoi voleri; nondimeno stettero quei cittadini nell'amicizia de' Fiorentini fermi, e non riceverono il re in Siena, nè in alcuna delle loro terre. Provvedevanlo bene di vivere, di che gli scusava l'impotenza loro, e la gagliardia del nimico. Non parve al re entrare per la via del Valdarno, come prima aveva disegnato, si per avere riperduta Cennina, si perchè digià i Fiorentini erano in qualche parte forniti di gente, e s'inviò verso Volterra, e molte castella nel Volterrano occupò. Di quindi n'andò in quel di Pisa, e per gli favori che gli fecero Arrigo e Fazio de'conti della Gherardesca, prese alcune castella, e da quelle assali Campiglia; la quale non poté espugnare, perché fu da'Fiorentini e dal

verno difesa. Ondechė il re lasciò nelle terre prese guardie da difenderle, e da potere scorrere il paese, e col restante dell'esercito si ritirò alle stanze nel paese di Siena. I Fiorentini intanto aiutati dalla stagione con ogni studio si provvidero di genti; capi delle quali erano Federigo signore d'Urbino, e Gismondo Malatesti di Rimini; e benchè fra questi fusse discordia, nondimeno per la prudenza di Neri di Gino. e di Bernardetto de'Medici commessarj, si mantennero in modo uniti, che si uscì a campo sendo ancora il verno gran-1448. de, e si ripresero le terre perdute nel Pisano, e le Pomerance nel Volterrano, e i soldati del re che prima scorrevano le maremme, si frenarono di sorte, che con fatica potevano le terre loro date a guardia mantenere. Ma venuta la primavera, i commessari fecero alto con tutte le loro genti allo Spedaletto in numero di cinque mila cavalli e due mila fanti, ed il re ne venne con le sue in numero di quindici mila propinquo a tre miglia a Campiglia. E quando si stimava tornasse a campeggiar quella terra, si gittò a Piombino, sperando d'averlo facilmente, per esser quella terra mal provvista, e per giudicar quello acquisto a sè utilissimo, e ai Fiorentini pernizioso; perchè da quel luogo poteva consumare con una lunga guerra i Fiorentini, potendo provvederlo per mare, e tutto il paese di Pisa perturbare. Perciò dispiacque ai Fiorentini questo assalto, e consigliatisi quello fusse da fare, giudicarono che se si poteva stare con l'esercito nelle macchie di Campiglia, che il re sarebbe forzato di partirsi o rotto o vituperato. E per questo armarono quattro galeazze avevano a Livorno, e con quelle misero trecento fanti in Piombino, e posonsi alle Caldane, luogo dove con difficultà potevano essere assaliti, perché alloggiare alle macchie nel piano lo giudicavano pericoloso.

Avea l'esercito fiorentino le vettovaglie dalle terre circostanti, le quali per essere rade e poco abitate lo provvedevano con difficultà. Talchè l'esercito ne pativa, e massimamente mancava di vino; perchè non vi se ne ricogliendo, e d'altronde non ne polendo avere, nou cra possibile che se ne avesse per ciascuno. Ma il re, ancorachè dalle genti fiorentine fusse tenuto stretto, abbondava, da strame in fuora, d'ogni

cosa, perchè era per mare di tutto provveduto. Volleno pertanto i Fiorentini far prova, se per mare ancora le genti loro potessero sovvenire, e caricarono le loro galeazze di viveri. e fattole venire, furono da sette galee del re incontrate, e due ne furono prese, e due fugate. Questa perdita fece perdere la speranza alle genti fiorentine del rinfrescamento. Ondechè dugento saccomanni o niù, per mancamento massime del vino, si fuggirono nel campo del re: e l'altre genti mormoreggiavano, affirmando non esser per stare in luoghi caldissimi, dove non fusse vino, e l'acque fussero cattive. Tantochè i commessari diliberarono di abbandonare quel luogo, e volsonsi alla ricuperazione d'alcune castella ch' ancora restavano in mano al re; il quale dall'altra parte, ancorachè non patisse di viveri, e fusse superiore di genti, si vedeva mancare per essere il suo esercito ripieno di malattie, che in quelli tempi i luoghi maremmani producono; e furono di tanta potenza, che molti ne morivano, e quasi tutti erano infermi. Ondechè si mossero pratiche d'accordo, per il quale il re domandava cinquanta mila fiorini, e che Piombino gli fusse lasciato a discrezione; la qual cosa consultata a Firenze, molti desiderosi della pace l'accettavano, affermando non sapere, come e' si potesse sperare di vincere una guerra, che a sostenerla tante spese fussero necessarie. Ma Neri Capponi andato a Firenze, in modo con le ragioni la sconfortò, che tutti i cittadini d'accordo a non l'accettare convennero, ed il signore di Piombino per loro raccomandato accettarono, ed a tempo di guerra e di pace di sovvenirlo promisero, purchè non s'abbandonasse, e si volesse, come insino allora aveva fatto, difendere. Intesa il re questa diliberazione, e veduto per lo infermo suo esercito di non potere acquistare la terra, si levò quasichè rotto da campo, dove lasciò più che due mila uomini morti, e col restante dell'infermo esercito si ritirò nel paese di Siena, e di quindi nel regno, tutto sdegnato contra i Fiorentini, minacciandogli a tempo nuovo di nuova guerra.

Mentre che queste cose in Toscana in simil modo si travagliavano, il conte Francesco in Lombardia, sendo diventato capitano de' Milanesi, prima che ogni altra cosa si fece amico Francesco Piccinino, il quale per i Milanesi militava, acciocchè nelle sue imprese lo favorisse, o con più rispetto l'ingiuriasse. Ridussesi adunque con l'esercito suo in campagna, onde che quelli di Pavia giudicarono non si potere dalle sue forze difendere; e non volendo dall'altra parte ubbidire ai Milanesi, gli offersero la terra, con queste condizioni, che non gli mettesse sotto l'imperio di Milano. Desiderava il conte la possessione di quella città, parendogli un gagliardo principio a potere colorire i disegni suoi. Nè lo riteneva il timore o la vergogna del rompere la fede : perchè gli uomini grandi chiamano vergogna il perdere, non con inganno acquistare. Ma dubitava pigliandola non fare sdegnare i Milanesi in modo che si dessero ai Vineziani, e non la pigliando temeva del duca di Savoia, al quale molti cittadini si volevano dare, e nell'uno caso e nell'altro gli pareva essere privo dell'imperio di Lombardia. Pure nondimeno pensando che fusse minor pericolo nel prendere quella città, che nel lasciarla prendere a uno altro, dilibero d'accettarla, persuadendosi potere acquietare i Milanesi: a'quali fece intendere ne' pericoli s'incorreva quando non avesse accettata Pavia. perchè quelli cittadini si sarebbero dati o ai Vineziani o al duca, e nell'uno e nell'altro caso lo stato loro era perduto; e come ei dovevano più contentarsi d'aver lui per vicino e amico, che un potente, quale era qualunque di quelli, e inimico. I Milanesi si turbarono assai del caso, parendo loro avere scoperta l'ambizione del conte, ed il fine a che egli andaya; ma giudicarono non potere scoprirsi, perchè non vedevano partendosi dal conte dove si volgere altrove che a'Vineziani, de' quali la superbia e le gravi condizioni temevano, e perciò diliberarono non si spiccare dal conte, e per allora rimediare con quello ai mali che soprastavano loro, sperando che liberati da quelli si potrebbero ancora liberare da lui; perchè non solamente dai Vineziani, ma ancora dai Genovesi e duca di Savoja, in nome di Carlo d'Orliens nato d'una sorella di Filippo, erano assaliti: il quale assalto il conte con poca fatica oppresse. Solo adunque gli restarono nimici i Vineziani, i quali con un potente esercito volevano occupare quello stato, e tenevano Lodi e Piacenza, alla quale il conte

pose il campo, e quella dopo una lunga fatica prese e saccheggiò. Dipoi, perchè n'era venuto il verno, ridusse le sue genti negli alloggiamenti, ed egli se n'andò a Cremona, dove tutta la vernata con la moglie si riposò.

Ma venuta la primavera, uscirono gli eserciti vineziani e milanesi alla campagna. Desideravano i Milanesi acquistar Lodi, e dipoi fare accordo con i Vineziani; perchè le spese della guerra erano loro rincresciute, e la fede del capitano era loro sospetta; talchè sommamente desideravano la pace per riposarsi e per assicurarsi del conte. Diliberarono pertanto, che il loro esercito andasse all'acquisto di Caravaggio, sperando che Lodi s'arrendesse qualunque volta quel castello fusse tratto dalle mani del nimico. Il conte ubbidi ai Milanesi, ancorchè l'animo suo fusse passare l'Adda, ed assalire il Bresciano. Posto dunque l'assedio a Caravaggio, con fossi ed altri ripari s'affortificò, acciocchè se i Vineziani volessero levarlo da campo, con loro disavvantaggio l'avessero ad assalire. I Vineziani dall'altra parte vennero con il loro esercito sotto Micheletto loro capitano propingui a duoi tiri d'arco al campo del conte, dove più giorni dimorarono, e fecero molte zuffe. Nondimeno il conte seguiva di strignere il castello, e l'aveva condotto in termine che conveniva s'arrendesse; la qual cosa dispiaceva ai Vineziani, parendo loro con la perdita di quello aver perduta l'impresa. Fu pertanto intra i loro capitani grandissima disputa del modo del soccorrerlo, nè si vedeva altra via, che andare dentro ai suoi ripari a trovare il nimico, dove era disavvantaggio grandissimo; ma tanto stimarono la perdita di quel castello, che 'l Senato veneto, naturalmente timido, e discosto da qualunque partito dubbio e pericoloso, volle piuttosto per non perdere quello porre in pericolo il tutto, che con la perdita d'esso perdere l'impresa.

Fecero adunque diliberazione d'assalire în qualunque modo il conte, e levatisi una mattina di buona ora în arme, da quella parte ch'era meno guardata l'assalirono, e nel primo impeto, come interviene negli assalii che non si aspettano, tutto l'esercito sforzesco perturbarono. Ma subito fu ogni disordine dal conte in modo riparato, che i nimici, dopo molti sforzi fatti per superare gli argini, furono non solamente ributtati, ma in modo fugati e rotti, che di tutto l'esercito, dove erano meglio che dodici mila cavalli, non se ne salvarono mille, e tutte le loro robe e carriaggi furono predati; nè mai sino a quel di fu ricevuta dai Vineziani la maggiore e più spayentevole rovina. E tra la preda e i presi fu trovato tutto mesto uno provveditore vineziano, il quale avanti alla zuffa e nel maneggiare la guerra aveva sparlato vituperosamente del conte, chiamando quello bastardo e vile; dimedochè trovandosi dopo la rotta prigione, e de'suoi falli ricordandosi, dubitando non essere secondo i suoi meriti premiato, arrivato avanti al conte tutto timido e spaventato, secondo la natura degli uomini superbi e vili, la quale è nelle prosperità essere insolenti e nelle avversità abietti e umili, gittatosi lagrimando ginocchioni gli chiese dell'ingiurie contro a quello usate perdono. Levollo il conte, e presolo per il braccio gli fece buono animo, e confortollo a sperar bene. Poi gli disse che si maravigliava, che un uomo di quella prudenza e gravità, che voleva essere tenuto egli, fusse caduto in tanto errore di parlare si vilmente di coloro che non lo meritavano. E quanto apparteneva alle cose che quello gli aveva rimproverate, che non sapeva quello che Sforza suo padre s'avesse con madonna Lucia sua madre operato, perchè non vi era, e non aveva potuto a'loro modi del congiugnersi provvedere; talmentechè di quello che si facessero, e' non credeva poterne biasimo o lode riportare, ma che sapeva bene che di quello aveva avuto a operare egli, si era governato in modo che niuno lo poteva riprendere, di che egli ed il suo Senato ne potevano fare fresca e vera testimonianza. Confortollo a essere per l'avvenire più modesto nel parlare d'altrui, e più cauto nell'imprese sue.

Dopo questa vittoria il conte con il suo vincitore esercito passò nel Bresciano, e tutto quel contado occupò, e dipoi pose il campo propinquo a due miglia a Brescia, I Vineziani dall'altra parte, ricevuta la rotta, temendo, come segui, che Brescia non fusse la prima percossa, l'avevano di quella guardia che meglio e più presto avevano potuto trovare provveduta, e dipoi con ogni diligenza ragunarono forze, e ridussero insieme quelle reliquie che del loro esercito poterono avere, ed ai Fiorentini per virtù della loro lega domandarono aiuti; i quali perchè erano liberi dalla guerra del re Alfonso, mandarono in aiuto di quelli mille fanti e due mila cavalli. I Vineziani con queste forze ebbero tempo a pensare agli accordi. Fu un tempo cosa quasi che fatale alla Repubblica vineziana perdere nella guerra, e negli accordi vincere, e quelle cose che nella guerra perdevano, la pace dipoi molte volte duplicatamente loro rendeva. Sapevano i Vineziani come i Milanesi dubitavano del conte, e come il conte desideraya non essere capitano, ma signore de' Milanesi; e come in loro arbitrio era far pace con uno de' due, desiderandola l'uno per ambizione, l'altro per paura, elessero di farla col conte, e d'offerirgli aiuti a quello acquisto, e si persuasero, come i Milanesi si vedessero ingannati dal conte, vorriano mossi dallo sdegno sottoporsi prima a qualunque altro che a lui; e conducendosi in termine che per loro medesimi non si potessero difendere, ne più del conte fidarsi, sariano forzati, non avendo dove gittarsi, di cadere loro in grembo. Preso questo consiglio, tentarono l'animo del conte, e lo trovarono alla pace dispostissimo, come quello che desiderava che la vittoria avuta a Caravaggio fusse sua e non de'Milanesi. Fermarono pertanto uno accordo, nel quale i Vineziani s'obbligarono pagare al conte, tanto ch'egli differisse ad acquistare Milano, tredici mila fiorini per ciascun mese, e di più durante quella guerra, di quattro mila cavalli e due mila fanti sovvenirlo. Ed il conte dall' altra parte s'obbligo restituire ai Vineziani terre, prigioni e qualunque altra cosa stata da lui in quella guerra occupata, ed essere solamente contento a quelle terre, le quali il duca Filippo alla sua morte possedeva.

Questo accordo come fu saputo a Milano contristó molto piú quella città, che non l'aveva la vittoria di Caravaggio rallegrata: dolevansi i principi, rammaricavansi i popolari, piangevano le donne ed i fauciulli, e tutti insieme il conte traditore e disleale chiamavano; e benchè quelli non credessero nè con prieghi nè con promesse dal suo ingrato proponimento rivocarlo, gli mandarono ambasciadori per vedere

con che viso e con quali parole questa sua scelleratezza accompagnasse. Venuti pertanto davanti al conte, uno di quelli parlò in questa sentenza: « Sogliono coloro, i quali alcuna cosa da alcuno impetrare desiderano, con i prieghi, premj o minacce assalirlo, acciò mosso o dalla misericordia o dall'utile o dalla paura, a fare quante da loro si desidera condescenda. Ma negli uomini crudeli e avarissimi, e secondo l'opinione loro potenti, non vi avendo quelli tre modi luogo alcuno, indarno s'affaticano coloro che credono o con i prieghi umiliarli, o con i premi guadagnarli, o con le minacce sbigottirli. Noi pertanto cognoscendo al presente, benchè tardi, la crudeltà, l'ambizione e la superbia tua, vegniamo a te, non per volere impetrare alcuna cosa, ne per credere d'ottenerla, quando bene noi la domandassimo, ma per ricordarti i benefici che tu hai dal popolo milanese ricevuti, e dimostrarti con quanta ingralitudine tu gli hai ricompensati, acciocchè almeno intra tanti mali che noi sentiamo, si gusti qualche piacere per rimproverartegli. E' ti debbe ricordare benissimo quali erano le condizioni tue dopo la morte del duca Filippo: tu eri del papa e del re nimico; tu avevi abbandonati i Fiorentini e i Vineziani, de'quali e per il giusto e fresco sdegno, e per non avere quelli più bisogno di te, eri quasi che inimico divenuto. Trovaviti stracco della guerra avevi avuta con la Chiesa, con poca gente, senza amici, senza danari, e privo d'ogni speranza di poter mantenere gli stati tuoi e l'antica tua riputazione; dalle quali cose facilmente cadevi se non fusse stata la nostra semplicità; perchè noi soli ti ricevemmo in casa, mossi dalla riverenza avevamo alla felice memoria del duca nostro, col quale avendo tu parentado e nuova amicizia, credevamo che ne'suoi eredi passasse l'amor tuo, e che se a'benefici suoi s'aggiugnessero i nostri, dovesse questa amicizia non solamente essere ferma, ma inseparabile, e perciò alle antiche convenzioni Verona o Brescia aggiugnemmo. Che più potevamo noi darti e prometterti? E tu che potevi, non dico da noi, ma in quelli tempi da ciascuno, non dico avere, ma desiderare? Tu pertanto ricevesti da noi uno insperato bene, e noi per ricompenso riceviamo da te uno insperato male. Nè hai differito insino ad ora a dimostrarci

l'iniquo animo tuo; perchè non prima fusti delle nostre armi principe, che contro a ogni giustizia ricevesti Pavia; il che ne doveva ammonire quale doveva essere il fine di questa tua amicizia. La quale ingiuria noi sopportammo, pensando che quello acquisto dovesse empiere con la grandezza sua l'ambizione tua. Ahimè! che a coloro che desiderano il tutto, non puote la parte soddisfare. Tu promettesti che noi gli acquisti dipoi da te fatti godessimo, perchè sapevi bene come quello che in molte volte ci davi, ci potevi in un tratto ritorre; com'è stato dopo la vittoria di Caravaggio, la quale preparata prima col sangue e con i danari nostri, fu poi con la nostra rovina conseguita. O infelici quelle città che hanno contra all'ambizione di chi le vuole opprimere a difendere la libertà loro! ma molto più infelici quelle, che sono con le armi mercenarie ed infedeli, come le tue, necessitate a difendersi! Vaglia almeno questo nostro esempio ai posteri, poichè quello di Tebe e di Filippo di Macedonia non è valuto a noi, il quale dopo la vittoria avuta de'nimici, prima diventò di capitano loro nimico, dipoi principe. Non possiamo pertanto essere d'altra colpa accusati, se non d'avere confidato assai in quello, in cui noi dovevamo confidare poco; perchè la tua passata vita. l'animo tuo vasto, non contento mai d'alcun grado o stato, ci doveva ammonire; nè dovevamo porre speranza in colui, che aveva tradito il signore di Lucca, taglieggiato i Fiorentini e Vineziani, stimato poco il duca, vilipeso un ree sopra tutto Dio e la Chiesa sua con tante ingiurie perseguitata. Nè dovevamo mai credere, che tanti principi fussero nel petto di Francesco Sforza di minore autorità che i Milanesi, e che si avesse a osservare quella fede in noi, che s'era negli altri più volte violata. Nondimeno questa poca prudenza che ci accusa, non scusa la perfidia tua, nè purga quella infamia, che le nostre giuste querele per tutto il mondo ti partoriranno, nè farà che'l giusto stimolo della tua conscienza non ti perseguiti, quando quelle armi state da noi preparate per offendere e sbigottire altri, verranno a ferire ed ingiuriare noi; perchè tu medesimo ti giudicherai degno di quella pena che i parricidi hanno meritato. E quando pure l'ambizione t'accecasse, il mondo tutto testimone della iniquità tua

ti farà aprire gli occhi; faratteli aprire Dio, se i pergiuri, se la violata fede, se i tradimenti gli dispiacciono, e se sempre, come insino ad ora per qualche occulto bene ha fatto, ei uon vorrà essere de'malvagi uomini amico. Non ti promettere adunque la vittoria certa, perche la ti fia dalla giusta ira di Dio impedita; e noi siamo disposti con la morte perdere la libertà nostra, la quale, quando pure non potessimo difendere, a ogni altro principe, prima che a le, la sottoporremo: e se pure i peccati nostri fussero tali, che contra a ogni nostra voglia ti vensissimo in mano, abbi ferma fede che quel regno che sarà da te cominciato con inganno ed infamia, finirà in te o ne'luoi figliuoti con vituerio e danno.

Il conte, ancora che da ogni parte si sentisse dai Milanesi morso, senza dimostrare o con le parole o con i gesti alcuna istrasordinaria alterazione, rispose ch'era contento donare agli loro adirati animi la grave ingiuria delle loro poco savie parole, alle quali e' risponderebbe particolarmente se fusse davanti ad alcuno, che delle loro differenze dovesse essere giudice; perché si vedrebbe lui non avere ingiuriati i Milanesi, ma provvedutosi che non potessero ingiuriar lui. Perchè sapevano bene come dopo la vittoria di Caravaggio s'erano governati: perchè in cambio di premiarlo di Verona o Brescia, cercavano di far pace con i Vineziani, acciocchè solo appresso di lui restassero i carichi dell'inimicizia, e appresso di loro i frutti della vittoria col grado della pace, e tutto l'utile che s'era tratto della guerra. In modo ch'eglino non si potevano dolere s'egli aveva fatto quello accordo. ch'eglino prima avevano tentato di fare; il qual partito se alquanto differiva a prendere, avrebbe al presente a rimproverare a loro quella ingratitudine, la quale ora eglino gli rimproveravano. Il che se fusse vero o no, lo dimostrerebbe col fine di quella guerra quello Dio, ch'eglino chiamayano per vendicatore delle loro ingiurie, mediante il quale vedranno quale di loro sarà più suo amico, e quale con maggior giustizia avrà combattuto.

Partitisi gli ambasciadori, il conte si ordino a poter assaltare i Milanesi, e questi si prepararono alla difesa, e con Francesco e Iacopo Piccinino, i quali per l'antico odio avevano i Bracceschi con li Sforzeschi erano stati ai Milanesi fedeli, pensarono di difendere la loro libertà, insino a tanto almeno che potessero smembrare i Vineziani dal conte, i quali non credevano dovessino essere fedeli nè amici lungamente. Dall'altra parte il conte, che questo medesimo cognosceva, pensò che fusse savio partito, quando e' giudicava che l'obbligo non bastasse, tenerli fermi col premio. E perciò nel distribuire l'imprese della guerra, fu contento che i Vineziani assalissero Crema, ed egli con l'altre genti assalirebbe il resto dello stato. Questo patto messo davanti ai Vineziani fu cagione ch'eglino durarono tanto nell'amicizia del conte, che'l conte aveva già occupato tutto il dominio ai Milanesi, ed in modo ristrettigli alla terra, che non potevano d'alcuna cosa necessaria provvedersi : tantoché disperati d'ogni altro aiuto, mandarono oratori a Vinezia a pregargli, che avessero compassione alle cose loro, e fussero contenti, secondo che debbe essere il costume delle Repubbliche, favorire la loro libertà, non un tiranno, il quale se gli riesce insignorirsi di quella città, non potranno a loro posta frenare. Nè credino ch' egli stia contento ai termini ne' capitoli posti. che vorrà i termini antichi di quello stato ricognoscere. Non si erano ancora i Vineziani insignoriti di Crema, e volendo prima che cambiassero volto insignorirsene, risposero pubblicamente non potere per l'accordo fatto col conte sovvenirli, ma in privato gl'intrattennero in modo, che sperando nell' accordo poterono a' loro signori darne una ferma speranza.

Era già il conte con le sue genti tanto propinquo a Milano, che combatteva i borghi; quando ai Vineziani, avuta Crema, non parve da differire di fare amicizia con i Milanesi, con i quali s'accordarono, e intra i primi capitoli promisero al tutto la difesa della loro libertà. Falto l'accordo, commessero alle genti loro avevano presso al conte, che partitesi da' suoi campi, nel Vineziano si ritirassero. Significarono ancora al conte la pace fatta con i Milanesi, e gli dierono venti giorni di tempo ad accettarla. Non si maravigliò il conte del partito preso dai Vineziani, perchè molto tempo innanzi l'aveva preveduto, e temeva che ogni giorno potesse acca-

dere: nondimeno non potette fare che venuto il caso non se ne dolesse, e quel dispiacere sentisse che avevano i Milanesi, quando egli gli aveva abbandonati, sentito. Prese tempo dagli ambasciadori, che da Vinezia erano stati mandati a significargli l'accordo, due giorni a rispondere; fra il qual tempo diliberò d'intrattenere i Vineziani, e non abbandonare l'impresa; e perciò pubblicamente disse di voler accettare la pace. e mando suoi ambasciadori a Vinezia con amplo mandato a ratificarla; ma da parte commise loro che in alcun modo non la ratificassero, ma con varie invenzioni e cavillazioni la conclusione differissero. E per fare ai Vineziani più credere che dicesse davvero, fece tregua con i Milanesi per un mese, e discostossi da Milano, e divise le sue genti per gli alloggiamenti ne' luoghi, che all' intorno aveva occupati. Questo partito fu cagione della vittoria sua, e della rovina de' Milanesi. perchè i Vineziani confidando nella pace furono più lenti alle provvisioni della guerra; ed i Milanesi veggendo la tregua fatta, ed il nimico discostatosi, ed i Vineziani amici, crederono al tutto che il conte fusse per abbandonare l'impresa. La quale opinione in duoi modi gli offese: l'uno ch' eglino trascurarono gli ordini delle difese loro; l'altro che nel paese libero dal nimico, perchè il tempo della sementa era, seminarono assai grano: donde nacque, che più tosto il conte gli potè affamare. Al conte dall' altra parte tutte quelle cose giovarono, che i nimici offesero: e di più, quel tempo gli dette comodità a poter respirare, e provvedersi d'ainti.

Non si erano in questa guerra di Lombardia i Fiorentini dichiarati per alcuna delle parti, nè avevano dato alcun favore al conte, nè quando egli difendeva i Milanesi nè poi; perchè il conte non ne avendo avuto di bisogno, non ne gli aveva con istanza riecrchi; sodamente avevano dopo la rotta di Caravaggio, per virtù degli obblighi della lega, mandato aiuti al Vineziani. Ma sendo rimaso il conte Francesco solo, non avendo dove ricorrere, lu necessitato richiedere instantemente aiuto ai Fiorentini, e pubblicamente allo stato, e privatamente agli amici, e massinamente a Cosimo de' Medici, col quale aveva sempre tenuta una continua amicizia ed era col quale aveva sempre tenuta una continua amicizia ed era

sempre stato da quello in ogni sua impresa fedelmente consigliato, e largamente sovvenuto. Nè in questa tanta necessità Cosimo l'abbandonò, ma come privato copiosamente lo sovvenne, e gli dette animo a seguire l'impresa. Desiderava ancora che pubblicamente la città l'aiutasse, dove si trovava difficoltà. Era in Firenze Neri di Gino Capponi potentissimo. 1149. A costui non pareva che fusse a beneficio della città che 'l conte occupasse Milano, e credeva che fusse più a salute dell'Italia, che 'l conte ratificasse la pace, che e' seguisse la guerra. In prima egli dubitava, che i Milanesi per lo sdegno avieno contra il conte non si dessero al tutto ai Vineziani, il che era la rovina di ciascuno; dipoi quando pure gli riuscisse di occupare Milano, gli pareva che tante armi e tanto stato congiunto insieme fussero formidabili; e s' egli era insopportabil conte, giudicava che fusse per essere un duca insopportabilissimo. Pertanto affermava, che fusse meglio e per la Repubblica di Firenze e per l'Italia, che 'l conte restasse con la sua riputazione dell'armi, e la Lombardia in due Repubbliche si dividesse, le quali mai s'unirebbero all'offesa degli altri, e ciascheduna per sè offendere non potrebbe. Ed a far questo non ci vedeva altro miglior rimedio, che non sovvenire il conte, e mantenere la lega vecchia con i Viueziani. Non erano queste ragioni dagli amici di Cosimo accettate, perchè credevano Neri muoversi a questo, non perchè così credesse essere il bene della Repubblica, ma per non volere che il conte amico di Cosimo diventasse duca, parendogli che per questo Cosimo ne diventasse troppo potente. E Cosimo ancora d'altra parte con ragioni mostrava l'aiutare il conte essere alla Repubblica ed all' Italia utilissimo; perchè egli era opinione poco savia credere che i Milanesi si potessero conservare liberi, perchè la qualità della cittadinanza, il modo del vivere loro, le sette anticate in quella città, erano a ogni forma di civil governo contrarie. Talmente ch' egli era necessario o che il conte ne diventasse duca, o i Vineziani signori. Ed in tale partito niuno era si sciocco che dubitasse qual fusse meglio, o avere un amico potente vicino, o avervi un nimico potentissimo; nè credeva che fusse da dubitare che i Milanesi, per aver guerra col conte, si sottomettessino ai

1450.

Vineziani; perchè il conte avera la parte in Milano e non quelli; talchè qualunque volta e' non potranuo difendersi come liberi, sempre più tosto al conte che ai Vineziani si sottometteranno. Queste diversità d' opinioni tennero assai sospesa la città, e alla fine diliberarono che si mandassero ambasciadori al conte per trattare il modo dell'accordo; e se trovassero il conte gagliardo da potere sperare che e' vincesse, conchiuderlo; quando che no, cavillario e differirlo.

Erano questi ambasciadori a Reggio quando eglino intesero il conte essere diventato signore di Milano, perchè il conte passato il tempo della tregua si ristrinse con le sue genti a quella città, sperando in brieve a dispetto de' Vineziani occuparla; perchè quelli non la polevano soccorrere se non dalla parte dell' Adda, il qual passo facilmente poteva chiudere, e non temeya, per essere la vernata. che i Vineziani gli campeggiassero appresso, e sperava prima che 'I verno passasse avere la vittoria, massimamente essendo morto Francesco Piccinino, e restato solo Iacono suo fratello cano de' Milanesi. Avevano i Vineziani mandato un loro oratore a Milano a confortare quelli cittadini che fussero pronti a difendersi, promettendo loro graude e presto soccorso. Seguirono adunque durante il verno intra i Vineziani ed il conte alcune leggieri zuffe; ma fattosi il tempo più benigno, i Vineziani sotto Pandolfo Malatesti si fermarono con il loro esercito sopra l' Adda; dove consigliatisi, se dovevano per soccorrere Milano assalire il conte, e tentare la fortuna della zuffa, Pandolfo loro capitano giudico che e' non fusse da farne questa esperienza, cognoscendo la virtú del conte e del suo esercito. E credeva che si potesse senza combattere vincere al sicuro, perchè il conte dal disagio delli strami e del frumento era cacciato. Consigliò pertanto che e' si conservasse quello alloggiamento, per dare speranza ai Milanesi di soccorso, acciocchè disperati non si dessero al conte. Questo partito fu approvato da' Vineziani, si per giudicarlo sicuro, si ancora perchè avevano speranza che tenendo i Milanesi in quella necessità, sarebbero forzati a rimettersi sotto il loro imperio, persuadendosi che mai non fussero per darsi al conte, considerate l'ingiurie che avevano ricevute da lui.

Intanto i Milanesi erano condotti guasi che in estrema miseria, ed abbondando quella città naturalmente di poveri, si morivano per le strade di fame; donde ne nascevano romori e pianti in diversi luoghi della città, di che i magistrati temevano forte, e facevano ogni diligenza, perchè genti non s' adunassero insieme. Indugia assai la moltitudine tutta a disporsi al male, ma quando vi è disposta ogni piccolo accidente la muove. Duoi adunque di non molta condizione ragionando propingui a Porta Nuova delle calamità della città e della miseria loro, e che modi vi fussero per la salute, si cominció ad accostar loro degli altri, tantochè diventarono buon numero, dondechè si sparse per Milano voce, quelli di Porta Nuova esser contra a' magistrati in arme. Per la qual cosa tutta la moltitudine, la quale non aspettava altro che essere mossa, fu in arme, e fecero capo di loro Guasparre da Vicomercato, e n' andarono al luogo dove i magistrati erano ragunati; ne' quali fecero tale impeto, che tutti quelli che non si poterono fuggire uccisero, intra i quali Lionardo Venero ambasciadore vineziano, come cagione della loro fame, e della loro miseria allegro, ammazzarono. E così quasi che principi della città diventati, intra loro proposero quello che si avesse a fare a volere uscire di tanti affanni, e qualche volta riposarsi. E ciascuno giudicava che convenisse rifuggire, poichè la libertà non si poteva conservare, sotto un principe che gli difendesse; e chi il re Alfonso, e chi il duca di Savoia, e chi il re di Francia voleva per suo signore chiamare: del conte non era alcuno che ragionasse; tanto erano ancora potenti gli sdegni avevano seco. Nondimeno non si accordando degli altri, Guasparre da Vicomercato fu il primo che nominò il conte, e largamente mostrò come volendosi levare la guerra daddosso, non ci era altro modo che chiamar quello; perchè il popolo di Milano aveva bisogno d'una certa e presente pace, non d'una speranza lunga d'un futuro soccorso. Scusò con le parole l'imprese del conte, accusò i Vineziani, accusò tutti gli altri principi d' Italia che non avevano voluto, chi per ambizione, chi per avarizia, che vivessero liberi. E dappoiche la loro libertà si aveva a dare, si desse a uno che gli sapesse o potesse difendere, acciocchè almeno

dalla servitù nascesse la pace, e non maggiori danni e più pericolosa guerra. Fu costui con maravigliosa attenzione ascoltato, e tutti finito il suo parlare gridarono, che il conte si chiamasse, e Guasparre fecero ambasciadore a chiamarlo. Il quale per comandamento del ppodo andò a trovare il conte, e gli portò si lieta e felice novella; la quale il conte accettò lietamente, ed entrato in Milano come principe a' 26 di febbraio nel мссссъ, fu con somma e maravigliosa l'etizia ricevuto da coloro, che non molto tempo innanzi l'avevane con tanto odio infamato.

Venuta la nuova di questo acquisto a Firenze, s' ordinò agli oratori Fiorentini ch' erano in cammino, che in cambio d'andare a trattare accordo con il conte, si rallegrassero col duca della vittoria. Furono questi oratori dal duca ricevuti onorevolmente, e copiosamente onorati, perchè sapeva bene che contro alla potenza de' Vineziani non poteva avere in Italia i più fedeli ne più gagliardi amici de' Fiorentini; i quali avendo deposto il timore della casa de' Visconti, si vedeva che avevano a combattere con le forze de' Ragonesi e Vineziani, perchè i Ragonesi re di Napoli erano loro nimici, per l'amicizia che sapevano che il popolo fiorentino aveva sempre tenuta con la casa di Francia; e i Vineziani cognoscevano, che l'antica paura de' Visconti era nuova di loro, e perchè e' sapevano con quanto studio eglino avevano i Visconti perseguitati, temendo le medesime persecuzioni, cercavano la rovina di quelli. Queste cose furono cagione che il nuovo duca si ristrignesse facilmente con i Fiorentini, e che i Vineziani ed il re Alfonso s'accordassero contra i comuni nimici, e s'obbligarono in un medesimo tempo a muovere l'armi, e che il re assalisse i Fiorentini, ed i Vineziani il duca; il quale per esser nuovo nello stato credevano nè con le forze proprie, nè con gli aiuti d'altri potesse sostenergli.

Ma perchè la lega intra i Fiorentini e i Vineziani durava, e il re dopo la guerra di Piombino aveva falci poace con quelle, non parve loro da rompere la pace, se prima con qualche co-1451. lore non si giustificasse la guerra. E perciò l'uno e l'altro mandò ambasciadori a Firenze, i quali per parte de' loro Signori feciono intendere, la lega falta essere non pro roffendere alcuno, ma per difendere gli stati loro. Dolsesi dipoi il Vineziano che i Fiorentini avevano dato passo ad Alessaudro fratello del duca per Lunigiana che con genti passasse in Lombardia; e di più erano stati autori e consigliatori dell' accordo fatto intra 'l duca ed il marchese di Mantova; le quali cose tutte affermaya essere contrarie allo stato loro e all'amicizia avevano insieme, e perciò ricordava amorevolmente, che chi offende a torto, dà cagione ad altri di essere offeso a ragione; e che chi rompe la pace aspetti la guerra. Fu commessa dalla Signoria la risposta a Cosimo, il quale con lunga e savia orazione riandò tutti i benefici fatti dalla città sua alla Repubblica Vineziana; mostro quanto imperio quella aveva con i danari, con le genti e col consiglio de' Fiorentini acquistato; e ricordò loro, che poichè da' Fiorentini era venuta la cagione dell' amicizia, non mai verrebbe la cagione della nimicizia; ed essendo stati sempre amatori della pace, lodavano assai l'accordo fatto intra loro, quando per pace, e non per guerra fusse fatto. Vero era, che delle guerele fatte assai si maravigliava, veggendo che di si leggier cosa e vana da una tanta Repubblica si teneva tanto conto; ma quando pure fussero degne d'essere considerate, facevano a ciascuno intendere, come e' volevano che 'l paese loro fusse libero ed aperto a qualunque, e che 'l duca era di qualità che per fare amicizia con Mantova non aveva nè de' consigli nè de' fayori loro bisogno. E perciò dubitava che queste querele non avessero altro veleno nascosto che le non dimostravano; il che quando fusse, farebbero cognoscere a ciascuno facilmente l'amicizia de' Fiorentini quanto ella è utile, tanto essere la nimicizia dannosa.

Passó per allora la cosa leggermente, e parve che gli oratori se n'andassero assai sodisfatti. Nondimeno la lega fatta e i modi de' Vineziani e del re facevano piuttosto temere i Fiorentini e il duca di mova guerra, che sperare ferma pace. Pertanto i Fiorentini si collegarono col duca, e intanto si scoperse il mal animo de' Vineziani, perché fecero lega con i Sanesi, e cacciarono tutti i Fiorentini e loro sudditi della città e imperio loro. E poco appresso Alfonso fece il simigliante, senza avere alla pace l'anno davanti fatta al-

cano rispetto, e senza averne non che giusta, ma colorita ragione. Cercarono I Vineziani di acquistarsi i Bolognesi, e fatti forti i fuorusciti gli messero con assai gente di notte per le fogne in Bologna. Nè prima si seppe l'entrata loro, che loro medesimi levasero il romore; al quale Santi Bentivogii sendosi desto, intese come tutta la città era da' ribelli occupata. E benche fusee consigliato da molti che con la fuga sal-avase la vita, poiché con lo stare non poteva salvar lo stato, unodimeno volle mostrare alla fortuna il viso, e prese l'armi, dette animo ai suoi, e fatto testa d'alcuni amici, assali parte de' ribelli, e quelli rotti, molti n'ammazzò, ed il restante cacciò della città. Dove per ciascuno fu giudicato, aver fatto verissima prova d'essere della casa de' Benlivogli.

Queste opere e dimostrazioni fecero in Firenze ferma credenza della futura guerra; e però si volsono i Fiorentini alle loro antiche e consuete difese, e crearono il magistrato de' Dieci, soldarono nuovi condottieri, mandarono oratori a Roma, a Napoli, a Vinegia, a Milano, a Siena, per chiedere aiuti agli amici, chiarire i sospetti, guadagnarsi i dubbi, e scoprire i consigli de' nimici. Dal papa non si trasse altro che parole generali, buona disposizione e conforti alla pace. Dal re vane scuse d'aver licenziato i Fiorentini, offerendosi voler dare il salvocondotto a qualunque lo dimandasse. E benchè s'ingegnasse al tutto i consigli della nuova guerra nascondere, nondimeno gli ambasciadori cognobbero il mal animo suo, e scopersero molte sue preparazioni per venire ai danni della Repubblica loro. Col duca di puovo con vari obblighi si fortificò la lega, e per suo mezzo si fece l'amicizia con i Genovesi, e l'antiche differenze di rappresaglie e molte altre querele si composero, nonostante che i Vineziani cercassero per ogni modo tale composizione turbare; nè mancarono di supplicare all'imperadore di Costantinopoli, che dovesse cacciare la nazione fiorentina del paese suo: con tanto odio presero questa guerra, e tanto poteva in loro la cupidità del dominare, che senza alcun rispetto volevano distruggere coloro, che della loro grandezza erano stati cagione. Ma da quello imperadore non furono intesi. Fu dal Senato Vineziano agli oratori florentini proibito l'entrare nello stato di quella Repubblica, allegando che essendo in amicizia col re non potevano senza sua participazione udirgli. I Sanesi con buone parole gli ambasciadori riceverono, temendo di non essere prima disfatti che la lega gli potesse difendere; e perciò parve loro d'addormentare quelle armi che non potevano sostenere. Volleno i Vineziani ed il re, secondo che allora si congetturò, per giustificare la guerra mandare oratori a Firenze. Ma quello de' Vineziani non fi voluto intromettere nel dominio Fiorentino, e non volendo quello del re far solo quello uflizio, restò quella legazione imperfetta, ed i Vineziani per questo cognobbero, essere stimati meno da quelli Fiorentini, che non molti mesi innanzi avevano stimati poco.

Nel mezzo del timore di questi moti, Federigo III imperadore passò in Italia per coronarsi, e a' di 30 di gennaio nel accecti entrò in Firenze con mille cinquecento cavalli, e fu da quella Signoria onoralissimamente ricevuto, e stette in quella città insino a' di 6 di febbraio, che quello parti per ire a Roma alla sua coronazione. Dove solennemente coronato, e celebrate le nozze con la imperatrice, la quale per mare era venuta a Roma, se ne ritornò nella Magna, e di maggio passò di nuovo per Firenze, dove gli furono fatti quelli medesimi onori che alla venuta sua. E nel ritornarsene, sendo stato dal marchese di Ferrara beneficato, per ristorare quello gli concesse Modena e Reggio. Non mancarono i Fiorentini in questo medesimo tempo di prepararsi alla imminente guerra, e per dare riputazione a loro e terrore al nimico, fecero eglino ed il duca lega con il re di Francia per difesa dei comuni stati, la quale con grande magnificenza e letizia per tutta Italia pubblicarono.

Era venuto il mese di maggio dell'anno MCCCCLII quando 1452. ai Vineziani non parve da differire più di rompere la guerra al duca, e con sedici mila cavalli e sei mila fauti dalla parte di Losi lo assalirono, e nel medesimo tempo il marchese di Monferrato o per sua propria ambizione o spinto da Vineziani ancora lo assali dalla parte d' Alessandria. Il duca dall'altra parte aveva messo insieme diciotto mila cavalli e tre mila fanti, ed avendo provyeduto Alessandria e Lodi di gente. e

similmente muniti tutti i luoghi dove i nimici lo potessero offeudere, assali con le sue genti il Bresciano, dove fece ai Vineziani danni grandissimi, e da ciascuna parte si predava il paese, e le deboli ville si saccheggiavano. Ma sendo rotto il marchese di Monferrato ad Alessandria dalle genti del duca, potette quello dipoi con maggiori forze opporsi ai Vineziani, ed il paese loro assalire.

Travagliandosi pertanto la guerra di Lombardia con varj ma deboli accidenti, e poco degni di memoria, in Toscana nacque medesimamente la guerra del re Alfonso e dei Fiorentini, la quale non si maneggiò con maggior virtù nè con maggiore pericolo, che si maneggiasse quella di Lombardia. Venne in Toscana Ferrando figliuolo non legittimo d' Alfonso con dodici mila soldati capitanati da Federigo signore d'Urbino. La prima loro impresa fu ch'eglino assalirono Foiano in Val di Chiana; perchè avendo amici i Sanesi, entrarono da quella parte nell'imperio fiorentino. Era il castello debile di mura, piccolo, e perciò non pieno di molti uomini, ma secondo quelli tempi erano riputati feroci e fedeli. Erano in quello dugento soldati mandati dalla Signoria per guardia d'esso. A questo così munito castello Ferrando s' accampó, e fu tanta o la gran virtù di quelli di dentro, o la poca sua, che non prima che dopo trentasei giorni se ne insignori. Il qual tempo dette comodità alla città di provvedere gli altri luoghi di maggior momento, e di ragunare le loro genti, e meglio che non erano, alla difesa loro ordinarsi. Preso i nimici questo castello, passarono nel Chianti, dove due piccole ville possedute da privati cittadini non poterono espugnare. Dondeche lasciate quelle, se n' andarono a campo alla Castellina, castello posto ai confini del Chianti propinquo dieci miglia da Siena, debole per arte, e per sito debolissimo; ma non poterono perció queste due debolezze superare la debolezza dell' esercito che lo assali, perchè dopo quarantaquattro giorni ch' egli stette a combatterlo se ne parti con vergogna. Tanto erano quelli eserciti formidabili e quelle guerre pericolose, che quelle terre, le quali oggi come luoghi impossibili a difendersi s'abhandonano, allora come cose impossibili a pigliarsi si difendevano. E mentre che Ferrando stette a campo in Chianti, fece assai correrie e prede nel Fiorentino, e corse insino propinquo a sei miglia alla città, con paura e danno assai dei sudditi dei Fiorentini, i quali in questi tempi avendo condotte le loro genti in numero di ottomila soldati sotto Astorre da Faenza e Gismondo Malatesti verso il castello di Colle, le tenevano discosto al nimico, temendo che le non fussero necessitate di venire a giornata, perchè giudicavano, non perdendo quella, non poter perdere la guerra, perchè le piccole castella, perdendole, con la pace si ricuperano, e delle terre grosse erano securi, sapendo che 'l nimico non era per assalirle. Aveva ancora il re un'armata di circa venti legni fra galere e fuste nel mare di Pisa; e mentre che per terra la Castellina si combatteya, pose questa armata alla Rocca di Vada, e quella per poca diligenza del castellano occupò. Per il che i nimici dipoi il paese all'intorno molestavano; la qual molestia facilmente si levò via per alcuni soldati, che i Fiorentini mandarono a Campiglia, i quali tenevano i nimici stretti alla marina.

Il pontefice intra queste guerre non si travagliava, se non in quanto e' credeva potere mettere accordo intra le parti. E benchè e' s' astenesse dalla guerra di fuori, fu per trovarla più pericolosa in casa. Viveva in quelli tempi un messer Stefano Porcari cittadino romano, per sangue e per dottrina, ma molto più per eccellenza d'animo, nobile. Desiderava costui, secondo il costume degli uomini ch' appetiscono gloria, o fare, o tentare almeno, qualche cosa degna di memoria. E giudicò non potere tentare altro, che vedere se potesse trarre la patria sua di mano dei prelati, e ridurla nell'antico vivere: sperando per questo, quando gli riuscisse, essere chiamato nuovo fondatore, e secondo padre di quella città. Facevangli sperare di questa impresa felice fine i malvagi costumi de' prelati, e la mala contentezza de' baroni e popolo romano; ma sopra tutto gliene davano speranza quei versi del Petrarca, nella canzone che comincia: Spirto gentil, che quelle membra reggi, dove dice:

> Sopra il monte Tarpeo, Canzon, vedrai Un cavalier ch'Italia tutta onora, Pensoso più d'altrui che di sè stesso.

Sapeva messer Stefano i poeti esser molte volte di spirito divino e profetico ripieni; talchè giudicava dovere ad ogni modo intervenire quella cosa, che 'l Petrarca in quella canzone profetizzava, ed essere egli quello che dovesse essere di si gloriosa impresa esecutore, parendogli per eloquenza, per dottrina, per grazia e per amici esser superiore ad ogni altro romano. Caduto adunque in questo pensiero, non potette in modo cauto governarsi, che con le parole, con l'usanze e con il modo del vivere non si scoprisse, talmentechè divenne sospetto al pontefice. Il quale per torgli comodità a poter operare male lo confinò a Bologna, ed al governatore di quella città commise, che ciascun giorno lo rassegnasse. Non fu messer Stefano per questo primo intoppo sbigottito, anzi con maggiore studio seguitò l'impresa sua, e per quei mezzi poteva più cauti teneva pratiche con gli amici, e più volte andò e tornò da Roma con tanta celerità, ch'egli era a tempo a rappresentarsi al governatore intra i termini comandati. Ma dappoichè gli parve aver tratti assai uomini alla sua volontà , diliberò di non differire a tentare la cosa, e commise agli amici, i quali erano in Roma, che in un tempo determinato una splendida cena ordinassero, dove tutti i congiurati fussero chiamati, con ordine che ciascuno avesse seco i più fidati amici, e promise di essere con loro avanti che la cena fusse fornita. Fu ordinato tutto secondo l'avviso suo, e messer Stefano era già arrivato nella casa dove si cenava. Tantochè fornita la cena, vestito di drappo d'oro con collane ed altri ornamenti, che gli davano maestà e riputazione, comparse intra i convivanti, e quelli abbracciati, con una lunga orazione gli confortò a fermare l'animo, e disporsi a si gloriosa impresa. Dipoi divisò il modo, ed ordino, che una parte di loro la mattina seguente il palagio del pontefice occupasse, l'altra per Roma chiamasse il popolo all' arme. Venne la cosa a notizia al pontefice la notte: alcuni dicono che fu per poca fede de' congiurati, altri che si seppe esser messer Stefano in Roma. Comunque si fusse, il papa la notte medesima che la cena s'era fatta, fece prender messer Stefano con la maggior parte dei compagni, e dipoi secondo che meritavano i falli loro, morire. Cotal fine ebbe

questo suo disegno; e veramente potè essere da qualcuno la intenzione di costui lodata, ma da ciascuno sarà sempre il giudicio biasimato; perchè simili imprese, se le hanno in sè nel pensarle alcuna ombra di gloria, hanno nell' eseguirle quasi sempre certissimo danno.

Era già durata la guerra in Toscana quasichè uno anno, ed era venuto il tempo nel MCCCCLIII che gli eserciti si ridu- 1453. cono alla campagna, quando al soccorso de' Fiorentini venue il signore Alessandro Sforza fratello del duca con due mila cavalli, e per questo essendo l'esercito dei Fiorentini cresciuto, e quello del re diminuito, parve ai Fiorentini d'andare a ricuperare le cose perdute, e con poca fatica alcune terre ricuperarono. Dipoi andarono a campo a Foiano, il quale fu per poca cura dei commessari saccheggiato; tanto che essendo gli abitatori dispersi, con difficultà grande vi tornarono ad abitare, e con esenzioni ed altri premi vi si ridussero. La Rocca ancora di Vada si racquistò, perchè i nimici veggendo di non poterla tenere. l'abbandonarono ed arsero. E mentre che queste cose dallo esercito fiorentino erano operate, l'esercito ragonese non avendo ardire di appressarsi a quello dei nimici, s' era ridotto propinguo a Siena, e scorreva molte volte nel Fiorentino, dove faceva ruberie, tumulti e spaventi grandissimi. Nè mancò quel re di vedere se e' poteva per altra via assalire i nimici, e dividere le forze di quelli, e per nuovi travagli ed assalti invilirgli.

Era signore di Val di Bagno Gherardo Gambacorti, il quale o per amicizia, o per obbligo era stato sempre insieme con i suoi passati o soldato è raccomandato dei Fiorentini. Con costui tenne pratica il re Alfonso che gli dessea quello stato, ed egli a riucontro d'uno altro stato nel regno lo ricompensasse. Questa pratica fu rivelata a Firenze, e per scoprire l' animo suo se gli mandò uno ambasciadore, il quale gli ricordasse gli obblighi dei passati e suoi, e lo confortasse a seguire nella fede con quella Repubblica. Mostrò Gherardo maravigliarsi, e con giuramenti gravi affermò non mai si scellerato pensiero essergli caduto nell' animo, e che verrebbe in persona a Firenze a farsi pegno della fede sua. Ma sendo indisposto, quello che non poteva fare egli, farebbe fare al figliuolo, il

quale come statico consegnó all' ambasciadore, che a Firenze seco ne lo menasse. Queste parole e questa dimostrazione fecreo ai Fiorentini credere che Gherardo dicesse il vero, e l' accusatore suo essere stato bugiardo e vano, e perció sopra questo pensiero si riposarono. Ma Gherardo con maggior istanzia seguitó col re la pratica, la quale come fu conclusa, il re mandó in Val di Bagno fra Puccio cavaliere lerosolimitano con assai gente a prendere delle rocche e delle terre di Gherardo la possessione. Ma quelli popoli di Bagno, sendo alla Repubblica Fiorentina affezionati, con dispiacere promettevano ubbidilenza ai commessari del re.

Aveva già preso fra Puccio quasichè la possessione di tutto quello stato; solo gli mancava d'insignorirsi della rocca di Corzano. Era con Gherardo mentre che faceva tal consegnazione, fra i suoi che gli erano d'intorno, Antonio Gualandi pisano, giovane ed ardito, a cui questo tradimento di Gherardo dispiaceva: e considerato il sito della fortezza, e gli uomini che v'erano in guardia, e cognosciuta nel viso e nei gesti la mala loro contentezza, e trovandosi Gherardo alla porta per intromettere le genti ragonesi, si girò Autonio verso il di dentro della rocca, e spinse con ambe le mani Gherardo fuora di quella, ed alle guardie comandò, che sopra il volto di si scellerato uomo quella fortezza serrassero, ed alla Repubblica Fiorentina la conservassero. Questo romore come fu udito in Bagno e negli altri luoghi vicini, ciascuno di quelli popoli prese l'armi contra ai Ragonesi, e ritte le bandiere di Firenze, quelli ne cacciarono. Questa cosa come fu intesa a Firenze, i Fiorentini il figliuolo di Gherardo dato loro per statico imprigionarono, ed a Bagno mandarono genti che quel paese per la loro Repubblica difendessero, e quello stato che per il principe si governava in Vicariato riducessero. Ma Gherardo traditore del suo signore e del figliuolo con fatica potette fuggire, e lasciò la donna e sua famiglia con ogni sua sostanza nella potestà de' nimici. Fu stimato assai in Firenze questo accidente, perchè se e' succedeva al re di quel paese insignorirsi, poteva con poca sua spesa a sua posta in Val di Tevere ed in Casentino correre, dove avrebbe dato tanta noia alla Repubblica, che non avrebbero i Fiorentini potuto le loro forze tutte all'esercito ragonese, che a Siena si trovava, opporre.

Avevano i Fiorentini, oltre agli apparati fatti in Italia per reprimere le forze della nemica lega, mandato messer Agnolo Acciaigoli loro oratore al re di Francia a trattare con quello, che desse facoltà al re Rinato d'Angiò di venire in Italia in favore del duca e loro, acciocchè venisse a difendere i suoi amici, e potesse dipoi, sendo in Italia, pensare all'acquisto del regno di Napoli, ed a questo effetto aiuto di genti e di danari gli promettevano. E così mentre che in Toscana ed in Lombardia la guerra secondo abbiamo narrato si travagliava, l'ambasciadore col re Rinato l'accordo conchiuse, che dovesse venire per tutto giugno con duemila quattrocento cavalli in Italia, ed all'arrivar suo in Alessandria la lega gli doveva dar trentamila fiorini, e dipoi durante la guerra diecimila per ciascun mese. Volendo adunque questo re per virtù di questo accordo passare in Italia, era dal duca di Savoia e marchese di Monferrato ritenuto, i quali sendo amici de' Vineziani non gli permettevano il passo. Onde che'l re fu dall' ambasciadore fiorentino confortato; che per dare riputazione agli amici se ne tornasse in Provenza, e per mare con alguanti suoi scendesse in Italia, e dall'altra parte facesse forza col re di Francia che operasse con quel duca che le genti sue potessero per la Savoia passare. E così come fu consigliato successe; perchè Rinato per mare si condusse in Italia, e le sue genti a contemplazione del re furono ricevute in Savoia. Fu il re Rinato raccettato dal duca Francesco onoratissimamente, e messe le genti italiane e franzesi insieme, assalirono con tanto terrore i Vineziani, che in poco tempo tutte le terre che quelli avevano prese nel Cremonese ricuperarono. Nè contenti a questo. quasiche tutto il Bresciano occuparono, e l'esercito vineziano non si tenendo più sicuro in campagna, propinquo alle mura di Brescia si era ridotto.

Ma sendo venuto il verno, parve al duca di ritirare le su genti negli alloggiamenti, e al re Rinato consegnò le stanze a Piacenza; e così dimorato il verno del MCCCLIII senza fare alcuna impresa, quando dipoi la stato ne veniva, e che si stimava per il duca uscire alla campagna, e spogliare i Vineziani dello stato loro di terra, il re Rinato fece intendere al duca, come egli era necessitato ritornarsene in Francia. Fu questa diliberazione al duca nuova ed inaspettata, e perciò ne prese dispiacere grandissimo; e benchè subito andasse da quello per dissuadergli la partita, non potè nè per prieghi, nè per promesse rimuoverlo, ma solo promise lasciare parte delle sue genti, e mandare Giovanni suo figliuolo, che per lui fusse ai servizi della lega. Non dispiacque questa partita ai Fiorentini, come quelli che avendo ricuperate le terre loro e le loro castella, non temevano più il re, e dall'altra parte non desideravano che il duca altro che le sue terro in Lombardia ricuperasse. Partissi pertanto Rinato, e mandò il suo figliuolo, come aveva promesso, in Italia, il quale non si fermò in Lombardia, ma ne venne a Firenze, dove onoratissimamente fu ricevuto.

La partita del re fece che il duca si voltò volentieri alla pace, ed i Vineziani. Alfonso ed i Fiorentini per essere tutti stracchi la desideravano, ed il papa ancora con ogni dimostrazione l'aveva desiderata e desiderava; perchè questo medesimo anno Maumetto Gran Turco aveva preso Costantinopoli, e al tutto di Grecia insignoritosi. Il quale acquisto sbigotti tutti i cristiani, e più che ciascuno altro i Vineziani ed il papa, parendo a ciascuno di questi già sentire le sue armi in Italia. Il papa pertanto pregò i potentati italiani gli mandassero oratori con autorità di fermare una universale pace; i quali tutti ubbidirono, e venuti insieme ai meriti della cosa, vi si trovava assai difficultà nel trattarla. Voleva il re che i Fiorentini lo rifacessero delle spese fatte in quella guerra, ed i Fiorentini volevano esserne soddisfatti loro, I Vineziani domandavano al duca Cremona, il duca a loro Bergamo, Brescia e Crema; talchè pareva, che queste difficoltà fussero a risolvere impossibili. Nondimeno quello che a Roma pareva a molti difficile a fare, a Milano ed a Vinezia intra duoi fu facilissimo; perchè mentre che le pratiche a Roma della pace si tenevano, il duca ed i Vineziani a' di 9 d' aprile 1454, nel MCCCCLIV la conchiusero, per virtù della quale ciascuno ritornò nelle terre possedeva avanti la guerra, ed al duca fu

concesso potere ricuperare le terre gli avevano occupate i principi di Monferrato e di Savoia, ed agli altri principi Italiani fu un mese a ratificarla concesso. Il papa ed i Fiorentini, e con loro i Sanesi ed altri minori potenti, fra il tempo la ratificarono. Nè contenti a questo, si fermò fra i Fiorentini, duca e Vineziani pace per anni venticinque. Mostrò solamente il re Alfonso de' principi d'Italia essere di questa pace malcontento, parendogli fusse fatta con poca sua riputazione, avendo non come principale ma come aderente da essere ricevuto in quella; e perciò stette molto tempo sospeso senza lasciarsi intendere. Pure sendogli state mandate dal papa e dagli altri principi molte solenni ambascerie, si lasciò da quelli, e massime dal pontefice, persuadere; ed entrò in questa lega col figliuolo per anni trenta, e ferono insieme il duca ed il re doppio parentado e doppie nozze, dando e togliendo la figliuola l'uno dell'altro per i loro figliuoli. Nondimeno acciocchè in Italia restassero i semi della guerra, non consenti far la pace, se prima dai collegati non gli fusse concessa licenza di potere senza loro ingiuria fare guerra ai Genovesi, a Gismondo Malatesti e ad Astorre principe di Faenza. E fatto questo accordo, Ferrando suo figliuolo, il quale si trovava a Siena, se ne tornò nel regno, avendo fatto per la venuta sua in Toscana niuno acquisto d'imperio, ed assai perdita di sue genti.

Sendo adunque seguita questa pace universale, si temeva solo che 'I re Alfonso, per la nimicizia aveva con i Genovesi, non la turbasse. Ma il fatto andò altrimenti; perchè non dal re appertamente, ma come sempre per l'addietro era intervenuto, dall'ambizione de'soldati mercenari fu turbata. Avevano i Vineziani, come è costume, fatta la pace, licenziato da' loro soldi Iacopo Piccinino loro condottiere, col quale congiuntisi alcuni altri condottieri senza partitio, passarono in Romagna, e di quindi nel Sanese, dove fermato Iacopo mosse loro guerra, ed occupò a' Sanesi alcune terre. Nel principio di questi moti, ed al cominciamento dell' anno succcut, mori 155. papa Niccolò, ed a lui fu eletto successore Calisto III. Questo pontefice per reprimere la nuova e vicina guerra, subito sotto foivanni Ventimiglia suo capitano quanta più gente potette

orene Ding

ragunó, e quella con gente de' Fiorentini e del duca, i quali ancora a reprimere questi moti erano concris, mandó contra lacopo, e venuti alla zuffa propinqui a Bolsena, nonostanteché il Ventiniglia restasse prigione, Jacopo ne rimase perdente, e come rotto a Castiglione della Pescaia si ridusse; e se non fusse stato da Alfonso sovvenuto di danari, vi rimaneva al tutto disfatto. La qual cosa fece a ciascuno credere, questo moto di Jacopo essere per ordine di quel re seguito; in modo che parendo ad Alfonso d'essere scoperto, per riconciliarsi i collegati con la pace, che si aveva con questa debile guerra quasiché alienati, operò che Iacopo restituisse a' Sanesi le terre occupate loro, e quelli gli dessero ventimila fiorini; e fatto questo accordo ricevè Jacopo e le sue genti nel reguo.

In questi tempi, ancora che'l papa pensasse di frenar Iacopo Piccinino, nondimeno non mancò di ordinarsi a poter sovvenire alla Cristianità, che si vedeva che era per essere da' Turchi oppressata; e perciò mandò per tutte le provincie cristiane oratori e predicatori a persuadere a' principi ed a' popoli, che s' armassero in favore della loro religione, e con danari e con la persona l'impresa contra al comune nimico di quella favorissero, tanto che in Firenze si fecero assai limosine, assai ancora si segnarono d'una croce rossa, per essere presti con la persona a quella guerra. Fecionsi ancora solenni processioni, nè si mancò per il pubblico e per il privato di mostrare di voler essere intra i primi cristiani col consiglio, con i danari e con gli uomini a tale impresa. Ma questa caldezza della crociata fu raffrenata alquanto da una nuova che venne, come sendo il Turco con l'esercito suo intorno a Belgrado per espugnarlo, castello posto in Ungheria sopra il fiume del Danuhio, era stato dagli Ungheri rotto e ferito. Talmentechè essendo nel pontefice e ne' Cristiani cessata quella paura, che eglino avevano per la perdita di Costantinopoli conceputa, si procedè nelle preparazioni che si facevano per la guerra più tepidamente; ed in Ungheria medesimamente, per la morte di Giovanni Vaivoda capitano di quella vittoria, raffreddarono,

Ma tornando alle cose d'Italia, dico come e' correva



l'anno meccelly, quando i tumulti mossi da Iacopo Piccinino 1456. finirono; dondechè, posate l'armi dagli uomini, parve che Dio le volesse prendere egli, tanto fu grande una tempesta di venti che allora segui, la quale in Toscana fece inauditi per l'addietro, e a chi per l'avvenire l'intenderà, maravigliosi e memorabili effetti. Partissi al ventiquattro d'agosto una ora avanti giorno dalle parti del mare di sopra di verso Ancona, ed attraversando per l'Italia entrò nel mare di sotto verso Pisa un turbine d' una nugola grossa e folta, la quale quasichè due miglia di spazio per ogni verso occupava. Questa spinta da superiori forze, o naturali o soprannaturali ch' elle fussero, in sè medesima rolta, in sè medesima combatteva, e le spezzate nugole, ora verso il cielo salendo, ora verso terra scendendo, insieme si urtavano; ed ora in giro con una velocità grandissima si movevano, e davanti a loro un vento fuora d'ogni modo impetuoso concitavano, e spessi fuochi e lucidissimi vampi intra loro nel combattere apparivano. Da queste così rotte e confuse nebbie, da questi così furiosi venti e spessi splendori nasceva un romore, non mai più d'alcuna qualità o grandezza di terremuoto o di tuono udito, dal quale usciva tanto spavento, che ciascuno che lo senti giudicava che il fine del mondo fusse venuto, e la terra, l'acqua ed il resto del cielo e del mondo nell'antico caos mescolandosi insieme ritornassero. Fè questo spaventevole turbine dovunque passò inauditi e maravigliosi effetti; ma più notabili che altrove, intorno al castello di S. Casciano seguirono. È questo castello posto propinquo a Firenze ad otto miglia sopra il colle che parte le valli di Pesa e di Grieve. Infra detto castello adunque, ed il borgo di S. Andrea posto sopra il medesimo colle passando questa furiosa tempesta, a S. Andrea non aggiunse, e S. Casciano rasentò in modo, che solo alcuni merli e cammini d'alcune case abbattè, ma fuori in quello spazio che è dall' uno de' luoghi detti all' altro, molte case furobo insino al piano della terra rovinate. I tetti de' templi di S. Martino a Bagnuolo e di Santa Maria della Pace interi come sopra quelli erano, furono più che un miglio discosto portati. Un vetturale insieme con i suoi muli fu discosto dalla strada nelle vicine convalli trovato morto. Tutte le più

grosse querce, tutti i più gagliardi arbori, che a tanto furore non volevano cedere, furono non solo sbarbati, ma discosto molto da dove avevano le loro radici, portati. Onde che, passata la tempesta e venuto il giorno, gli uomini stupidi al tutto erano rimasi. Vedevasi il paese disolato e guasto, vedevasi la rovina delle case e de' templi, sentivansi i lamenti di quelli che vedevano le loro possessioni distrutte, e sotto le rovine avevano lasciato i loro bestiami ed i loro parenti morti: la qual cosa a chi vedeva e udiva recava compassione e spavento grandissimo. Volle senza dubbio Iddio piuttosto minacciare che gastigare la Toscana; perchè se tanta tempesta fusse entrata in una città intra le case e gli abitatori assai e spessi, come la entrò fra querce ed arbori, e case poche e rade, senza dubbio faceva quella rovina e flagello che si può con la mente conjetturare maggiore. Ma Iddio volle per allora che bastasse questo poco d'esempio a rinfrescare intra gli uomini la memoria della potenza sua.

Era, per tornare donde io mi partii, il re Alfonso, come di sopra dicemmo, mal contento della pace, e poichè la guerra ch'egli aveva fatto muovere da Iacopo Piccinino ai Sanesi senza alcuna ragionevole cagione, non aveva alcuno importante effetto partorito, volle veder quello che partoriva quella, la quale secondo le convenzioni della lega poteva muovere. E però l'anno mcccclvi mosse per mare e per terra guerra ai Genovesi, desideroso di render lo stato agli Adorni, e privarne i Fregosi che allora governavano, e dall' altra parte fece passare il Tronto a Iacopo Piccinino contra a Gismondo Malatesti. Costui perchè aveva guernite bene le sue terre, stimò poco l'assalto di Iacopo; di modo che da questa parte la impresa del re non fece alcuno effetto. Ma quella di Genova partori a lui ed al suo regno più guerra che non avrebbe voluto. Era allora doge di Genova Pietro Fregoso. Costui dubitando non poter sostenere l'impeto del rc, diliberò quello che non poteva tenere, donarlo almeno ad alcuno che da' nimici suoi lo difendesse, e qualche volta per tal beneficio gliene potesse giusto premio rendere. Mandò pertanto oratori a Carlo VII re di Francia, e gli offeri lo imperio di Genova. Accettò Carlo l' offerta, e a prendere la possessione di quella

città vi mandò Giovanni d'Angiò figliuolo del re Rinato, il 1458. quale di poco tempo avanti si era partito da Firenze, e ritornato in Francia; e si persuadeva Carlo che Giovanni per aver presi assai costumi italiani potesse meglio che un altro governare quella città; e parte giudicava, che di quivi potesse pensare (') all'impresa di Napoli, del qual regno Rinato suo padre era stato da Alfonso spogliato. Andò pertanto Giovanni a Genova, dove fu ricevuto come principe, e dategli in sua potestà le fortezze della città e dello stato.

Questo accidente dispiacque ad Alfonso, parendogli aversi tirato addosso troppo importante nimico; nondimeno per ciò non isbigottito seguitò con franco animo l'impresa sua, e aveva già condotta l'armata sotto Villamarina a Portofino, quando preso da una subita infermità mori. Restarono per questa morte Giovanni e i Genovesi liberi della guerra; e Ferrando, il quale successe nel regno d' Alfonso suo padre, era pieno di sospetto, avendo un nimico di tanta riputazione in Italia, e dubitando della fede di molti suoi baroni, i quali desiderosi di cose nuove ai Franciosi non aderissero. Temeya ancora del papa. l'ambizione del quale cognosceva. che per essere nuovo nel regno non disegnasse spogliarlo di quello. Sperava solo nel duca di Milano, il quale non era meno ansio delle cose del regno che si fusse Ferrando, perchè dubitava che quando i Franzesi se ne fussero insignoriti, non disegnassero d'occupare ancora lo stato suo, il quale sapeva come ei credevano potere come cosa a loro appartenente domandare. Mandò pertanto quel duca subito dopo la morte d'Alfonso lettere e genti a Ferrando, queste per dargli ajuto e riputazione, quelle per confortarlo a far buono animo. significandogli come e' non era in alcuna sua necessità per abbandonarlo. Il pontefice dopo la morte d'Alfonso disegnò di dare quel regno a Pietro Lodovico Borgia suo nipote, e per adonestare quella impresa, ed avere più concorso con gli altri principi d' Italia, pubblicò come sotto l' imperio della Romana Chiesa voleva quel regno ridurre; e perciò persuadeva al duca. che non dovesse prestare alcuno favore a Ferrando, offerendogli le terre che già in quel regno possedeva. Ma nel mezzo

<sup>(\*)</sup> La Testina: passare.

di questi pensieri e nuovi travagli Callisto mori, e successe al poutificato Pio II di nazione Sanese, della famiglia de' Piccolomini, nominato Enea. Questo pontefice pensando solamente 
a beneficare i Cristiani, e a onorar la Chiesa, lasciando indietro ogni sua privata passione, per i prieghi del duca di 
Milano coronò del regno Ferrando, giudicando poter più tosto mantenendo chi possedeva posare l'arme italiane, che se 
avesse o favorito i Franzesi perché eglino occupassero quel 
regno, o disegnato, come Callisto, di prenderlo per sè. Nondimeno Ferrando per questo benifizio fece principe di Mafil 
Antonio injote del papa, e con quello congiunse una sua figliuola non legittima. Restitui ancora Benevento e Terracina 
alla Chiesa.

Pareva pertanto che fussero posate l' armi in Italia, e il pontefice s' ordinava a muoyer la Cristianità contra ai Turchi. secondo che da Callisto era già stato principiato, quando nacque intra i Fregosi e Giovanni signore di Genova dissensione, la quale maggiori guerre e più importanti di quelle passale raccese. Trovavasi Pietrino Fregoso in un suo castello in Riviera. A costui non pareva essere stato rimunerato da Giovanni d'Angiò secondo i suoi meriti e della sua casa, sendo loro stati cagione di farlo in quella città principe. Pertanto vennero insieme a manifesta inimicizia. Piacque questa cosa a Ferrando, come unico rimedio e sola via alla sua salute, e Pietrino di gente e di danari sovvenne, e per suo mezzo giudicava poter cacciare Giovanni di quello stato. Il che cognoscendo, egli mandò per ajuti in Francia, con i quali si fece incontro a Pietrino, il quale per molti favori gli erano stati mandati era gagliardissimo; in modo che Giovanni si ridusse a guardare la città, nella quale entrato una notte Pietrino prese alcuni luoghi di quella; ma venuto il giorno, fu dalle genti di Giovanni combattuto e morto, e tutte le sue genti o morte, o prese.

Questa vittoria dette animo a Giovanni di far l' impresa 1459, del regno, e d'ottobre nell' anno moccocux con una potente armata si parti di Genova per audare alla volta di quello, e pose a Baia, e di quinci a Sessa, dove fu da quel duca ricevuto. Accostaronsi a Giovanni il principe di Taranto, gli Aquilani, e molte altre città e principi; dimodochè quel regno era quasi tutto in rovina. Veduto questo, Ferrando ricorse per ajuti al papa e al duca, e per aver meno nimici fece accordo con Gismondo Malatesti; per la qual cosa si turbò in 1460 modo Iacopo Piccinino, per essere di Gismondo naturale nimico, che si parti dai soldi di Ferrando, e accostossi a Giovanni, Mandò ancora Ferrando danari a Federigo signore d' Urbino, e quanto prima potette ragunò secondo quelli tempi un buono esercito, e sopra il fiume di Sarni si ridusse a fronte con gli nimici, e venuti alla zuffa, fu il re Ferrando rotto, e presi molti importanti suoi capitani. Dopo questa rovina rimase in fede di Ferrando la città di Napoli con alcuni pochi principi e terre; la maggior parte a Giovanni si dierono. Voleva Iacono Piccinino che Giovanni con guesta vittoria andasse a Napoli, e s'insignorisse del capo del regno; ma non volse, dicendo, che prima voleva spogliarlo di tutto il dominio, e poi assalirlo, pensando che privo delle sue terre, l'acquisto di Napoli fusse più facile. Il quale partito preso al contrario gli tolse la vittoria di quella impresa, perchè egli non cognobbe come più facilmente le membra seguono il capo. che il capo le membra.

Erasi rifuggito dopo la rotta Ferrando in Napoli, e quivi gli scacciati de' suoi stati riceveva, e con quelli modi più umani potè, ragunò danari insieme, e fece un poco di testa di esercito. Mandò di nuovo per aiuti al papa ed al duca, e dall' uno e dall' altro fu sovvenuto con maggiore celerità, e più copiosamente che per inuanzi, perchè vivevano con sospetto grande che e' non perdesse quel regno. Diventato pertanto il re Ferrando gagliardo, usci di Napoli, ed avendo cominciato a racquistare riputazione, racquistava delle terre perdute. E mentre che la guerra nel regno si travagliava, nacque uno accidente che al tutto tolse a Giovanni d'Angiò la riputazione e la comodità di vincere quella impresa. Erano i Genovesi infastiditi del governo avaro e superbo de' Franciosi, tanto che presero le armi contro al governatore regio, e quello costrinsero a rifuggirsi nel Castelletto; ed a questa impresa furono i Fregosi e gli Adorni concordi, e dal duca di Milano di danari e di gente furono aiutati, così nell'acqui-

98

star lo stato come nel conservarlo. Tanto che il re Rinato, il quale con un' armata venne dipoi in soccorso del figliuolo. sperando di racquistare Genova per virtù del Castelletto, fu nel porre delle sue genti in terra rotto di sorte, che fu forzato tornarsene svergognato in Provenza. Questa nuova come fu intesa nel regno di Napoli, sbigotti assai Giovanni d' Angiò; nondimeno non lasciò l'impresa, ma per più tempo sostenne la guerra, ajutato da quelli baroni, i quali per la ribellione loro non credevano appresso a Ferrando trovar luogo alcuno. Pure alla fine dopo molti accidenti seguiti, a giornata li duoi regali eserciti si condussero, nella quale fu Giovanni propin-1463. quo a Troja rotto l'anno meccelviu. Nè tanto l'offese la rotta. quanto la partita da lui di Iacopo Piccinino, il quale s'accostò a Ferrando; sicchè spogliato di forze si ridusse in Istia (\*), donde poi se ne tornò in Franza. Durò questa guerra quattro anni, e la perdè colui per sua negligenza, il quale per virtù de' suoi soldati l' ebbe più volte vinta. Nella quale i Fiorentini non si travagliarono in modo che apparisse; vero è che dal re Giovanni d' Aragona, nuovamente assunto re in quel regno per la morte d'Alfonso, furono per sua ambasciata richiesti, che dovessero soccorrere alle cose di Ferrando suo nipote, come erano per la lega nuovamente fatta con Alfonso suo padre obbligati. A cui per i Fiorentini fu risposto, non aver obbligo alcuno con quello, e che non erano per ajutare il figliuolo in quella guerra, che 'l padre con l' arme sue aveva mossa; e come ella fu cominciata senza loro consiglio o saputa, così senza il loro aiuto la tratti e finisca. Dondechè quelli oratori per parte del loro re protestarono la pena dell'obbligo, e gl'interessi del danno, e sdegnati contra a quella città si partirono. Stettero pertanto i Fiorentini nel tempo di questa guerra, quanto alle cose di fuori, in pace; ma non posarono già dentro, come particolarmente nel seguente li-

bro si dimosfrerà.

<sup>(\*)</sup> Così il Poggiali, per quanto ci pare, con più ragione degli altri che hanno Istria.

## LIBRO SETTIMO

## SOMMARIO

Relazione che hanno gli affari degli altri principi d'Italia colla Storia de' Fiorentini. - Dispuioni che sono di nocumento alle Repubbliche. - Indole delle disunioni fiorentine. - Cosimo de' Medici e Neri Capponi si fanno potenti per diverse vie. - Riforma nella elezione de' magistrati favorevole a Cosimo. - Malcontento de' Grandi per questa riforma (1458). Tirannia e superbia di Luca Pitti e della sua parte. - Morte di Cosimo de' Medici. Suo elogio (1464). - Il duca di Milano prende Genova. - Inutili sforzi di papa Pio II per movere i Cristiani contro il Turco (1465). - Morte del duca Francesco Sforza (1166). - Congiura di Diotisalvi Neroni contro Piero de'Medici. - Niccolò Soderini Gonfaloniere. Grandi speranze poste in lui per la quiete della città. I due partiti pro e contra de' Medici prendono le armi. --Riforma dello Stato a favore di Piero de'Medici. Dispersione de'suoi nemici. - Decadenza di Luca Pitti. - I fuorusciti Fiorentini eccitano i Veneziani a muover gnerra a Firenze. - Guerra tra i Veneziani e i Fiorentini (1467); terminata colla pace (1468). - Morte di Niccolò Soderini. - Sisto IV creato papa. Suo carattere. - Piero de' Medici tenta di por freno alle violenze che si esercitavano in Firenze, ma è interrotto nelle sne pratiche dalla morte (1469). - Messer Tommaso Soderini cittadino di gran riputazione fa causa comune coi Medici. - Tumulto in Prato mosso da Bernardo Nardi, il quale è preso, e il tumnito si queta (1470). - Corruttela di Firenze. - Incendio della chiesa di S. Spirito (1471). - Ribellione di Volterra, repressa colle armi e col sacco della città (1472). - Origine della nimicizia tra Sisto IV e Lorenzo de' Medici (1473). - Carlo di Braccio da Perugia assale i Senesi : poi per consiglio de'Fiorentini si ritira (1476). - Congiura contro Galeanzo duca di Milano. Giovannandrea Lampognano, Carlo Visconti e Girolamo Olgiato uccidono il duca in S. Stefano; i quali son morti, i primi due dalle genti del duca, e l'ultimo per mano del carnefice è decapitato.

E' parrà forse a quelli che il libro superiore avranno letto, che uno scrittore delle cose fiorentine si sia troppo disseso in narrare quelle seguite in Lombardia e nel regno. Nondimeno io non ho fuggito, nè sono per l'avvenire per fuggire simili narrazioni; perchè quantunque io non abbia mai promesso di scrivere le cose d'Italia, non mi pare perciò da lasciare indietro di narrare quelle, che saranno in quella provincia notabili. Perchè non le narrando, la nostra istoria sarebbe meno intesa e meno grata, massimamente perchè dal-

l'azioni degli altri popoli e principi italiani nascono il più delle volte le guerre, nelle quali i Fiorentini sono d'intromettersi necessitati; come dalla guerra di Giovanni d'Angiò, e del re Ferrando gli odi e le gravi nimicizie nacquero, le quali poi intra Ferrando e i Fiorentini, e particolarmente con la famiglia de'Medici seguirono. Perchè il re si doleva in quella guerra non solamente non essere stato sovvenuto, ma essere stati prestati favori al nimico suo, il quale sdegno fu di grandissimi mali cagione, come nella narrazione nostra si dimostrerà. E perchè io sono scrivendo le cose di fuora insino al meccelum trascorso, mi è necessario, a volere i travagli di dentro in quel tempo seguiti narrare, ritornar molti anni indietro. Ma prima voglio alquanto secondo la nostra consuetudine ragionando dire, come coloro che sperano che una repubblica possa essere unita, assai di questa speranza s'ingannano. Vera cosa è che alcune divisioni nuocono alla repubblica, ed alcune giovano. Quelle nuocono, che sono dalle sette e da'partigiani accompagnate; quelle giovano, che senza sette e senza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provvedere un fondatore d'una repubblica, che non siano nimicizie in quella, ha da provvedere almeno che non vi siano sette. E perciò è da sapere, come in due modi acquistano riputazione i cittadini nelle città, o per vie pubbliche, o per modi privati. Pubblicamente s'acquista, vincendo una giornata, acquistando una terra, facendo una legazione con sollecitudine e con prudenza, consigliando la repubblica saviamente e felicemente. Per modi privati si acquista, beneficando questo e quell'altro cittadino, difendendolo da'magistrati, sovvenendolo di danari, tirandolo immeritamente agli onori, e con giuochi e doni pubblici gratificandosi la plebe. Da questo modo di procedere nascono le sette ed i partigiani; e quanto questa riputazione così guadagnata offende, tanto quella giova, quando ella non è con le sette mescolata; perchè l'è fondata sopra un bene comune, non sopra un bene privato. E benchè ancora dai cittadini così fatti non si possa per alcun modo provvedere che non vi sieno odi grandissimi; nondimeno non avendo partigiani. che per utilità propria gli seguitino, non possono alla repubblica nuocere, anzi conviene che giovino; perchè è necessario per vincere le loro prove si voltino all'esaltazione di quella, e particolarmente osservino l'uno l'altro, acciocchè i termini civili non si trapassino. Le nimicizie di Firenze furono sempre con sette, e perciò sempre furono dannose; nè stette mai una setta vincitrice unita, se non tanto quanto la setta inimica era viva. Ma come la viva era spenta, non avendo quella che regnava più paura che la ritenesse, nè ordine intra sè che la frenasse, la si ridivideva. La parte di Cosimo de'Medici rimase nell'anno mccccxxxiv superiore: ma per essere la parte battuta grande, e piena di potentissimi uomini, si mantenne un tempo per paura unita ed umana, intanto che tra loro non fecero alcuno errore, ed al popolo per alcun loro sinistro modo non si fecero odiare. Tanto che qualunque volta quello stato ebbe bisogno del popolo per ripigliare la sua autorità, sempre lo trovò disposto a concedere a'capi suoi tutta quella balia e potenza che desideravano; e così dal meccexxxiv al Lv. che sono anni ventuno, sei volte e per i Consigli ordinariamente l'autorità della balia riassunsero.

Erano in Firenze, come più volte abbiamo detto, duoi cittadini potentissimi, Cosimo de' Medici e Neri Capponi, dei quali Neri era uno di quelli che aveva acquistata la sua riputazione per vie pubbliche, in modo ch'egli aveva assai amici, e pochi partigiani. Cosimo dall'altra parte avendosi alla sua potenza la pubblica e la privata via aperta, aveva amici e partigiani assai; e stando costoro uniti, mentre tutti duoi vissero, sempre ciò che volleno senza alcuna difficoltà dal popolo ottennero; perchè gli era mescolata con la potenza la grazia. Ma venuto l'anno mccccav, ed essendo morto Neri, e la parte nimica spenta, trovò lo stato difficoltà nel riassumere l'autorità sua, ed i propri amici di Cosimo, nello stato potentissimi, n'erano cagione, perchè non temevano più la parte avversa ch'era spenta, ed avevano caro di diminuire la potenza di quello. Il quale umore dette principio a quelle divisioni, che dipoi nel mcccclavi seguirono, in modo che quelli a quali lo stato apparteneva, ne consigli dove pubblicamente si ragionava della pubblica amministrazione, consi-

Grand Congli

gliavano, ch'egli era bene che la potestà della balia non si riassumesse, e che si riserrassino le borse, ed i magistrati a sorte secondo i favori de'passati squittini si sortissero. Cosimo a frenar questo umore aveva uno dei duoi rimedi, o ripigliare lo stato per forza con i partigiani che gli erano rimasi, ed urtare tutti gli altri, o lasciare ire la cosa, e col tempo fare a'suoi amici cognoscere, che non a lui, ma a loro propri lo stato e la riputazione toglievano. De'quali duoi rimedi questo ultimo elesse, perchè sapeva bene che in tal modo di governo per essere le borse piene di suoi amici egli non correva alcuno pericolo, e come a sua posta poteva il suo stato ripigliare. Ridottasi pertanto la città a creare i magistrati a sorte, pareva all'universalità dei cittadini avere riavuta la sua libertà, ed i magistrati non secondo la voglia dei potenti, ma secondo il giudizio loro proprio giudicavano, in modo che ora uno amico d'un potente, ora quello d'uno altro era battuto, e così quelli che solevano vedere le case loro piene di salutatori e di presenti, vuote di sostanze e d'uomini le vedevano. Vedevansi ancora diventati uguali a quelli che solevano avere di lunga inferiori, e superiori vedevano quelli che solevano essere loro uguali. Non erano riguardati nè onorati, anzi molte volte beffati e derisi, e di loro e della Repubblica per le vie e per le piazze senza alcuno riguardo si ragionava; di qualità che cognobbero presto non Cosimo, ma loro avere perduto lo stato. Le quali cose Cosimo dissimulava, e come nasceva alcuna diliberazione, che piacesse al popolo, egli era il primo a favorirla. Ma quello che fece più spaventare i grandi, ed a Cosimo dette maggiore occasione a fargli rayvedere, fu che si risuscitò il modo del catasto del mccccxxvii, dove non gli uomini, ma la legge le gravezze ponesse.

1458. Questa legge fatta e vinta, e di già creato il magistrato che la eseguisse, gli fè al tutto ristrignere insieme, ed ire a Cosimo a pregario, che fusse contento volere trarre loro e sè dalle mani della plebe, e rendere allo stato quella riputazione che faceva lui potente e loro onorati. Ai quali Cosimo rispose che era coutento, ma che voleva che la legge si facesse ordinatamente, e con volontà del popolo, e mon per forza, della

quale per modo alcuno non gli ragionassero. Tentossi nei Consigli la legge di fare nuova balla, e non si ottenne. Onde che i cittadini grandi tornavano a Cosimo, e con ogni termine d'umiltà lo pregavano volesse acconsentire al parlamento; il che Cosimo al tutto negava, come quello che gli voleva ridurre in termine, che a pieno l'error loro cognoscessero. E perchè Donato Cocchi, trovandosi gonfaloniere di giustizia, volle senza suo consentimento fare il parlamento, lo fece in modo Cosimo dai Signori che seco sedevano sbeffare, ch'egli impazzò, e come stupido ne fu alle case sue rimandato. Nondimeno perchè non è bene il lasciare tanto trascorrere le cose, che le non si possino poi ritirare a sua posta, sendo pervenuto al gonfaloniere della giustizia Luca Pitti, uomo animoso ed audace, gli parve tempo di lasciare governare la cosa a quello, acció se di quella impresa s'incorreva in alcun biasimo, fusse a Luca non a lui imputato. Luca pertanto nel principio del suo magistrato propose al popolo molte volte di rifare la balia, e non si ottenendo, minacciò quelli che ne' Consigli sedevano con parole ingiuriose e piene di superbia, alle quali poco dipoi aggiunse i fatti, perchè di agosto nel meccelviii, la vigilia di S. Lorenzo. avendo ripieno d'armati il Palagio, chiamò il popolo in piazza, e per forza e con l'armi gli fece acconsentire quello che prima volontariamente non aveva acconsentito. Riassunto pertanto lo stato, e creata la balía, e dipoi i primi magistrati, secondo il parere de'pochi, per dare principio a quel governo con terrore, ch' eglino avevano cominciato con forza, confinarono messer Girolamo Macbiavelli con alcuni altri, e molti ancora degli onori privarono. Il qual messer Girolamo per non avere dipoi osservati i confini fu fatto ribelle, ed andando circuendo la Italia, sollevando i principi contra alla patria, fu in Lunigiana per poca fede d'uno di quelli signori preso, e condotto a Firenze fu morto in carcere,

Fu questa qualità di governo per otto anni che durò insopportabile e violenta. Perchè Cosimo già vecchio e stracco, e per la mala disposizione del corpo fatto debole, non potendo essere presente in quel modo soleva alle cure pubbliche, pohi cittadini predavano quella città. Fu Luca Pitti per pre-



mio dell'opera aveva fatta in benefizio della Repubblica fatto cavaliere, ed egli per non essere meno grato inverso di lei, che quella verso di lui fusse stata, volle che dove prima si chiamayano Priori dell'Arti, acciocchè della possessione perduta almeno ne riavessero il titolo, si chiamassero Priori di Libertà. Volle ancora che dove prima il gonfaloniere sedeva sopra la destra de'rettori, in mezzo di quelli per l'avvenire sedesse. E perchè Iddio paresse partecipe di quella impresa, fece pubbliche processioni e solenni uffizi per ringraziare quello dei riassunti onori. Fu messer Luca dalla Signoria e da Cosimo riccamente presentato, dietro ai quali tutta la città a gara concorse; e fu opinione che i presenti alla somma di ventimila ducati aggiugnessero. Dond'egli sali in tanta riputazione, che non Cosimo, ma messer Luca la città governava. Da che lui venne in tanta confidanza, ch'egli cominciò duoi edifizi, l'uno in Firenze, l'altro a Ruciano, luogo propinguo un miglio alla città, tutti superbi e regi: ma quello della città al tutto maggiore che alcun altro, che da privato cittadino insino a quel giorno fusse stato edificato. I quali per condurre al fine non perdonava ad alcuno strasordinario modo; perchè non solamente i cittadini e gli uomini particolari lo presentavano, e delle cose necessarie allo edifizio lo sovvenivano, ma i comuni e popoli interi gli somministravano aiuti. Oltre a questo tutti gli sbanditi, e qualunque altro avesse commesso omicidio o furto o altra cosa, per che egli temesse pubblica penitenzia, purchè e' fusse persona a quella edificazione utile, dentro a quelli edifizi sicuro si rifuggiva. Gli altri cittadini se non edificavano come quello, non erano meno violenți, nè meno rapaci di lui; in modo che se Firenze non aveva guerra di fuori che la distruggesse, dai suoi cittàdini era distrutta. Seguirono, come abbiamo detto, durante questo tempo le guerre del Regno, ed alcune che ne fece il pontefice in Romagna contro a quelli de' Malatesti; perchè egli desiderava spogliarli di Rimino e di Cesena, che loro possedevano; sicché infra queste imprese, ed i pensieri di far l'impresa del Turco, papa Pio consumò il pontificato suo.

Ma Firenze seguitò nelle disunioni e ne' travagli suoi. Cominciò la disunione nella parte di Cosimo nel meccello per le cagioni dette, le quali per la prudenza sua, come abbiamo narrato, per allora si posarono. Ma venuto l'anno exiv, Cosimo 1464. riaggravò nel male, di qualità che passò di questa vita. Dolsonsi della morte sua gli amici ed i nimici; perchè quelli che per cagione dello stato non l'amayano, veggendo quale era stata la rapacità de'cittadini vivente lui, la cui riverenza gli faceva meno insopportabili, dubitavano, mancato quello, non essere al tutto rovinati e distrutti. Ed in Piero suo figlinolo non confidavano molto; perchè nonostante che fusse uomo buono, nondimeno giudicavano che per essere ancora lui infermo e nuovo nello stato, fusse necessitato ad avere loro rispetto, talche quelli senza freno in bocca potessero essere più strabocchevoli nelle rapacità loro. Lasciò pertanto di sè in ciascuno grandissimo desiderio. Fu Cosimo il più riputato e nomato cittadino d'uomo disarmato, ch'avesse mai non solamente Firenze, ma alcun'altra città, di che si abbia memoria; perchè non solamente superò ogni altro de'tempi suoi d'autorità e di ricchezze, ma ancora di liberalità e di prudenza; perchè intra tutte l'altre qualità, che lo feciono principe nella sua patria, fu l'essere sopra tutti gli altri uomini liberale e magnifico. Apparve la sua liberalità molto più dopo la sua morte, quando Piero suo figliuolo volse le sue sustanze ricognoscere, perché non era cittadino alcuno, che avesse nella città alcuna qualità, a chi Cosimo grossa somma di danari non avesse prestata; e molte volte senza essere richiesto, quando intendeva la necessità d'un uomo nobile, lo sovveniya. Apparve la sua magnificenza nella copia degli edifizi da lui edificati; perchè in Firenze i conventi ed i templi di S. Marco e di S. Lorenzo, ed il munistero di Santa Verdiana. e ne' monti di Fiesole S. Girolamo e la Badia, e nel Mugello un tempio de'frati minori non solamente instaurò, ma da'fondamenti di nuovo edificò. Oltra di questo in Santa Croce, ne'Servi, negli Angioli, in S. Miniato, fece fare altari e cappelle splendidissime, i quali templi e cappelle oltre all'edificarle, riempiè di paramenti e d'ogni cosa necessaria all'ornamento del divin culto. A questi sacri edifizi s'aggiunsero le private sue case, le quali sono, una nella città, di quello essere, che a tanto cittadino si conveniva; quattro di

fuori, a Careggi, a Fiesole, a Cafaggiuolo ed al Trebbio, tutti palagi non da privati cittadini ma regj. E perchè nella magnificenza degli edifizi non gli bastava essere cognosciuto in Italia, edificò ancora in Jerusalem un recettacolo per i poveri ed infermi pellegrini; nelle quali edificazioni un numero grandissimo di danari consumò. E benchè queste abitazioni, e tutte l'altre opere ed azioni sue fussero regie, e che solo in Firenze fusse principe: nondimeno tanto fu temperato dalla prudenza sua, che mai la civil modestia non trapassò; perchè nelle conversazioni, ne' servidori, nel cavalcare, in tutto il modo del vivere, e ne'parentadi, fu sempre simile a qualunque modesto cittadino; perchè e'sapeva come le cose strasordinarie, che a ogni ora si veggono ed appariscono, recano molto più invidia agli uomini, che quelle cose sono in fatto, e con onestà si ricuoprono. Avendo pertanto a dar moglie a'suoi figliuoli, non cercò i parentadi de' principi, ma con Giovanni la Cornelia degli Alessandri, e con Piero la Lucrezia de'Tornabuoni congiunse. E delle nipoti nate di Piero, la Bianca a Guglielmo de Pazzi, e la Nannina a Bernardo Rucellai sposò. Degli stati de'principi e civili governi niun altro al suo tempo per intelligenza lo raggiunse. Di qui nacque che in tanta varietà di fortuna, in sì varia città e volubile cittadinanza tenne uno stato xxxI anno; perchè sendo prudentissimo cognosceva i mali discosto, e perciò era a tempo o a non gli lasciar crescere, o a prepararsi in modo, che cresciuti non l'offendessero. Donde non solamente vinse la domestica e civile ambizione, ma quella di molti principi superò con tanta felicità e prudenza, che qualunque seco e con la sua patria si collegava, rimaneva o pari, o superiore al nimico; e qualunque se gli opponeva, o e' perdeva il tempo e i danari, o lo stato. Di che ne possono rendere buona testimonianza i Vineziani, i quali con quello contra il duca Filippo sempre furono superiori, e disgiunti da lui sempre furono e da Filippo prima, e da Francesco poi vinti e battuti. E quando con Alfonso contro alla Repubblica di Firenze si collegarono, Cosimo col credito suo vacuò Napoli e Vinegia di danari in modo, che furono costretti a prendere quella pace, che fu voluta concedere loro. Delle difficoltà adunque che Cosimo ebbe

dentro alla città e fuori fu il fine glorioso per lui, e dannoso per i nimici, e perciò sempre le civili discordie gli accrebbero in Firenze stato, e le guerre di fuora potenza e riputazione. Per il che all'imperio della sua Repubblica il Borgo S. Sepolcro, Montedoglio, il Casentino e Val di Bagno aggiunse. E così la virtù e la fortuna sua spense tutti i suoi nimici, e gli amici esaltò. Nacque nel mccclxxxix il giorno di S. Cosimo e Damiano. Ebbe la sua prima età piena di travagli, come l'esilio. la cattura, i pericoli di morte dimostrano, e dal Concilio di Costanza dove era ito con papa Giovanni, dopo la rovina di quello, per campare la vita gli convenne fuggire travestito. Ma passati quaranta anni della sua età visse felicissimo, tanto che non solo quelli che s' accostarono a lui nell' imprese pubbliche, ma quelli ancora che i suoi tesori per tutta l' Europa amministravano, della felicità sua parteciparono. Da che molte eccessive ricchezze in molte famiglie di Firenze nacquero, come avvenne in quella de' Tornabuoni, de' Benci, de' Portinari e de' Sassetti, e dopo questi tutti quelli che dal consiglio e fortuna sua dipendevano, arricchirono talmente, che benchè negli edifici dei templi e nelle elemosine egli spendesse continuamente, si doleva qualche volta con gli amici. che mai aveva potuto spendere tanto in onore di Dio, che lo trovasse nei suoi libri debitore. Fu di comunale grandezza. di colore ulivigno, e di presenza venerabile. Fu senza dottrina, ma eloquentissimo, e ripieno d'una naturale prudenza; e perciò era ufficioso negli amici, misericordioso nei poveri, nelle conversazioni utile, nei consigli cauto, nelle esecuzioni presto, e nei suoi detti e risposte era arguto e grave. Mandògli messer Rinaldo degli Albizzi nel principio del suo esilio a dire: Che la gallina covava: a cui Cosimo rispose: Ch'ella poteva mal covare sendo fuora del nidio. E ad altri ribelli che gli fecero intendere che non dormivano, disse: Che lo credeva, avendo cavato lero il sonno. Disse di papa Pio quando eccitava i principi per l'impresa contra il Turco: Ch'egli era vecchio, e faceva una impresa da giovane. Agli oratori vineziani, i quali vennero a Firenze insieme con quelli del re Alfonso a dolersi della Repubblica, mostrò il capo scoperto, e domandògli di qual colore fusse; al quale risposero bianco;

ed egli allora soggiunse: E' non passerà gran tempo, che i vostri Senatori l'avranno bianco come io. Domandandogli la moglie poche ore avanti la morte, perchè tenesse gli occhi chiusi, rispose: Per avvezzargli, Dicendogli alcuni cittadini dopo la sua tornata dall' esilio, che si guastava la città, e facevasi contra Dio a cacciare di quella tanti uomini dabbene, rispose: Com' egli era meglio città quasta che perduta: e come due canne di panno rosato facevano un uomo da bene; e che gli stati non si tenevano con i paternostri in mano: le quali voci dettero materia ai nimici di calunniarlo, come uomo che amasse più sè medesimo che la patria, e più questo mondo che quell'altro. Potrebbonsi riferire molti altri suoi detti, i quali come non necessarj s' omettono. Fu ancora Cosimo degli uomini litterati amatore ed esaltatore, e perciò condusse in Firenze lo Argiropolo, uomo di nazione greca, ed in quelli tempi litteratissimo, acciocche da quello la gioventù fiorentina la lingua greca e l'altre sue dottrine potessero apprendere. Nutri nelle sue case Marsilio Ficino secondo padre della platonica filosofia, il quale sommamente amò; e perchè potesse più comodamente seguitare gli studi delle lettere, e per poterlo con più sua comodità usare, una possessione propinqua alla sua di Careggi gli donò. Questa sua prudenza adunque, queste sue ricchezze, modo di vivere e fortuna lo fecero a Firenze dai cittadini temere ed amare, e dai principi non solo d'Italia, ma di tutta l' Europa maravigliosamente stimare: donde che lasciò tal fondamento ai suoi posteri, che poterono con la virtú pareggiarlo, e con la fortuna di gran lunga superarlo; e quella autorità che Cosimo ebbe in Firenze, non solo in quella città, ma in tutta la Cristianità aver meritava. Nondimeno negli ultimi tempi della sua vita senti gravissimi dispiaceri; perchè dei duoi figliuoli ch'egli ebbe. Piero e Giovanni, questo mori nel quale egli più confidava, quell'altro era infermo, e per la debolezza del corpo poco atto alle pubbliche e alle private faccende. Dimodochè facendosi portare dopo la morte del figliuolo per la casa, disse sospirando: Questa è troppo gran casa a si poca famiglia. Angustiava ancora la grandezza dell'animo suo non gli parere d'avere accresciuto l'imperio Fiorentino d'uno acquisto onorevole; e tanto

più se ne doleva, quanto gli pareva essere stato da Francesco Sforza ingannato, il quale mentre era conte gli aveva promesso, comunche si fusse insignorito di Milano, di fare l'impresa di Lucca per i Fiorentini; il che non successe, perchè quel conte con la fortuna mutò pensiero, e diveutato duca volle godersi quello stato con la pace, che si aveva acquistato con la guerra; e perció non volle nè a Cosimo, nè ad alcuno altro di alcuna impresa sodisfare, nè fece poi che fu duca altre guerre, che quelle che fu per difendersi necessitato. Il che fu di noia grandissima a Cosimo cagione, parendogli aver durato fatica e speso per far grande un uomo ingrato ed infedele. Parevagli oltra di questo per l'infermità del corpo non potere nelle faccende pubbliche e private porre l'antica diligenza sua, di qualità che l'une e l'altre vedeva rovinate: perchè la città era distrutta dai cittadini, e le sustanze dai ministri e dai figliuoli. Tutte queste cose gli fecero passare gli ultimi tempi della sua vita inquieti. Nondimenomori pieno di gloria, e con grandissimo nome; e nella città e fuori tutti i cittadini e tutti i principi cristiani si dolsero con Piero suo figliuolo della sua morte, e fu con pompa grandissima da tutti i cittadini alla sepoltura accompagnato, e nel tempio di S. Lorenzo seppellito, e per pubblico decreto sopra la sepoltura sua PADRE DELLA PATRIA nominato. Se jo scrivendo le cose fatte da Cosimo ho imitato quelli che scrivono le vite dei principi, non quelli che scrivono le universali istorie, non ne prenda alcuno ammirazione; perchè essendo stato nomo raro nella nostra città, io sono stato necessitato con modo istrasordinario lodarlo.

In questi tempi che Firenze ed Italia nelle dette condizioni si trovava, Luigi re di Francia era da gravissima guerra assalito, la quale gli avevano i suol baroni con l'aiuto di Francesco duca di Bretagna e di Carlo duca di Borgogna mossa; al quale fu di tanto momento, che non potette pensare di favorire il duca Giovanni d'Angiò nell'imprese di Genova e del regno; anzi giudicando d'aver bisoguo degli aiuti di ciascuno, sendo restata la città di Savona in potestà de' Francesi, insignori di quella Francesco duca di Milano, e gli fece intendere che, se voleva, con sugarazia poteva fare l'impresa di Genova. La qual cosa fu da Francesco accettata, e con la riputazione che gli dette l'amicizia del re, e con gli favori che gli ferono gli Adorni, s'insignori di Genova; e per non mostrarsi ingrato verso il re de' benefizi ricevuti, mandò al soccorso suo in Francia millecinquecento cavalli capitanati da Galeazzo suo primogenito. Restati pertanto Ferrando di Aragona e Francesco Sforza, l'uno duca di Lombardia e principe di Genova, l'altro re di tutto il regno di Napoli, ed avendo insieme contratto parentado, pensavano come e' potessero in modo fermare gli stati loro, che vivendo gli potessero sicuramente godere, e morendo agli loro eredi liberamente lasciare. E perciò giudicarono che e' fusse necessario, che il re s' assicurasse di quelli baroni, che l'aveyano nella guerra di Giovanni d' Angiò offeso, ed il duca operasse di spegnere l' armi Braccesche al sangue suo naturali nimiche, le quali sotto Iacopo Piccinino in grandissima riputazione erano salite; perchè egli era rimaso il primo capitano d' Italia, e non avendo stato, qualunque era in stato doveva temerlo, e massimamente il duca, il quale mosso dall' esempio suo non gli pareva poter tenere quello stato, ne sicuro ai figliuoli lasciarlo, vivente Iacopo. Il re pertanto con ogni industria cercò l'accordo con i suoi baroni, ed usò ogni arte in assicurarli; il che gli succedette felicemente, perchè quelli principi rimanendo in guerra col re vedevano la loro rovina manifesta, e facendo accordo, e di lui fidandosi, ne stavano dubbj. E perchè gli uomini fuggono sempre più volentieri quel male che è certo, ne seguita che i principi possono i minori potenti facilmente ingannare. Credettero quelli principi alla pace del re, veggendo i pericoli manifesti nella guerra, e rimessisi nelle braccia di quello, furono dipoi da lui in varj modi e sotto varie cagioni spenti. La qual cosa sbigotti Iacopo Piccinino, il quale con le sue genti si trovava a Sulmona, e per torre occasione al re d'opprimerlo, tenne pratica col duca Francesco per mezzo de' suoi amici di riconciliarsi con quello, ed avendogli il duca fatte quante offerte potette maggiori, deliberò Iacopo di rimettersi nelle braccia sue, e l'andò accompagnato da cento cavalli a trovare a Milano.

1165. Aveya Iacopo sotto il padre e col fratello militato gran

tempo, prima per il duca Filippo, e dipoi per il popolo di Milano, tantochè per la lunga conversazione aveva in Milano amici assai, ed universale benivolenza, la quale le presenti cendizioni avevano accresciuta; perchè agli Sforzeschi la prospera fortuna e la presente potenza avevano partorito invidia, ed a Iacopo le cose avverse e la lunga assenza avevano in quel popolo generato misericordia, e di vederlo grandissimo desiderio. Le quali cose tutte apparsero nella venuta sua, perché pochi rimasero della nobiltà, che non l'incontrassero; e le strade donde ei passò di quelli che desideravano vederlo erano ripiene, e il nome della gente sua per tutto si gridava. I quali onori affrettarono la sua rovina, perche al duca crebbe col sospetto il desiderio di spegnerlo; e per poterlo più copertamente fare, volse che celebrasse le nozze con Drusiana sua figliuola naturale, la quale più tempo innanzi gli aveva sposata. Dipoi convenne con Ferrando lo prendesse a' suoi soldi con titolo di capitano delle sue genti, e centomila fiorini di provvisione. Dopo la qual conclusione Iacopo insieme con uno ambasciadore ducale e Drusiana sua moglie se n'andò a Napoli, dove lietamente ed onoratamente fu ricevuto, e per molti giorni con ogni qualità di festa intrattenuto; ma avendo domandata licenza per ire a Sulmona dove aveva le sue genti. fu dal re nel castello convitato, ed appresso il convito, insieme con Francesco suo figliuolo imprigionato, e dopo poco tempo morto. E così i nostri principi italiani quella virtù che non era in loro temevano in altri, e la spegnevano: tanto che non l'avendo alcuno, esposero questa provincia a quella rovina. la quale dopo non molto tempo la guastò ed afflisse.

Papa Pio in questi tempi aveva composte le cose di Romagna; e perciò gli parve tempo, veggendo seguita universal pace, di muovere i Cristiani contra il Turco, e riprese lutti quelli ordini che da' suoi antecessori erano stati fatti; e tutti i principi pronisero o danari, o genti, e di n particolare Mattia re d'Ungheria e Carlo duca di Borgogna promisero essere personalmente seco, i quali furono dal papa fatti capitani dell'impresa. Ed andò tanto avanti il pontefice con la sperauza, che parti da Roma ed andonne in Ancona, dove s'era ordinato che tutto l'esercito convenisse, ed i Vineziani gli

avevano promessi navigi per passarlo in Schiavonia. Convenne pertanto in quella città dopo l'arrivare del pontefice tanla gente, che in pochi giorni tutti i viveri, che in quella città erano, e che dai luoghi vicini vi si polevano condurre, mancarono, di qualità che ciascuno era dalla fame oppressato. Oltra di questo non v'erano danari da provvederne quelli, che n'avevano di bisogno, nè armi da rivestirne quelli, che ne mancavano; e Mattia e Carlo non comparsoro, e di Vineziani vi mandarono un loro capitano con alquante galee, piuttosto per mostrare la pompa loro, e d'avere osservata la fede, che per poter quello esercito passare. Onde che 'l papa sendo vecchio ed infermo, nel mezzo di questi travagli e disordini mori; dopo la cui morte ciascuno alle sue case se ne ritorno. Morto il papa l'anno moccure, fueletto al pontificato Paolo II di nazione vineziano. E perchè quasi tutti i principati d'Ila-im mutascene avagero, mori appera l'anno seguente France.

1466. lia mulassero governo, mori ancora l'anno seguente Francesco Sforza duca di Milano, dopo sedici auni ch'egli aveva occupato quel ducato, e fu dichiarato duca Galeazzo suo figliuolo.

La morte di questo principe fu cagione che le divisioni di Firenze diventassero più gagliarde, e facessero i suoi effetti più tosto. Poiche Cosimo mori, Piero suo figliuolo, rimaso erede delle sustanze e dello stato del padre, chiamò a sè messer Diotisalvi Neroni, uomo di grande autorità, e secondo gli altri cittadini riputatissimo, nel quale Cosimo confidava tanto, che e' commise morendo a Piero, che delle sustanze e dello stato al tutto secondo il consiglio di quello si governasse. Dimostrò pertanto Piero a messer Diotisalvi la fede che Cosimo aveva avuta in lui. E perchè voleva ubbidire a suo padre dopo la morte come aveva ubbidito in vita, desiderava con quello del patrimonio e del governo della città consigliarsi. È per cominciare dalle sustanze proprie, farebbe venire tutti i calcoli delle sue ragioni, e gliene porrebbe in mano, acciocchè potesse l'ordine ed il disordine di quelle cognoscere, e cognosciuto, secondo la sua prudenza consigliarlo. Promesse messer Diotisalvi in ogni cosa usare diligenza e fede; ma venuti i calcoli e quelli bene esaminati, cognobbe in ogni parte essere assai disordini. E come quello che più lo strigneva la propria ambizione, che l'amore di Piero, o gli antichi benefizi da Cosimo ricevuti, pensò che fusse facile torgli la riputazione, e privarlo di quello stato, che il padre come ereditario gli aveva lasciato. Venue pertanto messer Diotisalvi a Piero con uno consiglio che pareva tutto onesto e ragionevole, ma sotto a quello era la sua rovina nascosta. Dimostrògli il disordine delle sue cose, ed a quanti danari gli era necessario provvedere, non volendo perdere col credito la riputazione delle sustanze e dello stato suo. E però gli disse, ch' ei non poteva con maggiore onestà rimediare ai disordini suoi, che cercare di far vivi quelli danari, che suo padre doveva avere da molti così forestieri come cittadini; perchè Cosimo per acquistarsi partigiani in Firenze ed amici di fuora, nel fare parte a ciascuno delle sue sustanze fu liberalissimo, in modo che quello di che per queste cagioni era creditore, a una somma di danari non piccola, nè di poca importanza ascendeva. Parve a Piero il consiglio buono ed onesto, volendo ai disordini suoi rimediare col suo. Ma subito ch'egli ordinò che questi danari si domandasse (\*), i cittadini, come se quello volesse torre il loro, non domandare il suo, si risentirono, e senza rispetto dicevano male di lui, e come ingrato, ed avaro lo calunniavano.

Donde che veduta messer Diolisalvi questa comune e popolare disgrazia, in la quale Piero era per i suoi consigli incorso, si ristirinse con messer Luca Pitti, messer Agnolo Acciaiuoli, e Niccolò Soderini, e diliberarono forre a Piero a riputazione e lo stato. Erano mossi costoro da diverse cagioni. Messer Luca desiderava succedere nel luogo di Cosimo, perchè era diventalo tanto grande, ehe si sdegnava aver a osservare Piero. Messer Dioisalvi, il quale cognosceva messer Luca non essere atto a essere capo del governo, pensava che di necessità, tolto via Piero, la riputazione del tutto, in brieve tempo, dovesse cadere in lui. Niccolò Soderini amava che la città più liberamente vivesse, e che secondo la voglia de' magistrati si governasse. Messer Agnolo con i Medici te-

<sup>(\*)</sup> Aldo e MS. domandassero e domandassino. — Giunti: si domandasse a' cittadini.

neva particolari odi per tali cagioni. Aveva Raffaello suo figliuolo più tempo innanzi presa per moglie l'Alessandra de' Bardi con grandissima dote. Costei, o per i mancamenti suoi, o per i difetti d'altri, era dal suocero e dal marito maltrattata; onde che Lorenzo d' llarione suo affine, mosso a pietà di questa fanciulla, una notte con di molti armati accompagnato la trasse di casa messer Agnolo. Dolsonsi gli Acciaiuoli di quest' ingiuria fatta loro da' Bardi. Fu rimessa la causa in Cosimo, il quale giudicò, che gli Acciaiuoli dovessero alla Alessandra ristituire la sua dote, e dipoi il tornare col marito suo all' arbitrio della fauciulla si rimettesse. Non parve a messer Agnolo, che Cosimo in questo giudicio l'avesse come amico trattato; e non si essendo potuto contra Cosimo, diliberò contra il figliuolo vendicarsi. Questi congiurati nondimeno in tanta diversità d'umori pubblicavano una medesima cagione, affermando volere che la città con i magistrati, e non col consiglio di pochi si governasse. Accrebbero oltra di questo gli odi verso Piero e le cagioni di morderlo molti mercatanti che in questo tempo fallirono; di che pubblicamente ne fu Piero incolpato, che volendo fuori d'ogni espettazione riavere i suoi danari, gli aveva fatti con vituperio e danno della città fallire. Aggiunsesi a questo che e' si praticava di dar per moglie la Clarice degli Orsini a Lorenzo suo primogenito, il che porse a ciascuno più larga materia di calunniarlo, dicendo come e' si vedeva espresso, poich' egli voleva rifiutare per il figliuolo un parentado fiorentino, che la città più come cittadino non lo capeva, e perciò egli si preparava a occupare il principato; perchè colui che non vuole i suoi cittadini per parenti, gli vuole per servi, e perciò è ragionevole che non gli abbia amici. Pareva a questi capi della sedizione avere la vittoria in mano, perchè la maggior parte dei cittadini ingannati da quel nome della libertà, che costoro per onestare la loro impresa avevano preso per insegna, gli seguivano.

Ribollendo adunque questi umori per la città, parve ad alcuno di quelli, a' quali le civili discordie dispiacevano, che c' si vedesse se con qualche nuova allegrezza si polessero fermare; perchè il più delle volte i popoli oziosi sono istrumento

a chi vuole alterare. Per tor via adunque questo ozio, e dare che pensare agli uomini qualche cosa, che levassero i pensieri dello stato, sendo già passato l'anno che Cosimo era morto, presero occasione da che fusse bene rallegrare la città, e ordinarono due feste, secondo l'altre che in quella città si fanno, solennissime. Una che rappresentava, quando i tre Re Magi vennero d' Oriente dietro alla stella che dimostrava la natività di Cristo: la quale era di tanta pompa e si magnifica. che in ordinarla e farla teneva più mesi occupata tutta la città. L'altra fu uno torniamento (chè così chiamavano uno spettacolo, che rappresenta una zuffa di uomini a cavallo). dove i primi giovani della città si esercitarono insieme con i più nominati cavalieri d'Italia; e intra i giovani fiorentini il più riputato fu Lorenzo primogenito di Piero, il quale non per grazia, ma per proprio suo valore ne riportò il primo onore, Celebrati questi spettacoli ritornarono ne' cittadini i medesimi pensieri, e ciascuno con più studio che mai la sua opinione seguitava; di che dispareri e travagli grandi ne risultavano, i quali da duoi accidenti furono grandemente accresciuti. L'uno fu che l'autorità della Balia mancò: l'altro la morte di Francesco duca di Milano. Donde che Galeazzo nuovo duca mandò a Firenze ambasciadori per confermare i capitoli, che Francesco suo padre aveva con la città, tra i quali tra l'altre cose si disponeva, che qualunque anno si pagasse a quel duca certa somma di danari. Presero pertanto i principi contrari ai Medici occasione da questa domanda, e pubblicamente nei Consigli a questa diliberazione s' opposero, mostrando non con Galeazzo, ma con Francesco essere fatta l'amicizia, sicchè morto Francesco era morto l'obbligo, nè ci era cagione di risuscitarlo, perchè in Galeazzo non era quella virtù ch' era in Francesco, e per conseguente non se ne doveva nè poteva sperare quell'utile; e se da Francesco s' era avuto poco, da questo s' avrebbe meno; e se alcuno cittadino lo volesse soldare per la potenza sua, era cosa contra al vivere civile e alla libertà della città. Piero all'incontro mostrava, che non era bene una amicizia tanto necessaria per avarizia perderla, e che niuna cosa era tanto salutifera alla Repubblica ed a tutta Italia, quanto l'essere collegati col duca, acciocchè i Vineziani veggendo loro uniti, non speriuo o per finta amicizia, o per aperta guerra opprimere quel ducato; perchè non prima sentiranno i Fiorentini essere da quel duca alienati, ch' eglino avranno l' armi in mano contra di lui, e trovandolo giovane, nuovo nello stato, e senza amici, facilmente se lo potranno o con inganno, o con forza guadagnare, e nell' uno e nell' altro caso vi si vedeva la rovina della Repubblica.

Non erano accettate le parole di Piero nè queste ragioni, e le nimicizie cominciarono a mostrarsi aperte, e ciascheduna delle parti di notte in diverse compagnie conveniva; perchè gli amici dei Medici nella Crocetta, e gli avversari nella Pietà si riducevano; i quali solleciti nella rovina di Piero avevano fatto soscrivere, come all'impresa loro favorevoli, molti cittadini. E trovandosi tra l'altre volte una notte insieme, tennero particolare consiglio del modo del procedere loro, ed a ciascuno piaceva diminuire la potenza de' Medici, ma erano differenti nel modo. Una parte, la quale era la più temperata e modesta, voleva, che poich' egli era finita l'autorità della Balía, che s'attendesse a ostare che la non si riassumesse; e fatto questo, ci era l'intenzione di ciascuno, perchè i consigli e i magistrati governerebbero la città, e in poco tempo l'autorità di Piero si spegnerebbe, e verrebbe con la perdita della riputazione e dello stato a perdere il credito nelle mercanzie, perchè le sustanze sue erano in termine, che se e' si teneva forte che non si potesse de' danari pubblici valere, era a rovinare necessitato; il che come fusse seguito non c'era di lui più alcun pericolo; e venivasi ad avere senza esilj e senza sangue la sua libertà ricuperata, il che ogni buon cittadino doveva desiderare; ma se e' si cercava d' adoperare la forza, si potrebbe in moltissimi pericoli incorrere; perchè tal lascia cadere uno che cade da sè, che s' egli è spinto da altri, lo sostiene. Oltra di questo quando non s'ordinasse alcuna cosa strasordinaria contra di lui, non avrebbe cagione d'armarsi, o di cercare amici; e quando e' lo facesse, sarebbe con tanto suo carico, e genererebbe in ogni uomo tanto sospetto, che e' farebbe a sè più facile la rovina. e ad altri darebbe maggiore occasione d'opprimerlo. A molti

altri de' ragunati non piaceva questa lunghezza, affermando come il tenno era per favorire lui e non loro, perchè se si voltavano a essere contenti alle cose ordinarie, Piero non portava pericolo alcuno, e loro ne correvano molti; perchè i magistrati suoi nimici gli lasceranno godere la città, e gli amici lo faranno con la rovina loro, come intervenne nel Lviii, principe. E se il consiglio dato era da nomini buoni, questo era da uomini savi. E perciò mentre che gli uomini erano infiammati contra di lui, conveniva spegnerlo. Il modo era armarsi dentro, e di fuori soldare il marchese di Ferrara per non essere disarmati; e quando la sorte desse di avere una Signoria amica, essere parati ad assicurarsene. Rimasero pertanto in questa sentenza, che si aspettasse la nuova Signoria, e secondo quella governarsi. Trovavasi intra questi congiurati ser Niccolò Fedini, il quale tra loro come cancelliere s'esercitava, Costui tirato da più certa speranza, rivelò tutte le pratiche tenute dai suoi nimici a Piero, e la lista de' congiurati e de' soscritti gli portò. Sbigottissi Piero vedendo il numero e la qualità de' cittadini che gli erano contra, e consigliatosi con gli amici, diliberò ancor egli fare degli amici suoi una soscrizione: e data di questa impresa la cura ad alcuno de' suoi più fidati, trovò tanta varietà e instabilità negli animi de' cittadini, che molti de' soscritti contra di lui, aucora in favor suo si soscrissero.

Mentre che queste cose in questa maniera si travagliavano, venne il tempo che l' supremo magistrato si riunovava, al quale per gonfaloniere di giustizia fu Niccolò Soderini assunto. Fu cosa maravigliosa a vedere con quanto concorso non solamente di onorati cittadini, ma di tutto il popolo e' fusse al Palazzo accompagnato; e per il cammino gli fu posta una ghirlanda d' ulivo in testa, per mostrare che da quello avesse e la salute e la libertà di quella patria a dipendere. Vedesi e per questa, e per molte altre esperienze, come e' non è cosa desiderabile prendere o un magistrato o un principato con istraordinaria opinione; perchè non potendosi con l' opere a quella corrispondere, desiderando più gli uomini che non possono conseguire, ti partorisce col tempo disonore e infamia. Erano messer fromaso Soderini e Niccolò fra-

telli. Era Niccolò più feroce ed animoso, messer Tommaso più savio. Ouesti perche era a Piero amicissimo, cognosciuto l'umore del fratello, com' egli desiderava solo la libertà della città, e che senza offesa d'alcuno lo stato si fermasse, lo confortó a far nuovo squittinio, mediante il quale le borse de' cittadini, che amassero il vivere libero, si riempiessero; il che fatto, si verrebbe a fermare lo stato, e ad assicurarlo senza tumulto e senza ingiuria d'alcuno secondo la volontà sua. Credette facilmente Niccolò a' consigli del fratello, e attese in questi vani pensieri a consumare il tempo del suo magistrato; e dai capi de' congiurati suoi amici gli fu lasciato consumare, come quelli che per invidia non volevano, che lo stafo con l'autorità di Niccolò si rinnovasse, e sempre credevano con un altro gonfaloniere essere a tempo a operare il medesimo. Venne pertanto il fine del magistrato, e Niccolò avendo cominciate assai cose, e non ne fornita alcuna, lascio quello assai più disonorevolmente che onorevolmente non l' aveva preso.

Questo esemplo fece la parte di Piero più gagliarda, e gli amici suoi più nella speranza si confermarono, e quelli ch' erano neutrali a Piero si aderirono. Tale che essendo le cose pareggiate, più mesi senz'altro tumulto si temporeggiarono. Nondimeno la parte di Piero sempre pigliava più forze, onde che gli nimici si risentirono, e si ristrinsero insieme, e quello che non avevano saputo o voluto fare per il mezzo de' magistrati e facilmente, pensarono di far per forza, e conchiusono di far animazzare Piero che infermo si trovava a Careggi, ed a questo effetto far venire il marchese di Ferrara con le genti verso la città, e morto Piero, venire armati in piazza, e fare che la Signoria fermasse uno stato secondo la volontà loro; perchè sebbene tutta non era loro amica. sperayano quella parte che fusse contraria farla per paura cedere. Messer Diotisalvi per celare meglio l'animo suo visitava Piero spesso, e ragionavagli della unione della città, e lo consigliava. Erano state rivelate a Piero tutte queste pratiche, e di più messer Domenico Martelli gli fece intendere, come Francesco Neroni fratello di messer Diotisalvi l'aveva sollecitato a voler essere con loro, mostrandogli la vittoria certa,

e il partito vinto. Onde che Piero diliberò di essere il primo a prendere l'armi, e prese l'occasione dalle pratiche tenute da' suoi avversari col marchese di Ferrara. Finse pertanto d'aver ricevuta una lettera da messer Giovanni Bentivogli principe di Bologna, che gli significava come il marchese di Ferrara si trovava sopra il fiume Albo con gente, e pubblicamente dicevano venire a Firenze; e così sopra questo avviso Piero prese l'armi, e in mezzo di una grande moltitudine di armati venne a Firenze. Dopo il quale tutti quelli che seguivano le parti sue si armarono, e la parte avversa fece il simile, ma con miglior ordine quella di Piero, come coloro ch' erano preparati, e gli altri non erano ancora secondo il disegno loro a ordine. Messer Diotisalvi per avere le sue case propinque a quelle di Piero, in esse non si teneva sicuro, ma ora andava in Palagio a confortare la Signoria a far che Piero posasse l'armi, ora a trovare messer Luca per tenerlo fermo nella parte loro. Ma di tutti si mostrò più vivo che alcuno Niccolò Soderini, il quale prese l'armi, e fu seguitato quasichè da tutta la plebe del suo quartiere, e n'andò alle case di messer Luca, e lo prego montasse a cavallo, e venisse in piazza a' favori della Signoria ch' era per loro, dove senza dubbio s'avrebbe la vittoria certa, e non volesse standosi in casa essere o dagli armati nimici vilmente oppresso, o dai disarmati vituperosamente ingannato; e che a ora si pentirebbe non aver fatto, che e' non sarebbe a tempo a fare, e che se e' voleva con la guerra la rovina di Piero, egli poteva facilmente averla; se voleva la pace, era molto meglio essere in termine da dare, non ricevere le condizioni di quella. Non mossero queste parole messer Luca, come quello che aveva già posato l'animo, ed era stato da Piero con promesse di nuovi parentadi e nuove condizioni svolto, perchè avevano con Giovanni Tornabuoni una sua nipote in matrimonio congiunta; in modo che confortò Niccolò a posare l'armi, e tornarsene a casa, perché e' doveva bastargli, che la città si governasse con i magistrati, e così seguirebbe, e che l'armi ogni uomo le poserebbe, e i Signori, dove loro avevano più parte, sarebbero giudici delle differenze loro. Non potendo adunque Niccolò altrimenti disporlo, se ne tornò a casa, ma

prima gli disse: « Io nou posso solo far bene alla mia città, ma io posso bene pronosticargli il male. Questo partito che voi pigliate, farà alla patria nostra perdere la sua libertà, a voi lo stato e le sustanze, a me e agli altri la patria. »

La Signoria in questo tumulto aveva chiuso il Palazzo, e con i suoi magistrati si era ristretta, non mostrando favore ad alcuna delle parti. I cittadini, e massimamente quelli che avevano seguite le parti di messer Luca, veggendo Piero armato e gli avversari disarmati, e' cominciarono a pensare, non come avessero a offendere Piero, ma come avessero a diventare suoi amici. Donde che i primi cittadini capi delle fazioni convennero in Palazzo alla presenza della Signoria, dove molte cose dello stato della città, molte della riconciliazione di quella ragionarono. E perchè Piero per la debilità del corpo non vi poteva intervenire, tutti d'accordo diliberarono d'andare alle sue case a trovarlo, eccetto che Niccolò Soderini, il quale avendo prima raccomandati i figliuoli e le sue cose a messer Tommaso, se n'andò nella sua villa per aspettare quivi il fine della cosa, il quale riputava a sè infelice, ed alla patria sua dannoso. Arrivati pertanto gli altri cittadini da Piero, uno di quelli, a chi era stato commesso il parlare, si dolse dei tumulti nati nella città, mostrando come di quelli aveva maggior colpa chi aveva prima prese le armi; e non sapendo quello che Piero, il quale era stato il primo a pigliarle, si volesse, erano venuti per intendere la volontà sua, e quando la fusse al ben della città conforme, erano per seguirla. Alle quali parole Piero rispose: come non quello che preude prima l'armi è cagione degli scandoli, ma colui ch'è primo a dare cagione che le si prendino; e se pensassero più quali erano stati i modi loro verso di lui, si maraviglierebbero meno di quello, che per salvare sè avesse fatto; perchè vedrebbero, che le convenzioni notturne, le soscrizioni, le pratiche di torgli la città e la vita l'aveano fatto armare; le quali armi non avendo mosse dalle case sue, facevano manifesto segno dell'animo suo, come per difender se, non per offendere altri l'aveva prese. Ne voleva altro, ne altro desiderava che la sicurtà e la quiete sua, nè aveva mai dato segno di sè di desiderar altro, perché mancata l'autorità della balia

non pensò mai alcuno strasordinario modo per rendergliene, ed era molto contento che i magistrati governassero la città, contentandosene quelli. E che e' si dovevano ricordare, come Cosimo ed i figliuoli sapevano vivere in Firenze con la Balía e senza la Balia onorati, e nel Lvin non la casa sua, ma loro l'avevano riassunta. E che se ora non la volevano, che non la voleva ancora egli; ma che questo non bastava loro, perchè aveva veduto che non credevano poter stare in Firenze standovi egli. Cosa veramente che non avrebbe mai, non che creduta, pensata, che gli amici suoi e del padre non credessero poter vivere in Firenze con lui, non avendo mai dato altro segno di sè che di quieto e pacifico uomo. Poi volse il suo parlare a messer Diotisalvi ed a' fratelli che erano presenti, e rimproverò loro con parole gravi e piene di sdegno i benefizj ricevuti da Cosimo, la fede avuta in quelli, e la grande ingratitudine loro. E furono di tanta forza le sue parole, che alcuni dei presenti in tanto si commossero, che se Piero non gli raffrenava, gli avrebbero con l'armi manomessi. Conchiuse alla fine Piero, che era per approvare tutto quello che loro e la Signoria diliberassero, e che da lui non si domandava altro che vivere quieto e sicuro. Fu sopra questo parlato di molte cose, nè per allora diliberatane alcuna, se non generalmente ch' egli era necessario riformare la città. e dare nuovo ordine allo stato.

Sedeva in quelli tempi gonfaloniere di giustizia Bernardo Lotti, uomo non confidente a Piero, in modo che non gli parve, mentre che quello era in magistrato, da tentare cosa alcuna; il che non giudicò importar molto, sendo propinquo al fine del magistrato suo. Ma venuta la elezione dei Signori, i quali di settembre ed ottobre seggono, l'anno массеську fu eletto al sommo magistrato Ruberto Lioni, il quale subito che ebbe preso il magistrato, sendo tutte l'altre cose preparate, chiamò il popolo in piazza, e fece nuova Balia tutta della parte di Piero, la quale poco dipoi creò i magistrati socondo la volonti del nuovo stato. Le quali cose spauriono i capi della fazione nimica, e messer Agnolo Acciatuoli si fuggi a Napoli, e messer Diotisalvi Neroni e Niccolò Soderini a Vienzia. Messey Luca Pitti si restò in Firenze, confidandosi

nelle promesse fattegli da Piero, e nel nuovo parentado. Furono quelli che s'erano fuggiti dichiarati ribelli, e tutta la famiglia de' Neroni fu dispersa. E messer Giovanni di Nerone allora arcivescovo di Firenze, per fuggire maggior male, si elesse volontario esilio a Roma. Furono molti altri cittadini, che subito si partirono, in varj luoghi confinati. Nè bastò questo, chè s'ordinò una processione per ringraziare Dio dello stato conservato, e della città riunita, nella solennità della quale furono alcuni cittadini presi e tormentati, e dipoi parte di loro morti, e parte mandati (\*) in esilio. Nè in questa variazione di cose fu esempio tanto notabile, quanto quello di messer Luca Pitti: perchè subito si cognobbe la differenza, quale è dalla vittoria alla perdita, e dal disonore all'onore. Vedevasi nelle sue case una solitudine grandissima, dove prima erano da moltissimi cittadini frequentate. Per la strada gli amici e parenti non che d'accompagnarlo, ma di salutarlo temevano, perchè a parte d'essi erano stati tolti gli onori, ed a parte la roba, e tutti parimente minacciati. I superbi edifizj ch' egli aveva cominciati, furono dagli edificatori abbandonati, i benefizj che gli erano per l'addietro stati fatti, si convertirono in ingiurie, gli onori in vituperj. Onde che molti di quelli, che gli avevano per grazia alcuna cosa donata di gran prezzo, come cosa prestata gliela addimandavano: e quelli altri che solevano insino al cielo lodarlo, come uomo ingrato e violento lo biasimavano. Talchè si pentl tardi non avere a Niccolò Soderini creduto (\*\*), e cercò piuttosto di morire con le armi in mano onorato, che vivere intra i vittoriosi suoi nimici disonorato.

Quelli che si trovavano cacciati cominciarono a pensare intra loro varj modi di racquistare quella città, che non s'avevano saputa conservare. Messer Agnolo Acciaiuoli non-dimeno trovandosi a Napoli, prima che pensasse di muovere cosa alcuna, volle tentare l'amino di Piero per vedere se poteva sperare di riconciliarsi seco, e scrissegli una lettera in questa sentenza: « lo mi rido de giucochi della fortuna, e como a sua posta ella fa gli amici diventare nimici, e gli nimici

<sup>(\*)</sup> Parecebie ediz. portano posti.

<sup>(\*\*)</sup> Quel che segue fino alla fine del periodo manca nella Testina.

amici. Tu ti puoi ricordare, come nello esilio di tuo padre, stimando più quella ingiuria che i pericoli miei, io ne perdei la patria, e fui per perderne la vita; nè ho mai, mentre sono vivnto con Cosimo, mancato di onorare e favorire la casa vostra, nè dopo la sua morte ho avuto animo d'offenderti. Vero è che la tua mala complessione, la tenera età de' tuoi figliuoli in modo mi sbigottivano, ch' io giudicai che fusse da dare tal forma allo stato, che dopo la tua morte la patria nostra non rovinasse. Da questo sono nate le cose fatte non contro a te, ma in beneficio della patria mia; il che se pure è stato errore, merita e dalla mia buona mente, e dall' opere mie passate esser cancellato. Ne posso credere, avendo la casa tua trovato in me tanto tempo tanta fede, non trovare ora in te misericordia, e che tanti miei meriti da un solo fallo debbino essere distrutti. » Piero ricevuta questa lettera, così gli rispose: « Il ridere tuo costi è cagione ch'io non pianga; perchè se tu ridessi a Firenze, jo piangerej a Napoli. Io confesso che tu hai voluto bene a mio padre, e tu confesserai d'averne da quello ricevuto, in modo che tanto più era l' obbligo tuo che 'l nostro, quanto si debbono stimare più i fatti che le parole. Sendo tu stato adunque del tuo bene ricompensato, non ti debbi ora maravigliare, se del male ne riporti giusti premi. Nè ti scusa l'amore della patria; perchè non sarà mai alcuno, che creda questa città essere stata meno amata ed accresciuta dai Medici che dagli Acciaiuoli. Vivi pertanto disonorato costi, poichè qui onorato vivere non hai saputo. » Disperato pertanto messere Agnolo di potere impetrare

Disperato pertanto messere Agnolo di potere impetrare perdono, so ne venne a Roma, da accozzossi con lo arcive-scovo ed altri fuorusciti, e con quelli termini potette più vivi si sforzarono di torre il credito alla ragione de Medici, che in Roma si travagliava. A che Piero con difficoltà provvide; pure aiutato dagli amici falli il disegno loro. Messer Diotisalvi dall' altra parte e Niccolò Soderini con ogni diligenza cerca-rono di muovere il Senato vineziano contra la patria loro, giudicando che sei Fiorentini fussero da nuova guerra assaliti, per essere lo stato loro nuovo ed odiato, che non potriano sostenerla. Trovavasi in quel tempo a Ferrara Giovan Fran-

cesco figlipolo di messer Palla Strozzi, il quale era nella mutazione del xxxiv stato cacciato col padre da Firenze. Aveva costui credito grande, ed era secondo gli altri mercatanti stimato ricchissimo. Mostrarono questi nuovi ribelli a Giovan Francesco la grande facilità del ripatriarsi, quando i Vineziani ne facessero impresa. E facilmente credevano la farebbero. quando si potesse in qualche parte contribuire alla spesa, dove altrimenti ne dubitavano. Giovan Francesco, il quale desiderava vendicarsi dell'ingiurie ricevute, credette facilmente ai consigli di costoro, e promesse essere contento concorrere a questa impresa con tutte le sue facultà. Doude che quelli se n'andarono al doge, e con quello si dolsero dello esilio, il quale non per altro errore dicevano sopportare, che per aver voluto che la patria loro con le leggi sue vivesse, e che i magistrati, e non i pochi cittadini si onorassero, perchè Piero dei Medici con altri suoi seguaci, i quali erano a vivere tirannicamente consucti, avevano con inganno prese l'armi, con inganno fattele posare a loro, e con inganno cacciatigli poi della patria: nè furono contenti a questo, che eglino usarono mezzano Iddio a opprimere molti altri, che sotto la fede data erano rimasi nella città, e come nelle pubbliche e sacre cerimonie e solenni supplicazioni, acciocchè Dio de'loro tradimenti fusse partecipe, furono molti cittadini incarcerati e morti; cosa d'uno impio e nefando esemplo. Il che per vendicare non sapevano dove con più speranza si poter ricorrere che a quel Senato, il quale per essere sempre stato libero doverebbe di coloro avere compassione, che avessero la sua libertà perduta. Concitavano adunque contra i tiranni gli uomini liberi, contra gli impj i pietosi; e che si ricordassero come la famiglia de' Medici aveva tolto loro l'imperio di Lombardia, quando Cosimo fuora della volontà degli altri cittadini contra quel Senato favori e sovvenne Francesco; tanto che se la giusta causa loro non gli moveva, il giusto odio e giusto desiderio di vendicarsi muovere gli doverebbe. Queste ultime parole tutto quel Senato commossero, e

Queste utume paroie tutto quei senato commossero, e 1467. diliberarono che Bartolommeo Colione loro capitano assalisse il dominio fiorentino; e, quanto si potette prima, fu insieme lo esercito, con il quale si accostò Ercole da Esti mandato

da Borso marchese di Ferrara. Costoro nel primo assalto. non sendo ancora i Fiorentini a ordine, arsero il Borgo di Dovadola, e fecero alcuni danni nel paese all'intorno. Ma i Fiorentini, cacciata che fu la parte nimica a Piero, avevano con Galeazzo duca di Milano e col re Ferrando fatta nuova lega, e per loro capitano condotto Federigo conte d' Urbino: in modo che trovandosi a ordine con gli amici, stimarono meno i nimici. Per che Ferrando mandò Alfonso suo primogenito, e Galeazzo venne in persona, e ciascheduno con convenienti forze; e fecero tutti testa a Castrocaro, castello de' Fiorentini, posto nelle radici dell'alpi che scendono dalla Toscana in Romagna. I nimici in quel mezzo s' erano ritirati inverso Imola, e così fra l'uno e l'altro esercito seguivano, secondo i costumi di quei tempi, alcune leggeri zuffe; nè per l'uno nè per l'altro si assali o campeggiò terre, nè si dette copia al nimico di venire a giornata, ma standosi ciascuno nelle sue tende, ciascuno con maravigliosa viltà si governava. Questa cosa dispiaceva a Firenze, perchè si vedeva essere oppressa da una guerra, nella quale si spendeva assai, e si poteva sperare poco; ed i magistrati se ne dolsero con quei cittadini, ch' eglino avevano a quella impresa deputati commessari. I quali risposero essere di tutto il duca Galeazzo cagione, il quale per avere assai autorità e poca esperienza, non sapeva prendere partiti utili, nè prestava fede a quelli che sapevano; e com'egli era impossibile, mentre quello nell' esercito dimorava, che si potesse alcuna cosa virtuosa o utile operare. Fecero i Fiorentini pertanto intendere a quel duca, com' egli era loro comodo ed utile assai, che personalmente ei fusse venuto agli aiuti loro, perchè sola tale riputazione era atta a potere sbigottire i nimici: nondimeno stimavano molto più la salute sua e del suo stato che i comodi proprj, perchè salvo quello, ogni altra cosa speravano prospera, ma patendo quello, temevano ogni avversità. Non giudicavano pertanto cosa molto sicura, ch'egli molto tempo dimorasse assente da Milano, sendo nuovo (\*) nello stato, ed avendo i vicini potenti e sospetti; talmente che chi volesse

macchinare cosa alcuna controgli, potrebbe facilmente. Donde che lo confortavano a tornarsene nel suo stato, e lasciare parte delle genti per la difesa loro. Piacque a Galeazzo questo consiglio, e senz' altro pensare se ne tornò a Milano. Rimasi adunque i capitani de' Fiorentini senza questo impedimento, per dimostrare che fusse vera la cagione che del lento loro procedere avevano accusata, si strinsero più al nimico; in modo che vennero a una ordinata zuffa, la quale durò mezzo un giorno, senza che niuna delle parti inclinasse. Nondimeno non vi mori alcuno; solo vi furono alcuni cavalli feriti, e certi prigioni da ogni parte presi. Era già venuto il verno, ed il tempo che gli eserciti erano consueti ridursi alle stanze; pertanto messer Bartolommeo si ritirò verso Ravenna, le genti fiorentine in Toscana, quelle del re e del duca ciascuna nelli stati de' loro signori si ridussero. Ma dappoi che per questo assalto non s' era sentito alcun moto in Firenze, secondo che i ribelli fiorentini avevano promesso, e mancando il soldo alle genti condotte, si trattò l'accordo, e dopo non molte 1468, pratiche fu conchiuso. Pertanto i ribelli fiorentini privi d'ogni speranza in vari luoghi si partirono. Messer Diotisalvi si ridusse a Ferrara, dove fu dal marchese Borso ricevuto e

pratiche fu conchiuso. Pertanto i ribelli florentini privi d' ogni speranza in varj luoghi si partirono. Meser Diotisalvi si ridusea e Ferrara, dove fu dal marchese Borso ricevulo e nutrito. Niccolò Soderini se n' andò a Ravenna, dove con una piccola provvisione avuta da' Vineziani invecchiò e mori. Fu costul tenuto uomo giusto ed animoso, ma nel risolversi dubbio e lento; il che fece che gonfaloniere di giuatizia ei perde quella occasione del vinecre, che dipol privato volse racquistare, e non potette.
Seguita la pace, quelli cittadini ch' erano rimasi in Fi-

Seguita la pace, quelli cittadini ch' erano rimasi in Frenze superiori, non parendo loro avere vinto se con ogni ingiuria non solamente i nimici, ma i sospetti alla parte loro non affliggevano, operarono con Bardo Altoviti che sedeva gonfaloniere di giustizia, che di nuovo a molti cittadini togliesse gli onori, a molti altri la città; la qual cosa crebbe a loro potenza, ed agli altri spavento. La qual potenza senza alcun rispetto escricitavano, chi modo si governavano, che pareva che Dio e la fortuna avesse data loro quella città in preda. Delle quali cose Piero poche n'intendeva, e di aquelle poche non poteva, per essere dalla infermità oppresso, rime-

diare; perchè era in modo contratto, che d'altro che della lingua non si poteva valere. Nè ci poteva fare altri rimedi che ammunirli e pregarli che dovessero civilmente vivere, e godersi la loro patria salva più tosto che distrutta. E per rallegrare la città, diliberò di celebrare magnificamente le nozze di Lorenzo suo figliuolo, col quale la Clarice nata di casa Orsina aveva congiunta: le quali nozze furono fatte con quella pompa d'apparati e d'ogni altra magnificenza che a tanto uomo si richiedeva. Dove più giorni in nuovi ordini di balli, di conviti e d'antiche rappresentazioni si consumarono. Alle quali cose s'aggiunse, per mostrare più la grandezza della casa de' Medici e dello stato, duoi spettacoli militari; l'uno fatto dagli uomini a cavallo, dove una campale zuffa si rappresentò; l'altro una espugnazione d'una terra dimostrò. Le quali cose con quello ordine furono fatte, e con quella virtù eseguite, che si potette maggiore.

Mentre che queste cose in questa maniera in Firenze procedevano, il resto dell' Italia viveva quietamente, ma con sospetto grande della potenza del Turco, il quale con le sue imprese seguiva di combattere i Cristiani, ed aveva espugnato Negroponte con grande infamia e danno del nome cristiano. Morì in questi tempi Borso marchese di Ferrara, ed a quello successe Ercole suo fratello. Mori Gismondo da Rimino perpetuo nimico alla Chiesa, ed erede del suo stato rimase Ruberto suo naturale figliuolo, il quale fu poi intra i capitani d' Italia nella guerra eccellentissimo. Mori papa Paulo, e fu a lui creato successore Sisto IV, detto prima Francesco da Savona, uomo di bassissima e vile condizione, ma per le sue virtù era divenuto generale dell'ordine di S. Francesco, e dipoi cardinale. Fu questo pontefice il primo che cominciasse a mostrare quanto un pontefice poteva, e come molte cose chiamate per l'addietro errori, si potevano sotto la pontificale autorità nascondere. Aveva intra la sua famiglia Piero e Girolamo, i quali, secondo che ciascuno credeva, erano suoi figliuoli; nondimanco sotto altri più onesti nomi gli palliava. Piero, perché era frate, condusse alla dignità del cardinalato del titolo di S. Sisto. A Girolamo dette la città di Furli, e tolsela ad Antonio Ordelaffi, i maggiori del quale erano di

Ung and Hy Cong

quella città lungo tempo stati principi. Questo modo di procedere ambizioso lo fece più dai principi d' Italia stimare, e ciascuno cercò di farselo amico; e perciò il duca di Milano dette per moglie a Girolamo la Calerina sua figliuola naturate, e per dote di quella la città d'Imola, della quale aveva spegliato Taddeo degli Altidosi. Tra questo duca ancora ed il re Ferrando si contrasse nuovo parentado, perchè Elisabetta nata d'Alfonso primogenito del re, con Giovan Galeazzo, primo figliuolo del duca, si congiunse.

Vivevasi pertanto in Italia assai quietamente, e la maggior cura di quelli principi era d'osservare l'un l'altro, e con parentadi, nuove amicizie e leghe l'uno dell'altro assicurarsi. Nondimeno in tanta pace Firenze era da' suoi cittadini grandemente afflitta, e Piero all' ambizione loro dalla malattia impedito non poteva opporsi. Nondimeno per sgravare la sua coscienza, e per vedere se e' poteva fargli vergognare, gli chiamò tutti in casa, e parlò loro in questa sentenza: « Io non avrei mai creduto che e' potesse venir tempo, che i modi e costumi degli amici mi avessero a far amare e desiderare i nimici, e la vittoria la perdita, perchè io mi pensava avere in compagnia uomini, che nelle cupidità loro avessero qualche termine o misura, e che bastasse loro vivere nella loro patria sicuri ed onorati, e di più de'loro nimici vendicati. Ma io cognosco ora come io mi sono di gran lunga ingannato, come quello che cognosceva poco la naturale ambizione di tutti gli uomini, e meno la vostra: perchè non vi basta essere in tanta città principi, ed aver voi pochi quelli onori, dignità ed utili, de' quali già molti cittadini si solevano onorare; non vi basta avere intra voi divisi i beni dei nimici vostri; non vi basta potere tutti gli altri affliggere con i pubblici carichi. e voi liberi da quelli aver tutte le pubbliche utilità, che voi con ogni qualità d'ingiuria ciascheduno affliggete. Voi spogliate de' suoi beni il vicino, voi vendete la giustizia, voi fuggite i giudizi civili, voi oppressate gli uomini pacifici, e gl'insolenti esaltate. Nè credo che sia in tutta Italia tanti esempi di violenza e d'avarizia, quanti sono in questa città. Dunque questa nostra patria ci ha dato la vita perchè noi la togliamo a lei? Ci ha fatti vittoriosi percife noi la distruggiamo? Ci onora perchè noi la vituperiamo? Io vi prometto, per quella fede che si debbe dare e ricevere dagli uomini buoni. che se voi seguiterete di portarvi in modo ch'io mi abbi a A pentire d'avere vinto, io ancora mi porterò in maniera, che voi vi pentirete d'aver male usata la vittoria, » Risposero quelli cittadini secondo il tempo ed il luogo accomodatamente; nondimeno dalle loro sinistre operazioni non si ritrassero. Tanto che Piero fece venire celatamente messer Aguolo Acciaiuoli in Cafaggiuolo, e con quello parlò a lungo delle condizioni della città. Nè si dubita punto, che se non era dalla morte interrotto, ch' egli avesse tutti i fuorusciti per frenare le rapine di quelli di dentro alla patria ristituiti. Ma a questi suoi onestissimi pensieri s' oppose la morte; perchè aggravato dal mal del corpo, e dalle angustie dell'animo, si mori l'anno della età sua cinquantatreesimo. La virtù e bontà del quale la patria sua non potette interamente cognoscere, per essere stato da Cosimo suo padre insino quasichè all'estremo della sua vita accompagnato, e per aver quelli pochi anni che sopravvisse, nelle contenzioni civili e nella infermità consumati. Fu sotterrato Piero nel tempio di S. Lorenzo propinquo al padre, e furono le sue esequie fatte con quella pompa, che tanto cittadino meritaya. Rimasero di lui duoi figliuoli, Lorenzo e Giuliano, i quali benchè dessero a ciascuno speranza di dovere essere uomini alla Repubblica utilissimi, nondimeno la loro gioventù sbigottiva ciascuno.

 dici venire, e quivi disputò con una lunga e grave orazione delle condizioni della città, di quelle d'Italia, e degli umori de' principi d'essa; e conchiuse, che se e' volevano che in Firenze si vivesse uniti ed in pace, e dalle divisioni di dentro e dalle guerre di fuori sicuri, era necessario osservare quelli giovani, ed a quella casa la riputazione mantenere; perche gli uomini di far le cose che sono di far consueti mai non si dolgono; le nuove come presto si pigliano, così ancora presto si lasciano: e sempre fu più facile mantenere una potenza, la quale con la lunghezza del tempo abbia spenta l' invidia, che suscitarne una nuova, la quale per moltissime cagioni si possa facilmente spegnere. Parlò appresso a messer Tommaso, Lorenzo, e, benche fusse giovane, con tanta gravità e modestia, che dette a ciascuno speranza d'esser quello che dipoi divenne. E prima partissero di quel luogo, quelli cittadini giurarono di prendergli in figliuoli, e loro in padri. Restati adunque in questa conclusione, erano Lorenzo e Giuliano come principi dello stato oporati, e quelli dal consiglio di messer Tommaso non si partivano.

E vivendosi assai quietamente dentro e fuora, non sendo guerra che la comune quiete perturbasse, nacque uno inopinato tumulto, il quale fu come un presagio de' futuri danni. Intra le famiglie, le quali con la parte di messer Luca Pitti rovinarono, fu quella de' Nardi; perchė Salvestro ed i fratelli capi di quella famiglia furono prima mandati in esilio, e dipoi per la guerra che mosse Bartolommeo Colione fatti ribelli. Tra questi era Bernardo fratello di Salvestro, giovane pronto e animoso. Costui non potendo per la povertà sopportare l'esilio, nè veggendo per la pace fatta modo alcuno al ritorno suo, diliberò di tentare qualche cosa da potere mediante quella dar cagione a una nuova guerra; perché molte volte un debile principio partorisce gagliardi effetti, conciossiachè gli uomini sieno più pronti a seguire una cosa mossa che a muoverla. Aveva Bernardo cognoscenza grande in Prato, e nel contado di Pistoia grandissima, e massimamente con quelli del Palandra, famiglia ancoraché contadina, piena d'uomini, e secondo gli altri Pistolesi nell'armi e nel sangue nutriti. Sapeva come costoro erano malcontenti, per essere stati in quelle loro nimicizie da' magistrati fiorentini male trattati. Cognosceva oltra di questo gli umori de' Pratesi, e come e' pareva loro essere superbamente ed avaramente governati; e di alcuno sapeva il male animo contro allo stato; in modo che tutte queste cose gli davano speranza di potere accendere un fuoco in Toscana, facendo ribellare Prato, dove poi concorressero tanti a nutrirlo, che quelli che lo volessero spegnere non bastassero. Comunicò questo suo pensiero con messer Diotisalvi, e gli domando quando l'occupar Prato gli riuscisse, quali aiuti potesse mediante lui dai principi sperare. Parve a messer Diotisalvi l'impresa pericolosissima, e quasi impossibile a riuscire; nondimeno veggendo di potere col pericolo d'altri di nuovo tentare la fortuna, lo confortò al fatto, promettendogli da Bologna e da Ferrara aiuti certissimi, quando egli operasse in modo che e' tenesse e difendesse Prato almeno quindici giorni. Ripieno adunque Bernardo per questa promessa d'una felice speranza, si condusse celatamente a Prato, e comunicata la cosa con alcuni, li trovò di- 1470. spostissimi. Il quale animo e volontà trovò ancora in quelli del Palandra, e convenuti insieme del tempo e del modo. fece Bernardo il tutto a messer Diotisalvi intendere.

Era podestà di Prato per il popolo di Firenze Cesare Petrucci. Hanno questi simili governatori di terre consuetudine di tenere le chiavi delle porte appresso di loro, e qualunque volta, ne' tempi massime non sospetti, alcuno della terra le domanda per uscire o entrare di notte in quella, gliene concedono. Bernardo che sapeva questo costume, propinguo al giorno, insieme con quelli del Palandra e circa cento armati, alla porta che guarda verso Pistoja si presentò, e quelli che dentro sapevano il fatto ancora s'armarono; uno dei quali domandò al podestà le chiavi, fingendo ch' uno della terra per entrare le domandasse. Il podestà, che niente d'un simile accidente poteva dubitare, mandò un suo servidore con quelle; al quale, come fu alquanto dilungatosi dal palagio, furono tolte dai congiurati, e aperta la porta, fu Bernardo con i suoi armati intromesso, e convenuti insieme, in due parti si divisero; una delle quali guidata da Salvestro Pratese occupò la cittadella, l'altra insieme con Bernardo prese il palagio, e Cesare con tutta la sua famiglia dierono in guardia ad alcuni di loro. Dipoi levarono il romore, e per la terra andayano il nome della libertà gridando. Era già apparito il giorno, e a quel romore molti popolani corsero in piazza, e intendendo come la rocca ed il palagio erano stati occupati. e il podestà con i suoi preso, stavano ammirati donde potesse questo accidente nascere. Gli otto cittadini che tengono in quella terra il supremo grado, nel palagio loro convennero, per consigliarsi di quello fusse da fare. Ma Bernardo ed i suoi, corso ch'egli ebbe un tempo per la terra, e veggendo di non essere seguito da alcuno, poich' egli intese gli Otto essere insieme, se n'andò da quelli, e narrò la cagione dell'impresa sua essere volere liberare loro e la patria sua dalla servitù, e quanta gloria sarebbe a quelli se prendevano l'armi, e in questa gloriosa impresa l'accompagnavano, dove acquisteriano quiete perpetua ed eterna fama. Ricordo loro l'antica loro libertà e le presenti condizioni; mostrò gli aiuti certi quando e' volessero pochissimi giorni a quelle tante forze, che i Fiorentini potessero mettere iusieme, opporsi. Affermò di avere intelligenza in Firenze, la qual si dimostrerebbe subito che s' intendesse quella terra essere unita a seguirlo. Non si mossero gli Otto per quelle parole, e gli risposero non sapere, se Firenze si viveva libera o serva, come cosa che a loro non si aspettava intenderla, ma che sapevano bene, che per loro non si desiderò mai altra libertà che servire a que' magistrati che Firenze governavano, dai quali non avevano mai ricevuta tale ingiuria, che egli avessero a prendere l' armi contro a quelli. Pertanto lo confortavano a lasciare il podestà nella sua libertà, e la terra libera dalle sue genti, e sè da quel pericolo con prestezza traesse, nel quale con poca prudenza era entrato. Non si sbigotti Bernardo per queste parole, ma diliberò di vedere se la paura moveva i Pratesi, poichè i prieghi non gli movevano. E per spaventargli pensò di far morire Cesare; e tratto quello di prigione comandò che e' fusse alle finestre del palagio appiccato. Era già Cesare alle finestre propinquo col capestro al collo, quando ei vide Bernardo che sollecitava la sua morte; al quale voltosi disse: « Bernardo, tu mi fai morire, credendo essere dipoi dai Pratesi seguitato; ed egli ti riuscirà il contrario, perchè la riverenza che questo popolo ha agli rettori che ci manda il popolo di Firenze è tanta, che com' ei si vedrà questa ingiuria fattami, ti conciterà tant'odic contro, che ti partorirà la tua rovina. Pertanto non la morte, ma la vita mia puote essere cagione della vittoria tua; perchè se io comanderò loro quello che ti parrà, più facilmente a me che a te ubbidiranno, e seguendo io gli ordini tuoi, ci verrai ad avere l'intenzione tua. » Parve a Bernardo, come a quello ch' era scarso di partiti, questo consiglio buono, e gli comandò, che venuto sopra un verone che risponde in piazza, comandasse al popolo che l' ubbidisse. La quale cosa fatta che Cesare ebhe, fu riposto in prigione.

Era già la debolezza de' congiurati scoperta, e molti Fiorentini che abitavano la terra erano convenuti insieme, intra i quali era messer Giorgio Ginori cavaliere di Rodi. Costui fu il primo che mosse l'armi contro di loro, e assali Bernardo, il quale andava discorrendo per la piazza, ora pregando, ora minacciando se non era seguitato ed ubbidito; e fatto impeto contra di lui con molti, che messer Giorgio seguirono, fu ferito e preso. Fatto questo, fu facil cosa liherare il podestà, e superare gli altri; perchè sendo pochi, e in più parti divisi, furono quasi che tutti presi o morti. A Firenze era venuta in quel mezzo la fama di questo accidente, e di molto maggiore che non era seguito, intendendosi essere preso Prato, il podestà con la famiglia morto, e piena di nimici la terra; Pistoia essere in armi, e molti di quei cittadini essere in questa congiura; tanto che subito fu pieno il Palagio di cittadini, e con la Signoria a consigliarsi convennero. Era allora in Firenze Ruberto da San Severino capitano nella guerra riputatissimo; pertanto si diliberò di mandarlo con quelle genti che potette più adunare insieme a Prato, e gli commissono s'appropinguasse alla terra, e desse particolare notizia della cosa, facendovi quelli rimedi che alla prudenza sua occorressero. Era passato Ruberto di poco il castello di Campi, quando fu da un mandato di Cesare incontrato, che significava Bernardo essere preso, e i suoi compagni fugati e morti, e ogni tumulto posato. Onde che si ritornò a Firenze, e poco dipoi vi fu condotto Bernardo, e ricerco dal magistrato del vero dell'impresa, e trovatola debole, disse averla fatta, perchè avendo diliberato piuttosto di morire in Firenze che vivere in esilio, volle che la sua morte almeno fusse da qualche ricordevole fatto accompagnata.

Nato quasi che in un tratto ed oppresso questo tumulto,

ritornarono i cittadini al loro consueto modo di vivere, pensando di godersi senza alcuno sospetto quello stato, che s'avevano stabilito e fermo. Di che ne nacquero alla città quelli mali, che sogliono nella pace il più delle volte generarsi; perchè i giovani più sciolti che l'usitato, in vestire, in conviti, in altre simili lascivie spendevano sopra modo, ed essendo oziosi, in giuochi ed in femmine il tempo e le sustanze consumavano; e gli studi loro erano apparire con il vestire splendidi, e con il parlare sagaci e astuti, e quello che più destramente mordeva gli altri era più savio e da più stimato. Questi così fatti costumi furono dai cortigiani del duca di Milano accresciuti, il quale insieme con la sua donna e con tutta la sua ducale corte, per soddisfare, secondo che disse, 1471, a un boto, venne in Firenze, dove fu ricevuto con quella pompa, che conveniva un tanto principe e tanto amico alla città ricevere. Dove si vide cosa in quel tempo nella nostra città ancora non veduta, che sendo il tempo quadragesimale. nel quale la Chiesa comanda che senza mangiar carne si digiuni, quella sua corte senza rispetto della Chiesa o di Dio, tutta di carne si cibava. E perchè si fecero molti spettaculi per onorarlo, intra i quali nel tempio di S. Spirito si rappresentò la concessione dello Spirito Santo agli Apostoli, e perchè per i molti fuochi, che in simile solennità si fanno, quel tempio tutto arse, fu creduto da molti Dio indegnato contra di noi avere voluto della sua ira dimostrare quel segno. Se adunque quel duca trovò la città di Firenze piena di cortigiane dilicatezze, e costumi a ogni bene ordinata civiltà contrari, la lasciò molto più. Onde che i buoni cittadini pensarono, che fusse necessario porvi freno, e con nuova legge ai vestiri, ai mortori, ai conviti termini posero.

Nel mezzo di tanta pace nacque un nuovo ed insperato

tumulto in Toscana. Fu trovata nel contado di Volterra da alcuni di quelli cittadini una caya d'allumi, della quale cognoscendo quelli l'utilità, per aver chi con i danari gli aiutasse e con l'autorità gli difendesse, ad alcuni cittadini fiorentini s' accostarono, e degli utili che di quella si traevano gli ferono partecipi. Fu questa cosa nel principio, come il più delle volte delle imprese nuove interviene, dal popolo di Volterra stimata poco: ma col tempo cognosciuto l'utile, volse rimediare a quello tardi e senza frutto, che a buonora facilmente avrebbe rimediato. Cominciossi nei consigli loro ad agitare la cosa, affermando non essere conveniente, che una industria trovata nei terreni pubblici in privata utilità si converta. Mandarono sopra questo oratori a Firenze: fu la causa 1472. in alcuni cittadini rimessa, i quali o per essere corrotti dalla parte, o perchè giudicassero così essere bene, riferirono, il popolo Volterrano non volere le cose giuste, desiderando privare i suoi cittadini delle fatiche e industrie loro, e perciò ai privati. non a lui quelle allumiere appartenevano, ma essere ben conveniente che ciascuno anno certa quantità di danari pagassero in segno di ricognoscerlo per superiore. Questa risposta fece non diminuire, ma crescere i tumulti e gli odi in Volterra, e niuna altra cosa non solamente nei loro consigli, ma fuora per tutta la città s'agitava; richiedendo l'universale quello che pareva gli fusse stato tolto, e volendo i particolari conservare quello che s' avevano prima acquistato. e dipoi era stato loro dalla sentenza dei Fiorentini confermato. Tanto che in queste dispute fu morto un cittadino in quella città riputato, chiamato il Pecorino, e dopo lui molti altri che con quello s'accostavano, e le loro case saccheggiate e arse; e da quello impeto medesimo mossi, con fatica dalla morte de' rettori, che quivi erano per il popolo fiorentino, s' astennero.

Seguito questo primo insulto, diliberarono prima che ogni cosa mandare oratori a Firenze, i quali fecero intendere a quelli Signori, che se volevano conservare loro i capitoli antichi, che ancora eglino la città nell' antica serviti sua conserverebhero. Fu assai disputata la risposta. Messer Tommaso Soderini consigliava, che e' fusse da ricevere i Volterrani in qualunque modo volessero ritornare, non gli parendo tempi da suscitare una fiamma si propinqua, che potesse ardere la casa nostra; perchè temeva la natura del papa, la potenza del re, ne confidava nell'amicizia de' Vineziani, ne in quella del duca, per non sapere quanta fede si fusse nell'una, e quanta virtù nell'altra; ricordando quella trita sentenza. essere meglio un magro accordo, che una grassa vittoria. Dall'altra parte Lorenzo dei Medici, parendogli avere occasione di dimostrare quanto col consiglio e con la prudenza valesse. sendo massime di così fare confortato da quelli, che all' autorità di messer Tommaso avevano invidia, diliberò fare l'impresa, e con l'armi punire l'arroganza dei Volterrani; affermando, che se questi non fussero con esemplo memorabile corretti, gli altri senza riverenza o timore alcuno, di fare il medesimo per ogni leggier cagione non dubiterebbero. Diliberata adunque l'impresa, fu risposto ai Volterrani, come eglino non potevano domandare l'osservanza di quelli capitoli, che loro medesimi avevano guasti; e perciò o e'si rimettessero nell'arbitrio di quella Signoria, o eglino aspettassero la guerra. Ritornati adunque i Volterrani con questa risposta, si preparavano alle difese, affortificando la terra e mandando a tutti i principi Italiani per convocare aiuti: e furono da pochi uditi, perchè solamente i Sanesi e il signore di Piombino dettero loro alcuna speranza di soccorso. I Fiorentini dall'altra parte pensando che l'importanza della vittoria loro fusse nell'accelerare, messono insieme dieci mila fanti e due mila cavalli, i quali sotto l'imperio di Federigo signore d' Urbino si presentarono in sul contado di Volterra, e facilmente quello tutto occuparono. Messono dipoi il campo alla città, la quale sendo posta in luogo alto e quasi da ogni parte tagliato, non si poteva se non da quella banda dove è il tempio di S. Alessandro combattere. Avevano i Volterrani per loro difesa condotti circa mille soldati, i quali veggendo la gagliarda espugnazione che i Fiorentini facevano, diffidandosi di poterla difendere, erano nelle difese lenti, e nelle ingiurie ch'ogni di facevano ai Volterrani, prontissimi. Dunque quegli poveri cittadini e fuori dai nimici erano combattuti, e dentro dagli amici oppressi, tantochè disperati della

salute loro cominciarono a pensare all' accordo, e non lo trovando migliore, nelle braccia dei commessari si rimisero: i quali si fecero aprire le porte, e intromesso la maggior parte dell' esercito, se n'andarono al palagio dove i Priori loro erano, ai quali comandarono se ne tornassero alle loro case, e nel cammino fu uno di quelli da uno de' soldati per dispregio spogliato. Da questo principio, come gli uomini sono più pronti al male che al bene, nacque la distruzione e il sacco di quella città, la quale per tutto un giorno fu rubata e scorsa, ne a donne ne a luoghi pii si perdono; e i soldati, così quelli che l'avevano male difesa, come quelli che l'avevano combattuta, delle sue sustanze la spogliarono. Fu la novella di questa vittoria con grandissima allegrezza dai Fiorentini ricevuta; e perchè l' era stata tutta impresa di Lorenzo, ne salì quello in riputazione grandissima. Onde che uno dei più suoi intimi amici rimproverò a messer Tommaso Soderini il consiglio suo, dicendogli: « Che dite voi ora che Volterra si è acquistata? » A cui messer Tommaso rispose: « A me pare ella perduta; perchè se voi la ricevevi d'accordo, voi ne traevi utile e sicurtà, ma avendola a tenere per forza, nei tempi avversi vi porterà debolezza e noia, e nei pacifici danno e spesa. p

In questo tempo il papa cupido di tenere le terre della 1473. Chiesa nella obbidienza loro, aveva fatto saccheggiare Spuleto, che s'era, mediante le intrinseche fazioni, ribellato; dipoi perchè Città di Castello era nella medesima contumacia, l'aveva assediata. Era in quella terra principe Niccolò Vitelli. Teneva costui grande amicizia con Lorenzo dei Medici: dondechè da quello non gli fu mancato d'ajuti, i quali non furono tanti che difendessero Niccolò, ma furono ben sufficienti a gittare i primi semi della inimicizia intra Sisto e i Medici, i quali poco dipoi produssero malissimi frutti. Nè arebbono differito molto a dimostrarsi, se la morte di frate Piero cardinale di S. Sisto non fusse seguita; perchè avendo questo cardinale circuito Italia, e ito a Vinezia e Milano, sotto colore d'onorar le nozze d' Ercole marchese di Ferrara. andava tentando gli animi di quelli principi, per vedere come inverso i Fiorentini gli trovava disposti. Ma ritornato a Roma

avvelenato, come quelli che temevano della potenza di Sisto, quando si fusse potuto dell' animo e dell' opera di frate Piero valere. Perchè ponostante che fusse dalla natura di vile sangue creato, e dipoi intra i termini di un convento vilmente nutrito, come prima al cardinalato pervenne, apparse in lui tanta superbia e tanta ambizione, che non che il cardinalato, ma il pontificato non lo capeva; perchè non dubitò di celebrare un convito in Roma, che a qualunque re sarebbe stato giudicato strasordinario, dove meglio che ventimila fiorini consumò. Privato adunque Sisto di questo ministro, seguitò i disegni suoi con più lentezza. Nondimeno avendo i 1474. Fiorentini, duca e Vineziani rinnovata la lega, e lasciato il luogo al papa ed al re per entrare in quella, Sisto ancora ed il re si collegarono, lasciando luogo agli altri principi di potervi entrare. E già si vedeva l'Italia divisa in due fazioni, perchè ciascuno di nascevano cose, che intra queste due leghe generavano odio, come avvenne dell' isola di Cipri, alla quale il re Ferrando aspirava, ed i Vineziani la occuparono. Onde che il papa ed il re si venivano a ristrignere più insieme. Era in Italia allora tenuto nelle armi eccellentissimo Federigo principe d' Urbino, il quale molto tempo aveva per il popolo fiorentino militato. Diliberarono pertanto il re ed il papa, acciocchè la lega nimica mancasse di questo capo, guadagnarsi Federigo, ed il papa lo consigliò, ed il re lo pregò andasse a trovarlo a Napoli. Ubbidi Federigo con ammirazione e dispiacere de' Fiorentini, i quali credevano che a lui come a Iacopo Piccinino intervenisse. Nondimeno n' avvenne il contrario; perchè Federigo tornò da Napoli e da Roma onoratissimo, e di quella loro lega capitano. Non mancavano ancora il re ed il papa di tentare gli animi de' Signori di Romagna e de' Sanesi per farsegli amici, e per potere mediante quelli più offendere i Fiorentini. Della qual cosa accorgendosi quelli, con ogni rimedio opportuno contra all' ambizione loro

s' armavano, ed avendo perduto Federigo d' Urbino, soldarono Ruberto da Rimino. Rinnovarono la lega con i Perugini, e col signore di Faenza si collegarono. Allegavano il papa ed il re la cagione dell' odio contra ai Fiorentini essere,

che desideravano che da Vineziani si scompagnassero, e collegassinsi con loro; perchè il papa giudicava che la Chiesa non potesso mantenere la riputazione sua, nè il conto Girolamo gli stati di Romagna, sendo i Fiorentini edi i Vineziani uniti. Dall' altra parte i Fiorentini dubitavano che volessero inimicargli con i Vineziani, non per farsegli amici, ma per potere più facilmente ingiuriargli. Tanto che in questi sospetti e diversità d'umori si visse in Italia duoi anni prima che alcuno tumulto nascesse. Ma il primo che nacque fu, ancorachè piecolo, in Toscana.

Di Braccio da Perugia, uomo, come più volte abbiamo dimostro, nella guerra riputatissimo, rimasero duoi figliuoli, Oddo e Carlo. Questi era di tenera età, quell'altro fu dagli uomini di Val di Lamona ammazzato, come di sopra mostrammo; ma Carlo poichè fu agli anni militari pervenuto, fu dai Vineziani per la memoria del padre, e per la speranza che di lui s'aveva, intra i condottieri di quella Repubblica ricevuto. Era venuto in questi tempi il fine della sua condotta; e quello non volle che per allora da quel Senato gli fusse confermata, anzi diliberò vedere se col nome suo e riputazione del padre ritornare negli stati suoi di Perugia poteva. A che i Vineziani facilmente consentirono, come quelli che nell' innovazioni delle cose sempre solevano accrescere lo imperio loro. Venne pertanto Carlo in Toscana, e trovando le cose di Perugia difficili per essere in lega con i Fiorentini, e volendo che questa sua mossa partorisse qualche cosa degna di memoria, assaltò i Sanesi, allegando essere 1476. quelli debitori suoi per servizi avuti da suo padre negli affari di quella Repubblica, e perciò volerne essere soddisfatto; e con tanta furia gli assaltò, che quasi tutto il dominio loro mandò sottosopra. Quelli cittadini veggendo tale insulto, come eglino sono facili a credere male de'Fiorentini, si persuasero tutto essere con loro consenso eseguito; ed il papa ed il re di rammarichii riempierono. Mandarono ancora oratori a Fireuze, i quali si dolsero di tanta ingiuria, e destramente mostrarono che, senza essere sovvenuto, Carlo non avrebbe potuto con tanta sicurtà ingiuriargli; di che i Fiorentini si scusarono, affermando essere per fare ogni opera, che Carlo s' astenesse dall' offendergil; ed in quel modo che gli oratori vollono a Carlo comandarono che dall'offendere i Sanesi s'astenesse. Di che Carlo si dolse, mostrando che i Fiorentini per non lo sovvenire s' erano privi d'un grande acquisto, ed avevano privo lui d'una gran gloria; perché in poco tempo prometteva loro la possessione di quella terra; tanta viltà aveva trovata in essa, e tanti pochi ordini alla difesa. Partissi adunque Carlo, ed alli stipendi usati de Vineziani si ritorriò. Ed i Sanesi, ancoraché mediante i Fiorentini fussero da tanti danni liberi, rimasero nondimeno pieni di sdegno contro a quelli; perchè non pareva loro avere alcuno obbligo con coloro, che gli avessero d'un male, di che prima fussero stati cagione, liberati.

Mentre che queste cose nei modi sopra narrati tra il re ' ed il papa ed in Toscana si travagliavano, nacque in Lombardia uno accidente di maggior momento, e che fu presagio di maggiori mali. Insegnava in Milano la lingua latina ai primi giovani di quella città Cola mantovano, uomo litterato ed ambizioso. Questi, o ch' egli avesse in odio la vita e costumi del duca, o che pure altra cagione lo movesse, in tutti i suoi ragionamenti il vivere sotto un principe non buono detestava, gloriosi e felici chiamando quelli a' quali di nascere e vivere in una Repubblica aveva la natura e la fortuna conceduto: mostrando come tutti gli uomini famosi s'erano nelle Repubbliche, e non sotto i principi nutriti: perchè quelle nutriscono gli uomini virtuosi, e questi gli spengono, facendo l' una profitto dell' altrui virtù, l'altro temendone. I giovani con chi egli aveva più famigliarità presa. erano Giovanni Andrea Lampognano, Carlo Visconti, e Girolamo Olgiato. Con costoro più volte della pessima natura del principe, della infelicità di chi era governato da quello ragionava; e in tanta confidenza dell'animo e volontà di quelli giovani venne, che gli fece giurare, che come per l' età e' potessero, la loro patria dalla tirannide di quel principe libererebbero, Sendo ripieni adunque questi giovani di questo desiderio, il quale sempre con gli anni crebbe, i costumi e modi del duca, e dipoi le particolari ingiurie contra a loro fatte, di farlo mandare ad effetto affrettarono. Era Ga-

leazzo libidinoso e crudele, delle quali due cose gli spessi esempi l'avevano fatto odiosissimo; perchè non solo non gli bastava corrompere le donne nobili, che prendeva ancora piacere di pubblicarle; nè era contento fare morire gli uomini, se con qualche modo crudele non gli ammazzava. Non viveya ancora senza infamia d'aver morto la madre; perchè non gli parendo esser principe, presente quella, con lei in modo si governò, che gli venne voglia di ritirarsi nella sua dotale sede a Cremona, nel qual viaggio da subita malattia presa mori. Donde molti giudicarono quella dal figliuolo essere stata fatta morire. Aveva questo duca per via di donne Carlo e Girolamo disonorati, ed a Giovannandrea non aveva voluto la possessione della badia di Miramondo, stata ad uno suo propinguo dal pontefice resignata, concedere. Queste private ingiurie accrebbero la voglia a questi giovani con il vendicarle liberare la loro patria da tanti mali; sperando che qualunque volta riuscisse loro lo ammazzarlo, di essere non solamente da molti de' nobili, ma da tutto il popolo seguiti. Diliberatisi adunque a questa impresa, si trovavano spesso insieme; di che l'antica famigliarità non dava alcuna ammirazione. Ragionavano sempre di questa cosa, e per fermare più l'animo al fatto, con le guaine di quelli ferri ch' eglino avevano a quell' opera destinati, ne' fianchi e nel petto l' uno l'altro si percotevano. Ragionarono del tempo e del luogo. In castello non pareva loro sicuro; a caccia incerto e pericoloso; ne' tempi che quello per la terra giva a spasso difficile e non riuscibile; ne' conviti dubbio. Pertanto diliberarono in qualche pompa e pubblica festivitate opprimerlo, dove fussero certi che venisse, ed eglino sotto varj colori vi potessero loro amici ragunare. Conchiusero ancora, che sendo alcuni di loro per qualunque cagione dalla corte ritenuti, gli altri dovessero per il mezzo del ferro e de' nimici armati ammazzarlo.

Correva l' anno mcccclxxv, ed era propinqua la festività del Natale di Cristo. E perchè il principe il giorno di San Stefano soleva con pompa grande visitare il tempio di quel Martire, diliberarono che quello fusse il luogo ed il tempo comodo a eseguire il pensiero loro. Venuta adunque la mattina di quel Santo, fecero armare alcuni de' loro più fidati amici e servi-

- Co

dori, dicendo di volere andare in aiuto di Giovannandrea, il quale contro alla voglia d'alcuni suoi emuli voleva condurre nelle sue possessioni uno acquidotto; e quelli così armati al tempio condussero, allegando volere avanti partissero prendere licenza dal principe. Fecero ancora venire in quel luogo sotto vari colori più altri loro amici e congiunti, sperando che fatta la cosa, ciascheduno nel resto dell'impresa loro gli seguitasse, E l'animo loro era, morto il principe, ridursi insieme con quelli armati, e gire in quella parte della terra, dove credessero più facilmente sollevare la plebe, e quella contra la duchessa ed i principi dello stato fare armare; e stimavano, che il popolo per la fame, dalla quale era aggravato, dovesse facilmente seguirgli: perchè disegnavano dargli la casa di messer Cecco Simonetta, di Giovanni Botti e di Francesco Lucani, tutti principi del governo, in preda, e per questa via assicurare loro, e rendere la libertà al popolo. Fatto questo disegno, e confermato l'animo a questa esecuzione, Giovannandrea con gli altri furono al tempio di buona ora; udirono messa insieme; la quale udita, Giovannandrea si volse a una statua di Santo Ambrogio, e disse: O padrone di questa nostra città, tu sai l'intenzione nostra, ed il fine a che noi vogliamo metterci a tanti pericoli; sii favorevole a questa nostra impresa, e dimostra, favorendo la giustizia, che la ingiustizia ti dispiaccia. Al duca dall' altro canto, avendo a venire al tempio, intervennero molti segni della sua futura morte; perchè venuto il giorno, si vesti, secondo che più volte costumava, una corazza, la quale dipoi subito si trasse, come se nella presenza o nella persona l'offendesse. Volle udire messa in castello, e trovò che il suo cappellano era ito a San Stefano con tutti i suoi apparati di cappella. Volle che in cambio di quello il vescovo di Como celebrasse la messa, e quello allegò certi impedimenti ragionevoli. Tantochè quasi per necessità diliberò d'andare al tempio, e prima si fece venire Giovangaleazzo ed Ermes suoi figliuoli, e quelli abbracció e baciò molte volte, nè pareva potesse spiccarsi da quelli. Pure alla fine diliberato allo andare s' usci di castello, ed entrato in mezzo dell'oratore di Ferrara e di Mantova n'andò al tempio. I congiurati in quel tanto per dare di loro minore

suspizione, e fuggire il freddo ch' era grandissimo, s' erano in una camera dell' arciprete della Chiesa loro amico ritirati; ed intendendo come il duca veniva, se ne vennero in Chiesa; e Giovannandrea e Girolamo si posero dalla destra parte all'entrare del tempio, e Carlo dalla sinistra. Entravano già nel tempio quelli che precedevano al duca; dipoi entrò egli circundato da una moltitudine grande, com' era conveniente in quella solenuità a una ducale pompa. I primi che mossono furono il Lampognano e Girolamo. Costoro simulando di far fare largo al principe se gli accostarono, e strette l'armi che corte ed acute avevano nelle maniche nascose l'assalirono. Il Lampognano gli dette due ferite, l'una nel ventre, l'altra nella gola. Girolamo ancora nella gola e nel petto lo percosse. Carlo Visconte perchè s' era posto più propinguo alla porta, ed essendogli il duca passato avanti, quando dai compagni fu assalito, nol potette ferire davanti, ma con duoi colpi la schiena e la spalla gli trafisse. E furono queste sei ferite si preste e si subite, che il duca fu prima in terra, che quasi niuno del fatto s'accorgesse. Nè quello potette altro fare o dire, salvo che, cadendo, una volta sola il nome della Nostra Donna in suo aiuto chiamare, Caduto il duca in terra, il romore si levò grande, assai spade si sfoderarono, e come avviene nelli casi non preveduti, chi fuggiva del tempio, e chi correva verso il tumulto senza avere alcuna certezza o cagione della cosa. Nondimeno quelli che erano al duca più propinqui, e ch' aveyano veduto il duca morto, e gli ucciditori cognosciuti, gli perseguitarono, e de' congiurati Giovannandrea volendo tirarsi fuor di Chiesa entrò fra le donne, le quali trovando assai, e secondo il loro costume a sedere in terra, implicato e ritenuto intra le loro veste fu da uno moro staffiere del duca sopraggiunto e morto. Fu ancora da' circustanti ammazzato Carlo, Ma Girolamo Olgiato uscito fra gente e gente di chiesa, vedendo i suoi compagni morti, non sapendo dove altrove fuggirsi, se n' andò alle sue case, dove non fu dal padre nè da' fratelli ricevuto; solamente la madre avendo al figliuolo compassione lo raccomandò a un prete antico amico alla famiglia loro, il quale messogli suoi panni indosso, alle sue case lo condusse; dove stette due giorni non

senza speranza che in Milano nascesse qualche tumulto che lo salvasse; il che non succedendo, e dubitando non essere in quel luogo ritrovato, volle scognosciuto fuggirsi; ma cognosciuto, nella potestà della giustizia pervenne, dove tutto l'ordine della congiura aperse. Era Girolamo d'età di ventitre anni, ne fu nel morire meno animoso, che nell'operare si fusse stato; perchè troyandosi ignudo e col carnefice davanti, che aveva il coltello in mano per ferirlo, disse queste parole in lingua latina, perchè litterato era: Mors acerba, fama pernetua, stabit vetus memoria facti. Fu questa impresa da questi infelici giovani segretamente trattata, ed animosamente eseguita; ed allora rovinarono, quando quelli ch' eglino speravano gli avessero a seguire e difendere, non gli difesero ne seguirono. Imparino pertanto i principi a vivere in maniera, e farsi in modo reverire ed amare, che njuno speri potere ammazzandogli salvarsi, e gli altri cognoschino quanto quel pensiero sia vano, che ci faccia confidare troppo, che una moltitudine, ancora che mal contenta, nei pericoli tuoi ti seguiti o ti accompagni. Sbigotti questo accidente tutta Italia, ma molto più quelli, che indi a breve tempo in Firenze seguirono, i quali quella pace che per dodici anni era stata in Italia ruppero, come nel libro seguente sarà da noi dimostrato: il quale se avrà il fine suo mesto e lagrimoso, avrà il principio sanguinoso e spaventevole.

## LIBRO OTTAVO

## SOMMARIO

Stato della famiglia de' Medici in Firenze (1178). - Dissapori fra la famiglia de' Pazzi e quella de' Medici. - Congiura de' Pazzi, nella quale entrano papa Sisto IV e il re di Napoli, - Esecuzione della congiura. Giuliano de'Medici è ucciso: Lorenzo si salva: l'arcivescovo Salviati mentre tenta d'impadronirsi del Palagio è preso e impiccato. - Il corso pericolo accresce coll'amore de' Fiorentini la potenza di Lorenzo. - Il papa scomunica Firenze, e col re di Napoli muove le armi contro di lei. - I Fiorentini appellano al futuro concilio; cercano l'alleanza de' Veneziani, ed è loro negata. - Turbolenze in Milano. Genova si ribella a quel duca. - I Fiorentini, riuscendo vani i trattati d'accordo, combattono i papalini e i napoletani, e li rispingono nel pisano. - Invadono le terre del papa, e rompono le sue genti a Perugia (1479). - Vittoria del duca di Calabria sopra i Fiorentini a Poggibonsi. - Lorenzo de' Medici risolve di andare a Napoli a trattare la pace col re. - Lodovico Sforza detto il Moro, e i suoi fratelli sono richiamati a Milano. Mutazioni seguite nel governo di quello stato. - Lorenzo de' Medici conchiude la pace col re di Napoli, ma non vi consentono il papa e i Venezianı. — I Turchi assaltano e prendono Otranto (1480). — I Fiorentini si riconciliano col papa. - Nuovi modi di guerra in Italia. Discordie tra il marchese di Ferrara ed i Veneziani (1481). - Il re di Napoli e i Fiorentini assaltano gli stati del papa con loro danno. - Il re di Napoli, il duca di Milano, i Fiorentini e il papa si collegano contro i Veneziani (1482). - Rotta dei Veneziani al Bondeno (1483). - La lega si scioglie (1484). - Discordie tra i Colonnesi e gli Orsini - Morte di Sisto IV, elezione d'Innocenzo VIII. - Origine e stato del Banco di S. Giorgio. - Guerra de' Fiorentini co' Genovesi per Sarrana. Resa di Pietrasanta. - Guerra fra il papa e il re di Napoli pel possesso della città di Aquila (1485), terminata colla pare (1486).-Il papa divenuto benevolo ai Fiorentini, quantunque eglino avessero nell'ultima guerra soccorso il re di Napoli, si fa mediatore tra loro e i Genovesi, ma senza frutto. - I Genovesi sono rotti dai Fiorentini; perdono Sarzana, e si danno al duca di Milano (1487). Girolamo Riario signore di Forli è ucciso per congiura (1488). - Galeotto Manfredi signore di Faenza è ucciso per tradimento della moglie; la guale dai Faentini è cacciata, e il governo della città è raccomandato ai Fiorentini (1492). - Morte di Lorenzo de' Medici. - Suo elogio.

Sendo il principio di questo ottavo libro posto in mezzo di due congiure, l'una già narrata e successa a Milano, l'altra per doversi narrare e seguita a Firenze, parrebbe con-

veniente cosa, volendo seguitare il costume nostro, che delle qualità delle congiure, e dell' importanza d' esse ragionassimo. Il che si farebbe volentieri quando o in altro luogo io non n'avessi parlato, o la fusse materia da potere con brevità passarla. Ma sendo cosa che desidera assai considerazione, e già in altro luogo detta, la lasceremo in drieto, e passando ad un' altra materia diremo, come lo stato dei Medici avendo vinte tutte le inimicizie, le quali apertamente l'avevano urtato, a volere che quella casa prendesse unica autorità nella città, e si spiccasse col vivere civile dall'altre, era necessario ch' ella superasse ancora quelle, che occultamente contro gli macchinavano. Perchè mentre che i Medici di pari autorità e riputazione con alcune dell'altre famiglie combattevano, potevano i cittadini, che alla loro potenza avevano invidia, apertamente a quelli opporsi senza temer d'essere nei principi delle loro nimicizie oppressi; perchè sendo diventati i magistrati liberi, niuna delle parti se non dopo la perdita aveva cagione di temere. Ma dopo la vittoria del LXVI si ristrinse in modo lo stato tutto ai Medici, i quali tanta autorità presero, che quelli che n'erano malcontenti, conveniva o con pazienza quel modo del vivere comportassero, o se pure lo volessero spegnere, per via di congiure, e segretamente di farlo tentassero; le quali perchè con difficultà succedono, partoriscono il più delle volte a chi le muove rovina, ed a colui contra il quale sono mosse, grandezza. Donde che quasi sempre un principe d'una città da simili congiure assalito, se non è come il duca di Milano ammazzato, il che rade volte interviene, saglie in maggiore potenza, e molte volte sendo buono diventa cattivo. Perché queste con l'esempio loro gli danno cagione di temere, il temere d'assicurarsi, l'assicurarsi d'ingiuriare; donde ne nascono gli odi dipoi, e molte volte la sua rovina. E così queste congiure opprimono subito chi le muove, e quello contra a chi le son mosse, in ogni modo col tempo offendono.

1178. Era l'Italia, come di sopra abbiamo dimostro, divisa in due fazioni: papa e re da una parte; dall'altra Vineziani, duca e Fiorentini. E benchè ancora intra loro non fusse accesa guerra, nondimeno ciascun giorno intra essi si dava

nuove cagioni d'accenderla; ed il pontefice massime in qualunque sua impresa di offendere lo stato di Firenze s' ingegnava. Onde che sendo morto messer Filippo dei Medici arcivescovo di Pisa, il papa, contra alla volontà della Signoria di Firenze, Francesco Salviati, il quale cognosceva alla famiglia dei Medici nimico, di quello arcivescovado investi. Talchè non gli volendo la Signoria dare la possessione, ne segui tra il papa e quella nel maneggio di questa cosa nuove offese: oltra di questo faceva in Roma alla famiglia dei Pazzi favori grandissimi, e quella de' Medici in ogni azione disfavoriya. Erano i Pazzi in Firenze per ricchezze e nobiltà allora di tutte l'altre famiglie fiorentine splendidissimi. Capo di quelli era messer Iacopo fatto per le sue ricchezze e nobiltà dal popolo cavaliere. Non aveva altri figliuoli che una figliuola naturale; aveva bene molti nipoti nati di messer Piero e Antonio suoi fratelli, i primi dei quali erano Guglielmo, Francesco, Rinato, Giovanni, ed appresso Andrea, Niccolò e Galcotto, Aveva Cosimo dei Medici, veggendo la ricchezza e nobiltà di costoro, la Bianca sua nipote con Guglielmo congiunta: sperando che quel parentado facesse queste famiglie più unite, e levasse via le nimicizie e gli odi, che dal sospetto il più delle volte sogliono nascere, Nondimeno, tanto sono i disegni nostri incerti e fallaci, la cosa procedette altrimenti; perchè chi consigliava Lorenzo, gli mostrava com' egli era pericolosissimo ed alla sua autorità contrario raccozzare nei cittadini ricchezze e stato. Questo fece che a messer Iacopo ed a' nipoti non erano conceduti quelli gradi d'onore, che a loro, secondo gli altri cittadini, pareva meritare. Di qui nacque nei Pazzi il primo sdegno, e nei Medici il primo timore; e l'uno di questi che cresceva, dava materia all'altro di crescere, donde i Pazzi in ogni azione, dove altri cittadini concorressero, erano dai magistrati non bene veduti. Ed il magistrato degli Otto per una leggiera cagione, sendo Francesco dei Pazzi a Roma, senza avere a lui quel rispetto che ai grandi cittadini si suole avere, a venire a Firenze lo costrinse. Tanto che i Pazzi in ogni luogo con parole ingiuriose e piene di sdegno si dolevano; le quali cose crescevano ad altri il sospetto ed a sè l'ingiurie. Aveva Giovanni dei Pazzi per moglie la



figliuola di Giovanni Buonromei, uomo ricchissimo, le sustanze di cui, sendo morto, alla sua figliuola, non avendo egli altri figliuoli, ricadevano. Nondimeno Carlo suo nipote occupò parte di quelli beni, e venuta la cosa in litigio, fu fatta una legge, per virtú della quale la moglie di Giovanni dei Pazzi fu della eredità di suo padre spogliata, ed a Carlo concessa; la quale ingiuria i Pazzi al tutto dai Medici riconobhero. Della qual cosa Giuliano dei Medici molte volte con Lorenzo suo fratello si dolse, dicendo com'ei dubitava, che per voler delle cose troppo, ch'el le non si perdessero tutte.

Nondimeno Lorenzo, caldo di gioventù e di potenza, voleva ad ogni cosa pensare, e che ciascuno da lui ogni cosa ricognoscesse. Non potendo adunque i Pazzi con tanta nobiltà e tante ricchezze sopportar tante ingiurie, cominciarono a pensare come se n'avessero a vendicare. Il primo che mosse alcun ragionamento contra ai Medici fu Francesco. Era costui più animoso e più sensitivo che alcuno degli altri; tanto che diliberò o d'acquistare quello che gli mancava, o di perdere ciò ch' egli aveva. E perchè gli erano in odio i governi di Firenze, viveva quasi sempre a Roma, dove assai tesoro, secondo il costume dei mercatanti Fiorentini, travagliava. E perchè egli era al conte Girolamo amicissimo, si dolevano costoro spesso l'uno con l'altro dei Medici. Tanto che dopo molte doglienze e' vennero a ragionamento, com' egli era necessario, a volere che l'uno vivesse nei suoi stati e l'altro nella sua città sicuro, mutare lo stato di Firenze; il che senza la morte di Giuliano e di Lorenzo pensavano non si potesse fare. Giudicarono che il papa ed il re facilmente vi acconsentirebbero, purchè all' uno ed all' altro si mostrasse la facilità della cosa. Sendo adunque caduti in questo pensiero, comunicarono il tutto con Francesco Salviati arcivescovo di Pisa, il quale per essere ambizioso, e di poco tempo avanti stato offeso dai Medici, volentieri vi concorse. Ed esaminando intra loro quello fusse da fare, diliberarono, perchè la cosa più facilmente succedesse, di tirare nella loro volontà messer Iacopo de' Pazzi, senza il quale non credevano potere cosa alcuna operare. Parve adunque a Francesco de' Pazzi a questo effetto andare a Firenze, e l'arcivescovo ed il conte a Roma

rimanessero per essere col papa, quando e' paresse tempo da comunicarglique, Trovò Francesco messer Iacono più rispettivo e più duro non avrebbe voluto, e fattolo intendere a Roma, si pensò che bisognasse maggiore autorità a disporlo: donde che l'arcivescovo ed il conte ogni cosa a Giovan Batista da Montesecco condottiere del papa comunicarono. Questo era stimato assai nella guerra, ed al conte ed al papa obbligato. Nondimeno mostrò la cosa essere difficile e pericolosa, i quali pericoli e difficultà l'arcivescovo s'ingegnava spegnere, mostrando gli aiuti che il papa ed il re farebbero all' impresa, e di più gli odi che i cittadini di Firenze portavano ai Medici; i parenti che i Salviati ed i Pazzi si tiravano dietro; la facilità dell'ammazzargli per andare per la città senza compagnia e senza sospetto; e dipoi morti che fussero, la facilità del mutare lo stato. Le quali cose Giovan Batista interamente non credeva, come quello che da molti altri Fiorentini aveva udito altrimenti parlare.

Mentre che si stava in questi ragionamenti e pensieri, occorse che il signor Carlo di Faenza ammalò, talche si dubitava della morte. Parve pertanto all' arcivescovo ed al conte d' avere occasione di mandare Giovan Batista a Firenze, e di quivi in Romagna sotto colore di riavere certe terre che il signore di Faenza gli occupava. Commise pertanto il conte a Giovan Batista parlasse con Lorenzo, e da sua parte gli domandasse consiglio, come nelle cose di Romagna s'avesse a governare; dipoi parlasse con Francesco de' Pazzi, e vedessero insieme di disporre messer Iacopo de' Pazzi a seguitare la loro volontà. E perchè lo potesse con l'autorità del papa muovere, volleno avanti alla partita parlasse al pontefice, il quale fece tutte quelle offerte potette maggiori in benefizio dell'impresa. Arrivato pertanto Giovan Batista a Firenze parlò con Lorenzo, dal quale fu umanissimamente ricevuto, e ne' consigli domandati saviamente ed amorevolmente consigliato; tanto che Giovan Batista ne prese ammirazione, parendogli aver trovato altro uomo, che non gli era stato mostro, e giudicollo tutto umano, tutto savio ed al conte amicissimo. Nondimeno volle parlare con Francesco, e non ve lo trovando, perchè era ito a Lucca, parlò con messer Iacopo, e trovollo

nel principio molto alieno dalla cosa. Nondimeno avanti partisse, l'autorità del papa lo mosse alquanto, e perciò disse a Giovan Batista che andasse in Romagna e tornasse, e che intanto Francesco sarebbe in Firenze, ed allora più particolarmente della cosa ragionerebbero. Andò e tornò Giovan Batista, e con Lorenzo dei Medici seguitò il simulato ragionamento delle cose del conte, dipoi con messer lacopo e Francesco dei Pazzi si ristrinse; e tanto operarono che messer lacopo acconsenti alla impresa. Ragionarono del modo. A messer Iacopo non pareva che fusse riuscibile, sendo ambedui i fratelli in Firenze; e perciò s'aspettasso che Lorenzo andasse a Roma, com' era fama che voleva andare, ed allora si eseguisse la cosa, A Francesco piaceva che Lorenzo fusse a Roma; nondimeno quando bene non vi andasse, affermava, che o a nozze, o a giuoco, o in chiesa ambiduoi i fratelli si potevano opprimere. E circa gli aiuti forestieri, gli pareva che il papa potesse mettere genti insieme per l'impresa del castello di Montone, avendo giusta cagione di spogliarne il conte Carlo, per aver fatti i tumulti già detti nel Sanese e nel Perugino; nondimeno non si fece altra conclusione, se non che Francesco dei Pazzi e Giovan Batista n'andassero a Roma, e quivi col conte e col papa ogni cosa concludessero. Praticossi di nuovo a Roma questa materia, ed in fine si conchiuse, sendo l'impresa di Montone risoluta, che Giovanfrancesco da Tolentino soldato del papa n'audasse in Romagna, e messer Lorenzo da Castello nel paese suo, e ciascheduno di questi con le genti del paese tenessero le loro compaguie a ordine, per fare quanto dall' arcivescovo dei Salviati e Francesco dei Pazzi fusse loro ordinato; i quali con Giovan Batista da Montesecco se ne venissero a Firenze, dove provvedessero a quanto fusse necessario per l'esecuzione dell' impresa, alla quale il re Ferrando mediante il suo oratore prometteva qualunque aiuto. Venuti pertanto l'arcivescovo e Francesco dei Pazzi a Firenze, tirarono nella sentenza loro Iacopo di messer Poggio, giovane litterato, ma ambizioso, e di cose nuove desiderosissimo; tiraronvi duoi facopi Salviati, l'uno fratello, l'altro affine dell'arcivescovo. Condussonvi Bernardo Bandini e Napoleone Franzesi, giovani arditi, e alla famiglia dei Pazzi obbligatissimi. Dei forestieri, oltra ai prenominati, messer Antonio da Volterra, e uno Stefano sacerdote, il quale nelle case di messer Jacopo alla sua figliuola la lingua latina insegnava, v'intervennero. Rinato dei Pazzi, uomo prudente e grave, e che ottimamente cognosceva i mali che da simili imprese nascono, alla congiura non acconsenti, anzi la detestò, e con quel modo, che onestamente notette adonerare. I interruppe.

Aveva il papa tenuto nello studio Pisano a imparar lettere pontificie Raffaello di Riario nipote del conte Girolamo, nel qual luogo ancora essendo, fu dal papa alla dignità del cardinalato promosso. Parve pertanto ai congiurati di condurre questo cardinale a Firenze, acciocchè la sua venuta la congiura ricoprisse, potendosi intra la sua famiglia quelli congiurati dei quali avevano bisogno nascondere, e da quello prendere cagione d'eseguirla. Venne adunque il cardinale, e fu da messer Iacopo dei Pazzi a Montughi sua villa propinqua a Firenze ricevuto. Desideravano i congiurati d'accozzare insieme mediante costui Lorenzo e Giuliano, e come prima questo occorresse, ammazzargli. Ordinarono pertanto convitassero il cardinale nella villa loro di Fiesole, dove Giuliano o a caso, o a studio non convenne; tanto che tornato il disegno vano, giudicarono, che se lo convitassero a Firenze, di necessità ambiduoi y' avessero ad intervenire. E così dato l'ordine, la domenica de' di 26 d'aprile correndo l'anno mcccclxxviii a questo convito deputarono. Pensando adunque i congiurati di potergli nel mezzo del convito ammazzare, furono il sabato notte insieme, dove tutto quello che la mattina seguente s'avesse ad eseguire disposero. Venuto dipoi il giorno, fu notificato a Francesco, come Giuliano al convito non interveniva. Pertanto di nuovo i capi della congiura si ragunarono, e concluiusono che non fusse da differire il mandarla ad effetto; perch' egli era impossibile, sendo nota a tanti, che la non si scoprisse. E perciò diliberarono nella chiesa cattedrale di Santa Reparata ammazzargli, dove sendo il cardinale, i duoi fratelli secondo la consuetudine converrebbono. Volevano che Giovan Batista prendesse la cura di ammazzare Lorenzo. e Francesco de' Pazzi e Bernardo Bandini, Giuliano. Ricuso



Giovan Batista il volerlo fare, o che la famigliarità aveva tenuta con Lorenzo gli avesse addolcito l'animo, o che pure altra cagione lo movesse. Disse che non gli basterebbe mai l'animo commettere tanto eccesso in chiesa, e accompagnare il tradimento col sacrilegio; il che fu il principio della rovina dell'impresa loro, Perchè, strignendogli il tempo, furono necessitati dar questa cura a messer Antonio da Volterra ed a Stefano sacerdote, duoi che per pratica e per natura erano a tanta impresa inettissimi: perchè se mai in alcuna faccenda si ricerca l'animo grande e fermo, e nella vita e nella morte per molte esperienze resoluto, è necessario averlo in questa, dove si è assai volte veduto agli nomini nell'armi esperti e nel sangue intrisi l' animo mancare. Fatta adunque questa diliberazione, volleno che il segno dell'operare fusse quando si comunicava il sacerdote, che nel tempio la principale messa celebrava, e che in quel mezzo l'arcivescovo de' Salviati insieme con i suoi e con Iacopo di messer Poggio il palagio pubblico occupassero; acciocche la Signoria o volontaria, o forzata, seguita che fusse de' duoi giovani la morte, fusse loro favorevole

Fatta questa diliberazione, se n'andarono nel tempio, nel quale già il cardinale con Lorenzo de' Medici era venuto. La chiesa era piena di popolo, e l'uffizio divino cominciato, quando ancora Giuliano de' Medici non era in chiesa. Onde che Francesco de' Pazzi insieme con Bernardo alla sua morte destinati andarono alle sue case a trovarlo, e con prieghi e con arte nella chiesa lo condussero. È cosa veramente degna di memoria, che tanto odio, tanto pensiero di tanto eccesso si potesse con tanto cuore e tanta ostinazione d'animo da Francesco e da Bernardo ricoprire; perchè condottolo nel tempio, e per la via e nella chiesa con motteggi e giovenili ragionamenti lo intrattennero. Ne mancò Francesco, sotto colore di carezzarlo, con le mani e con le braccia strignerlo, per vedere se lo trovava o di corazza o d'altra simile difesa munito, Sapevano Giuliano e Lorenzo l'acerbo animo de' Pazzi contra di loro, e com' eglino desideravano di torre loro l'autorità dello stato; ma non temevano già della vita, come quelli che credevano, che quando pur eglino avessero a tentare cosa alcuna, civilmente e non con tanta violenza l'avessero a fare. E perciò anche loro non avendo cura alla propria salute, d'essere loro amici simulavano. Sendo adunque preparati gli ucciditori, quelli a canto a Lorenzo, dove per la moltitudine che nel tempio era facilmente e senza sospetto potevano stare, e quelli altri insieme con Giuliano, venne l'ora destinata: e Bernardo Bandini con una arme corta a quello effetto apparecchiata passò il petto a Giuliano, il quale dono pochi nassi cadde in terra: sonra il quale Francesco de' Pazzi gittatosi lo empiè di ferite, e con tanto studio lo percosse, che accecato da quel furore che lo portava, sè medesimo in una gamba gravemente offese. Messer Antonio e Stefano dall' altra parte assalirono Lorenzo, e menatogli più colpi, d'una leggier ferita nella gola lo percossero: perchè o la loro negligenza, o l'animo di Lorenzo, che vedutosi assalire, con l'armi sue si difese, o l'aiuto di chi era seco, fece vano ogni sforzo di costoro. Talchè quelli sbigottiti si fuggirono e si nascosero; ma dipoi ritrovati, furono vituperosamente morti, e per tutta la città strascinati. Lorenzo dall'altra parte ristrettosi con quelli amici, che egli aveva intorno, nel sacrario del tempio si rinchiuse. Bernardo Bandini, morto che vide Giuliano, ammazzò ancora Francesco Nori ai Medici amicissimo, o perchè l'odiasse per antico, o perchè Francesco d'ajutare Giuliano s' ingegnasse. E non contento a questi duoi omicidi, corse per trovare Lorenzo, e supplire con l'animo e prestezza sua a quello che gli altri per la tardità e debolezza loro aveano mancato; ma trovatolo nel sacrario rifuggito, non potette farlo. Nel mezzo di questi gravi e tumultuosi accidenti, i quali furono tanto terribili, che pareva che il tempio rovinasse, il cardinale si ristrinse all'altare, dove con fatica fu dai sacerdoti tanto salvato, che la Signoria, cessato il romore, potette nel suo palagio condurlo; dove con grandissimo sospetto insino alla liberazione sua dimorò.

Trovavansi in Firenze in questi tempi alcuni Perugini cacciati per le parti di casa loro, i quali i Pazzi, promettendo di rendere loro la patria, avevano tirati nella voglia loro. Donde che l'arcivescovo de' Salviati, il quale era ito per ocupare il Palagio insieme con lacopo di messer Poggio e

suoi Salviati ed amici, gli aveva condotti seco, e arrivati al Palagio lasciò parte de' suoi da basso con ordine, che com'eglino sentissero il romore, occupassero la porta, ed egli con la maggior parte de' Perugini sali da alto, e trovato che la Signoria desinava, perchè era l'ora tarda, fu dopo non molto da Cesare Petrucci gonfaloniere di giustizia intromesso. Onde che entrato con pochi dei suoi lasciò gli altri fuora, la maggior parte dei quali nella cancelleria per sè medesimi si rinchiusero, perchè in modo era la porta di quella congegnata. che serrandosi, non si poteva se non con l'ajuto della chiave così di dentro come di fuora aprire. L' arcivescovo intanto entrato dal gonfaloniere, sotto colore di volengli alcune cose per parte del papa riferire, gli cominciò a parlare con parole spezzate e dubbie; in modo che l'alterazioni, che dal viso e dalle parole mostrava, generarono nel gonfaloniere tanto sospetto, che a un tratto gridando si pinse fuora di camera, e trovalo Iacopo di messer Poggio lo prese per i capegli, e nelle mani dei suoi sergenti lo mise. E levalo il romore tra i Signori, con quelle armi che il caso somministrava loro, tutti quelli che con l'arcivescovo erano saliti ad alto, sendone parte rinchiusi e parte inviliti, o subito furono morti, o così vivi fuori delle finestre del Palagio gittati; intra i quali l'arcivescovo, i duoi Iacopi Salviati, e Iacopo di messer Poggio appiecati furono. Quelli che da basso in Palagio erano rimasi. avevano sforzata la guardia e la porta, e le parti basse tutte occupate, in modo che i cittadini che in questo romore al Palagio corsero nè armati aiuto, nè disarmati consiglio alla Signoria polevano porgere.

Francesco de' Pazzi intanto e Bernardo Bandini veggendo Lorenzo campato, e uno di loro, in chi tutta la speranza dell' impresa era posta, gravemente ferito, s' erano sbigotitit. Donde che Bernardo pensando con quella franchezza d'animo alla sua salute, ch' egli aveva all' ingiuriare i Medici pensato, veduta la cosa perduta, salvo se ne fuggi. Francesco tornatosene a casa ferito provò se poteva reggersi a cavallo, perche l' ordine era di circuire con armati la terra, e chiamare il popolo alla libertà e all' armi, e non potette; tanto era profonda la ferita, e tanto sangue aveva per quella perduto. Ondechè spogliatosi si gittò sopra il suo letto ignudo, e pregò messer lacopo, che quello da lui non si poteva fare, facesse egli, Messer Iacopo, ancorachè vecchio, e in simili tumulti non pratico, per fare questa ultima esperienza della fortuna loro, sali a cavallo con forse cento armati suti prima per simile impresa preparati, e se n'andò alla piazza del Palagio, chiamando in suo aiuto il popolo e la libertà. Ma perchè l'uno era dalla fortuna e liberalità de' Medici fatto sordo, l'altra in Firenze non era cognosciuta, non gli fu risposto da alcuno. Solo i Signori che la parte superiore del Palagio signoreggiavano. con i sassi lo salutarono, e con le minacce in quanto poterono lo sbigottirono. E stando messer Iacopo dubbio, fu da Giovanni Serristori suo cognato incontrato, il quale prima lo riprese degli scandali mossi da loro, dipoi lo confortò a tornarsene a casa, affermandogli che il popolo e la libertà era a cuore agli altri cittadini come a lui. Privato adunque messer Iacopo d'ogni speranza, veggendosi il Palagio nimico, Loreuzo vivo. Francesco ferito, e da niuno seguitato, non sapendo altro che farsi, diliberò di salvare, se poteva, con la fuga la vita, e con quella compagnia che egli aveva seco in piazza si usci di Firenze per andare in Romagua.

In questo mezzo tutta la città era in arme, e Lorenzo de' Medici da molti armati accompagnato s' era nelle sue case ridotto. Il Palagio dal popolo era stato ricuperato, e gli occupatori di quello tutti fra presi e morti; e già per tutta la città si gridava il nome de' Medici, e le membra de' morti o sopra le punte dell'armi fitte, o per la città strascinate si vedevano: e ciascheduno con parole piene d'ira, e con fatti pieni di crudeltà i Pazzi perseguiva. Già erano le loro case dal popolo occupate, e Francesco così ignudo fu di casa tratto, e al Palagio condotto fu a canto all' arcivescovo ed agli altri appiccato. Nè fu possibile per ingiuria che per il cammino o poi gli fusse fatta o detta, fargli parlare cosa alcuna, ma guardando altrui fiso senza dolersi altrimenti tacito sospirava. Gu-/ glielmo de' Pazzi, di Lorenzo cognato, nelle case di quello e per l'innocenza sua, e per l'aiuto della Bianca sua moglie si salvò. Non fu cittadino che armato o disarmato non andasse alle case di Lorenzo in quella necessità, e ciascheduno sè e



le sustanze sue gli offeriva; tanta era la fortuna e la grazia che quella casa per la sua prudenza e liberalità s' aveva acquistato. Rinato de'Pazzi s'era, quando il caso segui, nella sua villa ritirato; donde intendendo la cosa si volle travestito fuggire; nondimeno fu per il cammino cognosciuto e preso, ed a Fireuze condotto. Fu ancora preso messer Iacopo nel passare l' Alpi; perchè inteso da quelli alpigiani il caso seguito a Firenze, e veduta la fuga di quello, fu da loro assalito ed a Firenze rimenato. Nè potette, ancora che più volte ne gli pregasse, impetrare d'essere da loro per il cammino ammazzato. Furono messer Iacopo e Rinato giudicati a morte dopo quattro giorni che il caso era seguito. E intra tante morti. che in quelli giorni erano state fatte, ch' avevano piene di membra d'uomini le vie, non ne fu con misericordia altra che questa di Rinato riguardata, per essere tenuto uomo savio e buono, nè di quella superbia notato, che gli altri di quella famiglia accusati erano. E perchè questo caso non mancasse d'alcuno straordinario esempio, fu messer Iacono prima nella sepoltura de' suoi maggiori sepolto; dipoi di quivi come scomunicato tratto, fu lungo dalle mura della città solterrato; e di quindi ancora cavato, per il capestro, con il quale era stato morto, fu per tutta la città ignudo strascinato; e dipoi che in terra non aveva trovato luogo alla sepoltura sua, fu da quelli medesimi che strascinato l'avevano, nel fiume d' Arno, che allora aveva le sue acque altissime, gittato. Esempio veramente grandissimo di fortuna, vedere un uomo da tante ricchezze e da sì felicissimo stato, in tanta infelicità con tanta rovina e con tale vilipendio cadere. Narransi de' suoi alcuni vizi, intra i quali erano giuochi e bestemmie più che a qualunque perduto uomo non si converrebbe. I quali vizi con le molte elemosine ricompensava, perchè a molti bisognosi e luoghi pii largamente sovveniva. Puossi ancora di quello dire questo bene, che il sabato davanti a quella domenica diputata a tanto omicidio, per non fare partecipe dell'avversa sua fortuna alcun altro, tutti i suoi debiti pagò, e tutte le mercanzie ch' egli aveva in dogana ed in casa, le quali ad alcuni appartenessero, con maravigliosa sollecitudine ai padroni di quelle consegnò. Fu a Gio. Batista di Montesecco,

dopo una lunga esamina fatta di lui, tagliata la testa. Napoleone Franzesi con la fuga fuggl il supplizio. Guglielmo dei Pazzi fu confinato, ed i suoi cugini, che erano rimasi vivi, nel fondo della rocca di Volterra in carcere posti. Fermi tutti i tumulti, e puniti i congiurati, si celebrarono l'esequie di Giuliano, il quale fu con le lagrime da tutti i cittadini accompagnato; perchè in quello era tanta liberalità ed umanità, quanta in alcuno altro in tale fortuna nato si potesse desiderare, Rimase di lui un figliuolo naturale, il quale, dopo a pochi mesi che fu morto, nacque, e fu chiamato Giulio, il quale fu di quella virtù e fortuna ripieno, che in questi presenti tempi tutto il mondo cognosce, e che da noi quando alle presenti cose perverremo, concedendone Iddio vita, sarà largamente dimostrato. Le genti che sotto messer Lorenzo da Castello in Val di Tevere, e quelle che sotto Giovan Francesco da Tolentino in Romagna erano insieme, per dare favore a' Pazzi si erano mosse per venire a Firenze; ma poi ch' eglino intesero la rovina della impresa, si tornarono indietro.

Ma non essendo seguita in Firenze la mutazione dello stato, come il papa ed il re desideravano, diliberarono quello che non avevano potuto fare per congiure farlo per guerra; e l'uno e l'altro con grandissima celerità messe le sue genti insieme per assalire lo stato di Firenze, pubblicando non volere altro da quella città, se non ch' ella rimovesse da sè Lorenzo de' Medici, il quale solo di tutti i Fiorentini avevano per nimico. Avevano già le genti del re passato il Tronto, e quelle del papa erano nel Perugino: e perchè oltre alle temporali, i Fiorentini ancora le spirituali ferite sentissero, gli scomunicò e maledisse. Onde che i Fiorentini, veggendosi venire contra tanti eserciti, si prepararono con ogni sollecitudine alle difese. E Lorenzo de' Medici innanzi ad ogni altra cosa volle, poichè la guerra per fama era fatta a lui, ragunare in Palagio con i Signori tutti i qualificati cittadini in numero di più di trecento, a' quali parlò in questa sentenza: « Io non so, eccelsi Signori, e voi magnifici cittadini, s' io mi dolgo con voi delle seguite cose, o s' io me ne rallegro. E veramente quando io penso con quanta fraude, con quant' odio io sia stato assalito, ed il mio fratello morto, io non posso

fare non me ne contristi, e con tutto il cuore e con tutta l'anima nou me ne dolga. Quando io considero dipoi con che prontezza, con che studio, con quale amore, con quanto unito consenso di tutta la città il mio fratello sia stato vendicato ed io difeso, conviene non solamente me ne rallegri, ma in tutto me stesso esalti e glorii. E veramente se la esperienza m' ha fatto cognoscere come jo aveva in questa città più nimici che io non pensaya, m' ha ancora dimostro, come io ci aveva più ferventi e caldi amici che io non credeva. Sono forzato adunque a dolermi con voi per l'ingiurie d'altri, e rallegrarmi per i meriti vostri; ma sono ben costretto a dolermi tanto più delle ingiurie, quanto le sono più rare, più senza esempio, e meno da noi meritate. Considerate, magnifici cittadini, dove la cattiva fortuna aveva condotta la casa nostra, che tra gli amici, tra i parenti, nella chiesa non era sicura. Sogliono quelli che dubitano della morte ricorrere agli amici per ajuti, sogliono ricorrere ai parenti; e noi gli trovavamo armati per la distruzione nostra. Sogliono rifuggire nelle chiese tutti quelli, che per pubblica o per privata cagione sono perseguitati. Adunque da chi gli altri sono difesi, noi siamo morti; dove i parricidi e gli assassini sono sicuri. i Medici trovarono gli ucciditori loro. Ma Iddio, che mai per l' addietro non ha abbandonata la casa nostra, ha salvato ancora noi, e ha presa la defensione della giusta causa nostra. Perchè quale ingiuria abbiamo noi fatta ad alcuno, che se ne meritasse tanto desiderio di vendetta? E veramente questi che ci si sono dimostri tanto nimici, mai privatamente non gli offendemmo, perchè se noi gli avessimo offesi, e' non avrebbero avuta comodità d'offendere noi. S'eglino attribuiscono a noi le pubbliche ingiurie, quando alcuna ne fusse stata loro fatta, che non lo so, eglino offendono più voi che noi, più questo Palagio e la maestà di questo governo che la casa nostra, dimostrando che per nostra cagione voi ingiuriate, ed immeritamente, i cittadini vostri. Il che è discosto al tutto da ogni verità; perchè noi quando avessimo potuto, e voi, quando noi avessimo voluto, non l'avreinmo fatto; perchè chi ricercherà bene il vero, troverà la casa nostra non per altra cagione con tanto consenso essere stata sempre esaltata da voi, se non perchè la si è sforzata con l'umanità, liberalità, con i benefizi vincere ciascuno. Se noi abbiamo adunque onorati gli strani, come avremmo noi ingiuriati i parenti? Se si sono mossi a questo per desiderio di dominare, come dimostra l'occupare il Palagio, venire con gli armati in piazza, quanto questa cagione sia brutta, ambiziosa e dannabile da sè stessa si scuopre e si condanua. Se e' l' hanno fatto per odio ed invidia avevano all' autorità nostra, eglino offendono voi, non noi, avendocela voi data. E veramente quelle autoritadi meritano di essere odiate che gli uomini si usurpano, non quelle che gli uomini per liberalità, umanità e magnificenza si guadagnano. E voi sapete che mai la casa nostra salse a grado alcuno di grandezza, che da questo Palagio e dall'unito consenso vostro non vi fusse spinta. Non torno Cosimo mio avolo dall' esilio con le armi e per violenza, ma col consenso ed unione vostra. Mio padre vecchio ed infermo non difese già lui contra a tanti nimici lo stato, ma voi con l'autorità e benivolenza vostra lo difendeste. Non avrei io dopo la morte di mio padre, sendo ancora si può dire un fanciullo, mantenuto il grado della casa mia, se non fussero stati i consigli ed i favori vostri. Non avrebbe potuto ne potrebbe reggere la mia casa questa Repubblica, se voi insieme con lei non l'aveste retta e reggeste. Non so jo dunque qual cagione d'odio si possa essere in loro contra di noi, o quale giusta cagione d'invidia. Portino odio agli loro antenati, i quali con la superbia e con l'avarizia s' hanno tolta quella riputazione, che i nostri s'hanno saputa con studi a quelli contrari guadagnare. Ma concediamo che l'ingiurie fatte a loro da noi siano grandi, e che meritamente eglino desiderassero la rovina nostra: perchè venire ad offendere questo Palagio? perchè far lega col papa e col re contra alla libertà di questa Repubblica? perchè rompere la lunga pace d'Italia? A questo non hanno eglino scusa alcuna; perchè dovevano offendere chi offendeva loro, e non confondere le inimicizie private con l'ingiurie pubbliche; il che fa che spenti loro, il male nostro è più vivo; venendoci alle loro cagioni il papa ed il re a trovare con l'armi: la qual guerra affermano fare a me ed alla casa mia. Il che Dio volesse che fusse il vero; perchè i rimedi sarebbero presti e certi, nè io sarei sì cattivo cittadino, che io stimassi più la salute mia che i pericoli vostri; anzi volentieri spegnerei l'incendio vostro con la rovina mia. Ma perchè sempre l'ingiurie che i potenti fanno, con qualche meno disonesto colore le ricuoprono, eglino hanno preso questo modo a ricoprire questa disonesta ingiuria loro. Pure nondimeno quando voi credeste altrimenti, io sono nelle braccia vostre. Voi m'avete a reggere, o lasciare. Voi miei padri, voi miei difensori, e quanto da voi mi sarà commesso ch' io faccia, sempre farò volentieri; nè ricuserò mai, quando così a voi paia, questa guerra col sangue del mio fratello cominciata di finirla col mio. » Non poteyano i cittadini, mentre che Lorenzo parlava, tenere le lagrime; e con quella pietà che su udito, gli su da uno di quelli, a chi gli altri commisero, risposto, dicendogli che quella città ricognosceva tanti meriti da lui e dai suoi, ch'egli stesse di buono animo; che con quella prontezza ch' eglino avevano vendicata del fratello la morte, e di lui conservata la vita, gli conserverebbero la riputazione e lo stato, nè prima perderebbe quello, che loro la patria perdessero. E perchè l'opere corrispondessero alle parole, alla custodia del corpo suo di certo numero d'armati primamente provvidero, acciocchè dalle domestiche insidie lo difendessero.

Dipoi si prese modo alla guerra, mettendo insieme gente' e danari in quella somma poterono maggiore. Mandarono per aiuti per virtò della lega al duca di Milano ed ai Vineziani. E poichè il papa s'era dimostro lupo e non pastore, per non essere come colpevoli divorati, con tutti quelli modi potevano l'accusa loro giustificavano, e tutta l'Italia del tradimento fatto contra allo stato loro riempierono, mostrando la empietà del pontefice e l'inginstizia sua; e come quel pontificato ch' egli aveva manda occupato, male esercitava; poich' egli aveva mandati quelli, che alle prime prelature aveva tratti, in compagnia di traditori e parricidi a commettere tanto tradimento nel tempio, nel mezzo del divino utilizio, nella celebrazione del Sacramento; e da poi, perche non gli era successo ammazzare i cittadini, mutare lo stato della loro città, e quella a suo modo saccheggiare, la interdierea, e con tota.

pontificali maledizioni la minacciava ed offendeva. Ma se Dio era giusto, se a lui le violenze dispiacevano, gli dovevano quelle di questo suo vicario dispiacere, ed essere contento che gli uomini offesi, non trovando presso a quello luogo, ricorressero a lui. Pertanto non che i Fiorentini ricevessero l'interdetto ed a quello ubbidissero, ma sforzarono i sacerdoti a celebrare il divino uffizio. Fecero uno Concilio in Firenze di tutti i prelati Toscani che all'imperio loro ubbidivano, nel quale appellarono dell' ingiurie del pontefice al futuro Concilio. Non mancavano ancora al papa ragioni da giustificare la causa sua, e perciò allegava, appartenersi a un pontefice spegnere le tirannidi, opprimere i cattivi, esaltare i buoni, le quali cose ei debbe con ogni opportuno rimedio fare; ma che non è già l'uffizio dei principi secolari detenere i cardinali, impiccare i vescovi, ammazzare, smembrare e strascinare i sacerdoti, gl'innocenti e nocenti senza alcuna differenza uccidere.

Nondimeno intra tante querele ed accuse i Fiorentini il cardinale ch' eglino avevano in mano al pontefice ristituirono; il che fece che il papa senza rispetto con tutte le forze sue e del re gli assali. Ed entrati gli duoi eserciti, sotto Alfonso primogenito di Ferrando e duca di Calavria, ed al governo di Federigo conte d' Urbino, nel Chianti per la via dei Sanesi, i quali dalle parti nimiche erano, occuparono Radda e più altre castella, e tutto il paese predarono; dipoi andarono col campo alla Castellina. I Fiorentini, veduti questi assalti, erano in grande timore per essere senza gente, e vedere gli aiuti degli amici lenti; perchè non ostante che il duca mandasse soccorso, i Vineziani avevano negato essere obbligati aiutare i Fiorentini nelle cause private; perchè sendo la guerra fatta ai privati, non erano obbligati in quella a sovvenirgli, perchè l'inimicizie particolari non s'avevano pubblicamente a disendere : dimodochė i Fiorentini per disporre i Vineziani a più sana opinione mandarono oratore a quel senato messer Tommaso Soderini, ed in quel mentre soldarono gente, e fecero capitano dei loro eserciti Ercole marchese di Ferrara. Mentre che queste preparazioni si facevano, l'esercito nimico strinse in modo la Castellina, che quelli terrieri, disperati del soccorso, si dierono dopo quaranta giorni che eglino avevano sopportata l'ossidione. Di quivi si volsero i nimici verso Arezzo, e campeggiarono il Monte a San Savino. Era di già l'esercito fiorentino a ordine, ed andato alla volta dei nimici s'era posto propinquo a quelli a tre miglia, e dava loro tanta incomodità, che Federigo d'Urbino domando per alcuni giorni tregua; la quale gli fu conceduta con tanto disavvantaggio dei Fiorentini, che quelli che la domandavano, di averla impetrata si maravigliarono, perchè non l'ottenendo, erano necessitati partirsi con vergogna. Ma avuti quelli giorni di comodità a riordinarsi, passato il tempo della tregua, sopra la fronte delle genti nostre quel castello occuparono. Ma essendo già venuto il verno, i nimici per ridursi a vernare in luoghi comodi, dentro nel Sanese si ritirarono. Ridussonsi ancora le genti fiorentine negli alloggiamenti più comodi, ed il marchese di Ferrara, avendo fatto poco profitto a sè, e meno ad altri, se ne tornò nel suo stato.

In questi tempi Genova si ribello dallo stato di Milano per queste cagioni. Poi che fu morto Galeazzo, e restato Giovan Galeazzo suo figliuolo d' età inabile al governo, nacque dissensione intra Sforza, Lodovico, Ottaviano ed Ascanio suoi zii, e madonna Bona sua madre; perchè ciascuno di essi voleva prendere la cura del piccolo duca. Nella quale contenzione madonna Bona vecchia duchessa, per il consiglio di messer Tommaso Soderini allora per i Fiorentini in quello stato oratore, e di messer Cecco Simonetta stato segretario di Galeazzo, restò superiore. Dondechè fuggendosi gli Sforzeschi di Milano, Ottaviano nel passar l' Adda affogò, e gli altri furono in varj luoghi confinati insieme con il signor Ruberto da San Severino, il quale in quelli travagli aveva lasciata la duchessa, ed accostatosi a loro, Sendo dipoi seguiti i tumulti di Toscana, quelli principi, sperando per gli nuovi accidenti potere trovare nuova fortuna, ruppero i confini, e ciascuno di loro tentava cose nuove per ritornare nello stato suo. Il re Ferrando, che vedeva che i Fiorentini solamente nelle loro necessitadi erano stati dallo stato di Milano soccorsi, per torre loro ancora quelli aiuti, ordinò di dare tanto che pensare alla duchessa nello stato suo, che agli aiuti

de' Fiorentini provvedere non potesse. E per il mezzo di Prospero Adorno e del signor Ruberto e ribelli Sforzeschi, fece ribellare Genova dal duca. Restava solo nella potestà sua il castelletto, sotto la speranza del quale la duchessa mandò assai genti per ricuperare la città, e vi furono rotte; talchè veduto il pericolo che poteva soprastare allo stato del figliuolo ed a lei, se quella guerra durava, sendo la Toscana sottosopra, ed i Fiorentini in chi ella solo sperava afflitti, diliberò, poichè ella non poteva avere Genova come soggetta, averla come amica. E convenne con Battistino Fregoso nimico di Prospero Adorno di dargli il casselletto, e farlo in Genova principe, pure che ne cacciasse Prospero, ed ai ribelli Sforzeschi non facesse favore. Dopo la quale conclusione Battistino con l'aiuto del castelletto e della parte s'insignori di Genova, e se ne fece, secondo il costume loro, doge; tantochè gli Sforzeschi ed il signor Ruberto cacciati del genovese, con quelle genti che gli seguirono se ne vennero in Lunigiana. Dondechè il papa ed il re, veduto che i travagli di Lombardia erano posati, presero occasione da questi cacciati di Genova a turbare la Toscana di verso Pisa, acciocchè i Fiorentini dividendo le loro forze indebolissero; e percio operarono, sendo già passato il verno, che il signor Ruberto si partisse con le sue genti di Lunigiana, ed il paese pisano assalisse. Mosse adunque il signor Ruberto un tumulto grandissimo, e molte castella del pisano saccheggiò e prese, ed infino alla città di Pisa predando corse,

Vennero in questi tempi a Firenze oriatori dell'imperatore, del re di Francia e del re d'Ungheria, i quali dai loro principi erano mandati al pontefice; i quali persuasero a' Fiorentini mandassero oratori al papa, promettendo fare ogni opera con quello, che con una ottima pace si ponesse fine a questa guerra. Non ricusarono i Fiorentini di fare questa esperienza per essere appresso qualunque escusati, come per la parte loro amavano la pace. Andati adunque gli oratori, senza alcuna conclusione tornarono. Ondechè i Fiorentini per onoraris della riputazione del re di Francia, poiché algri flatiani erano parte officsi, parte abbandonati, mandarono oratore a quel re Donato Acciaiuoli, uomo delle greche e latine lettere studiosissimo, di cui sempre gli antenati hanno tenuti gradi grandi nella città; ma nel cammino sendo arrivato a Milano mori. Ondechè la patria, per rimunerare chi era rimaso di lui, e per onorare la sua memoria, con pubbliche spese onoratissimamente lo seppelli, ed a' figliuoli esenzione, ed alle figliuole dote conveniente a maritarle concesse. Ed in suo luogo, per oratore al re messer Guid' Antonio Vespucci, uomo dell' imperiali e pontificie lettere peritissimo, mandò. Lo assalto fatto dal signor Ruberto nel paese di Pisa turbò assai, come fanno le cose inaspettate, i Fiorentini; perchè avendo dalla parte di Siena una gravissima guerra, non vedevano come si potere ai luoghi di verso Pisa provvedere. Pure con comandati, ed altre simili provvisioni alla città di Pisa soccorsero. E per tenere i Lucchesi in fede, acciocche o danari o viveri al nimico non somministrassero. Piero di Gino di Neri Capponi ambasciadore vi mandarono; il quale fu da loro con tanto sospetto ricevuto, per l'odio che quella città tiene col popolo di Firenze, nato dall'antiche ingiurie e dal continuo timore, che portò molte volte pericolo di non vi essere popolarmente morto. Tanto che questa sua andata dette cagione a nuovi sdegni, piuttosto che a nuova unione. Rivocarono i Fiorentini il marchese di Ferrara, soldarono il marchese di Mantova, e con istanza grande richiesero ai Vineziani il conte Carlo figliuolo di Braccio, e Deifobo figliuolo del conte Iacopo, i quali furono alla fine dono molte gavillazioni dai Vineziani conceduti; perchè avendo fatto tregua col Turco, e perciò non avendo scusa che gli ricoprisse, a non osservare la fede della lega si vergognarono. Vennero pertanto il conte Carlo e Deifobo con buon numero di genti d'arme, e messe insieme con quelle tutte le genti d'arme che poterono spiccare dall'esercito, che sotto il marchese di Ferrara alle genti del duca di Calayria era opposto, se n' andarono inverso Pisa per trovare il signor Ruberto, il quale con le sue genti si trovava propinquo al fiume del Serchio. E bench' egli avesse fatto sembiante di volere aspettare le genti nostre; nondimeno non le aspetto, ma ritirossi in Lunigiana in quelli alloggiamenti, donde s' era quando entrò nel paese di Pisa partito. Dopo la cui partita furono dal conte Carlo tutte quelle terre ricuperate, che dai nimici nel paese di Pisa erano state prese.

Liberati i Fiorentini dagli assalti di verso Pisa, fecero 1479. tutte le genti loro intra Colle e San Giminiano ridurre, Ma sendo in quello esercito, per la venuta del conte Carlo, Sforzeschi e Bracceschi, subito si risentirono l'antiche inimicizie loro; e si credeva, quando avessero a essere lungamente insieme, che fussero venuti all' armi. Tanto che per minor male si diliberò di dividere le genti, ed una parte di quelle sotto il conte Carlo mandare nel Perugino, un'altra parte fermare a Poggibonzi, dove facessero uno alloggiamento forte da poter tenere i nimici, che non entrassero nel Fiorentino, Stimarono per questo partito costrignere ancora i nimici a dividere le genti; perchè credevano, o che il conte Carlo occuperebbe Perugia, dove pensayano avesse assai partigiani, o che il papa fusse necessitato mandarvi grossa gente per difenderla. Ordinarono oltra di questo, per condurre il papa in maggiore necessità, che messer Niccolò Vitelli uscito di Città di Castello, dov' era capo messer Lorenzo suo nimico, con gente s' appressasse alla terra per fare forza di cacciarne l' avversario, e levarla dall'obbidienza del papa. Parve in questi principi, che la fortuna volesse favorire le cose fiorentine, perchè e' si vedeva il conte Carlo fare nel Perugino progressi grandi, Messer Niccolò Vitelli, ancorachè non gli fusse riuscito entrare in Castello, era con le sue genti superiore in campagna, e d'intorno alla città senza opposizione alcuna predava. Così ancora le genti che erano restate a Poggibonzi ogni di correvano alle mura di Siena. Nondimeno alla fine tutte queste speranze tornarono vane. In prima morì il conte Carlo nel mezzo della speranza delle sue vittorie: la cui morte ancora migliorò le condizioni dei Fiorentini, se la vittoria che da quella nacque si fusse saputa usare. Perchè intesasi la morte del conte, subito le genti della Chiesa, che erano di già tutte insieme a Perugia, presero speranza di poter opprimere le genti fiorentine, ed uscite in campagna posero i loro alloggiamenti sopra il lago propinguo a' nimici a tre miglia. Dall'altra parte Iacopo Guicciardini, il quale si trovava di

- Law

quello esercito commissario, con il consiglio del magnifico Ruberto da Rimini, il quale, morto il conte Carlo, era rimaso il primo ed il più riputato di quello esercito, cognosciuta la cagione dell' orgoglio dei nimici, diliberarono aspettargli; talchè venuti alle mani accanto al lago, dove già Annibale cartaginese dette quella memorabile rotta a' Romani, furono le genti della Chiesa rotte. La qual vittoria fu ricevuta in Firenze con laude de' capi e piacere di ciascuno; e sarebbe stata con onore ed utile di quella impresa, se i disordini, che nacquero nello esercito che si trovava a Poggibonzi, non avessero ogni cosa perturbato. E così il bene che fece l'uno esercito, fu dall'altro interamente distrutto; perchè avendo quelle genti fatto preda sopra il Sanese, venne nella divisione d'essa differenza intra il marchese di Ferrara e quello di Mantova. Talchè venuti all'armi, con ogni qualità d'offesa si assalirono, e fu tale, che giudicando i Fiorentini non si potere più d'ambiduoi valere, si consenti che il marchese di Ferrara con le sue genti se ne tornasse a casa.

Indebolito adunque quello esercito, e rimaso senza capo. e governandosi in ogni parte disordinatamente, il duca di Calavria che si trovava con l'esercito suo propinguo a Siena, prese animo di venirgli a trovare; e così fatto come pensato, le genti fiorentine veggendosi assalire, non nell'armi, non nella moltitudine, ch' erano al nimico superiori, non nel sito dove erano, che era fortissimo, si confidarono, ma senza aspettare non che altro di vedere il nimico, alla vista della polvere si fuggirono, ed a' nimici le munizioni, i cariaggi e l'artiglierie lasciarono; di tauta poltroneria e disordine erano allora quelli eserciti ripieni, che nel voltare un cavallo la testa o la groppa, dava la perdita o la vittoria d'una impresa. Riempiè questa rotta i soldati del re di preda, ed i Fiorentini di spavento: perchè non solo la città loro si trovava dalla guerra, ma ancora da una pestilenza gravissima afflitta, la quale aveva in modo occupata la città, che tutti i cittadini per fuggire la morte, per le loro ville s' erano ritirati. Questo fece ancora questa rotta più spaventevole, perchè quelli cittadini, che per la Val di Pesa e per la Val d'Elsa avevano le loro possessioni, sendosi ridotti in quelle, seguita la rotta,

subito come meglio poterono, non solamente con i figliuoli e robe loro, ma con i loro lavoratori a Firenze corsero. Talché pareva che si dubitasse, che ad ognora il nimico alla città si potesse presentare. Quelli che alla cura della guerra erano preposti, veggendo questo disordine, comandarono alle genti, ch' erano state nel Perugino vittoriose, che, lasciata l'impresa contra a' Perugini, venissero in Val d' Elsa per opporsi al nimico, il quale dopo la vittoria senza alcuno contrasto scorreva il paese. E benchè quelle avessero stretta in modo la città di Perugia, che ad ognora se n'aspettasse la vittoria, nondimeno volleno i Fiorentini prima difendere il loro, che cercare d'occupare quello d'altri. Tanto che quello esercito, levato dai suoi felici successi, fu coudotto a S. Casciano castello propinquo a Firenze a otto miglia, giudicando non si potere altrove far testa, insino a tanto che le reliquie dell' esercito rotto fussero insieme. I nimici dall'altra parte, quelli ch' erano a Perugia liberi, per la partita delle genti fiorentine divenuti audaci, grandi prede nell'Aretino e nel Cortonese ciascun giorno facevano: e quelli altri, che sotto Alfonso duca di Calavria avevano a Poggibonzi vinto, s'erano di Poggibonzi prima, e di Vico dipoi insignoriti, e Certaldo messo a sacco; e falle queste espugnazioni e prede, andarono col campo al castello di Colle, il quale in quelli tempi era stimato fortissimo, e avendo gli uomini allo stato di Firenze fedeli, potette tenere tanto a bada il nimico che si fussero ridotte le genti insieme. Avendo adunque i Fiorentini raccozzate le genti tutte a S. Casciano, ed espugnando i nimici con ogni forza Colle, diliberarono d'appressarsi a quelli, e dar animo a' Colligiani a difendersi, e perchè i nimici avessero più rispetto a offendergli, avendo gli avversari propinqui. Fatta questa diliberazione, levarono il campo da S. Casciano, e posonlo a S. Giminiano propinguo a cinque miglia a Colle, donde con i cavalli leggeri e con altri più espediti soldati ciascun di il campo del duca molestavano. Nondimeno ai Colligiani non era sufficiente questo soccorso; perchè mancando delle loro cose necessarie, a' di 13 di novembre si dierono con dispiacere de' Fiorentini, e con massima letizia de' nemici, e massimamente de' Sanesi, i quali oltre al comune odio che portano alla città di Firenze, l'avevano con i Colligiani particolare.

Era di già il verno grande, e i tempi sinistri alla guerra, tanto che il papa e il re mossi o da volere dare speranza di pace, o da volere godersi le vittorie avute più pacificamente, offersero tregua a' Fiorentini per tre mesi, e dierono dieci giorni tempo alla risposta, la quale fu accettata subito. Ma come avviene a ciascuno, che più le ferite, raffreddi che sono i sangui, si sentono, che quando le si ricevono, questo breve riposo fece cognoscere più a' Fiorentini i sostenuți affanni. e i cittadini liberamente e senza rispetto accusavano l'uno l'altro, e manifestavano gli errori nella guerra commessi; mostravano le spese invano fatte, le gravezze ingiustamente poste; le quali cose non solamente ne' circuli intra i privati, ma ne' consigli pubblici animosamente parlavano, E prese tanto ardire alcuno; che voltosi a Lorenzo de' Medici gli disse: Questa città è stracca, e non vuole più guerra. e perciò era necessario che pensasse alla pace. Onde che Lorenzo, cognosciuta questa necessità, si ristrinse con quelli amici, che pensava più fedeli e più savi, e prima conclusono, veggendo i Vineziani freddi e poco fedeli, il duca pupillo e nelle civili discordie implicato, che fusse da cercare con nuovi amici nuova fortuna. Ma stavano dubbi nelle cui braccia fusse da rimettersi, o del papa o del re. Ed esaminato tutto, approvarono l'amicizia del re, come più stabile e più sicura; perchè la brevità della vita de' papi, la variazione della successione, il poco timore che la Chiesa ha de' principi, i pochi rispetti ch' ella ha nel prendere i partiti, fa che un principe secolare non può in un pontefice interamente confidare, nè può sicuramente accomunare la fortuna sua con quello. Perchè chi è nelle guerre e pericoli del papa amico, sarà nelle vittorie accompagnato, e nelle rovine solo; sendo il pontefice dalla spirituale potenza e riputazione sostenuto e difeso. Diliberato adunque, che fusse a maggiore profitto guadagnarsi il re, giudicarono non si poter fare meglio nè con più certezza che con la presenza di Lorenzo; perchè quanto più con quel re s'usasse liberalità, tanto più credevano potere trovare rimedi alle nimicizie passate. Avendo pertanto

Lorenzo fermo l'animo a questa andata, raccomandò la città e lo stato a messer Tommaso Soderini, ch'era in quel tempo gonfaloniere di giustizia, e al principio di decembre parti di Firenze, e arrivato a Pisa scrisse alla Signoria la cagione della sua partita. E quelli Signori per onorarlo, e perchè ei potesse trattare con più riputazione la pace col re, lo fecero oratore per il popolo fiorentino, e gli dettero autorità di collegarsi con quello, come a lui paresse meglio per la sua Repubblica.

In questi medesimi tempi il signor Ruberto da S. Severino insieme con Lodovico e Ascanio, perchè Sforza loro fratello era morto, riassalirono di nuovo lo stato di Milano per tornare nel governo di quello; e avendo occupata Tortona, ed essendo Milano e tutto quello stato in arme, la duchessa Bona fu consigliata ripatriasse gli Sforzeschi, e per levare via quelle civili contese gli ricevesse in stato. Il principe di questo consiglio fu Antonio Tassino Ferrarese, il quale nato di vil condizione, venuto a Milano pervenne alle mani del duca Galeazzo, e alla duchessa sua donna per cameriere lo concesse. Questi o per essere bello di corpo, o per altra sna segreta virtù, dopo la morte del duca sali in tanta riputazione appresso alla duchessa, che quasi lo stato governava; il che dispiaceva assai a messer Cecco, uomo per prudenza e per lunga pratica eccellentissimo: tantochè in quelle cose poteva e con la duchessa e con gli altri del governo di diminuire l'autorità del Tassino s'ingegnava. Di che accorgendosi quello, per vendicarsi delle ingiurie, e per avere appresso chi da messer Cecco lo difendesse, confortò la duchessa a ripatriare gli Sforzeschi; la quale seguitando i suoi consigli, senza conferire cosa alcuna con messer Cecco, gli rinatriò. Donde che quello le disse: Tu hai preso un partito, il quale torrà a me la vita, e a te lo stato. Le quali cose poco dipoi intervennero; perchè messer Cecco fu dal signor Lodovico fatto morire, ed essendo dopo alcun tempo stato cacciato del ducato il Tassino, la duchessa ne prese tanto sdegno, che la si parti di Milano, e rinunziò nelle mani di Lodovico il governo del figliuolo, Restato adunque Lodovico solo governatore del ducato di Milano, fu come si dimostrerà, cagione della rovina d' Italia.

Era partito Lorenzo de' Medici per andare a Napoli, e la triegua intra le parti vegghiava, quando fuora di ogni espettazione Lodovico Fregoso, avuta certa intelligenza con alcuno Serezanese, di furto entrò con armati in Serezana, e quella terra occupò, e quello che vi era per il popolo fiorentino prese prigione. Questo accidente dette gran dispiacere a'principi dello stato di Firenze, perchè si persuadevano che tutto fusse seguito con ordine del re Ferrando. E si dolsono col duca di Calavria, ch' era con l'esercito a Siena, d'essere durante la triegua con nuova guerra assaliti. Il quale fece ogni dimostrazione e con lettere e con ambasciate, che tal cosa fusse nata senza consentimento del padre o suo. Pareva nondimeno ai Fiorentini essere in pessime condizioni, vedendosi vuoti di danari, il capo della Repubblica nelle mani del re, e avere una guerra antica con il re e col papa, e una nuova con i Genovesi, ed essere senza amici, perchè nei Vineziani non speravano, e del governo di Milano piuttosto temevano, per esser vario e instabile. Solo restava ai Fiorentini una speranza di quello che avesse Lorenzo dei Medici a trattare col re.

Era Lorenzo per mare arrivato a Napoli, dove non solamente dal re, ma da tutta quella città fu ricevuto onoratamente e con grande espettazione, perchè essendo nata tanta guerra solo per opprimerlo, la grandezza de' nimici ch' egli aveva avuti l' aveva fatto grandissimo. Ma arrivato alla presenza del re, ei disputò in modo delle condizioni d'Italia. degli umori dei principi e popoli di quella, e quello che si poteva sperare nella pace, e temere nella guerra, che quell re si maravigliò più, poichè l'ebbe udito, della grandezza dell' animo suo e della destrezza dell' ingegno e gravità del. giudicio, che non s'era prima dell'avere egli solo potuto sostenere tanta guerra maravigliato. Tanto ch' egli raddoppiò gli onori, e cominciò a pensare, come piuttosto e'lo avesse a lasciare amico che a tenerlo nimico. Nondimeno con varie cagioni dal dicembre al marzo l'intrattenne per fare non solamente di lui duplicata esperienza, ma della città. Perchè non mancavano a Lorenzo in Firenze nimici, che avrebbero avuto desiderio che il re l'avesse rifenuto, e come lacopo



Piccinino trattato; e sotto ombra di dolersene per tutta la città ne parlavano, e nelle diliberazioni pubbliche a quello che fusse in favore di Lorenzo s' opponevano. E avevano con questi loro modi sparsa fama, che se il re l'avesse molto tempo tenuto a Napoli, che in Firenze si muterebbe governo. Il che fece che il re soprassedè d'espedirlo quel tempo, per vedere se in Firenze nasceva tumulto alcuno. Ma veduto come le cose passavano quiete, a' di sei di marzo nel meccelixxix lo licenziò, e prima con ogni generazione di beneficio e dimostrazione d'amore se lo guadagnò, e intra loro nacquero accordi perpetui a conservazione dei comuni stati. Tornò pertanto Lorenzo in Firenze grandissimo, s'egli se n'era partito grande, e fu con quella allegrezza dalla città riceyuto, che le sue grandi qualità e i freschi meriti meritavano, avendo esposto la propria vita per rendere alla patria sua la pace. Per che duoi giorni dopo l' arrivata sua si pubblicò l' accordo fatto intra la Repubblica di Firenze e il re, per il quale si obbligavano ciascuno alla conservazione dei comuni stati, e delle terre tolte nella guerra ai Fiorentini fusse in arbitrio del re il restituirle, e che i Pazzi posti nella torre di Volterra si liberassero, ed al duca di Calavria per certo tempo certe quantità di danari si pagassero.

Questa pace subito che fu pubblicata riempiè di sdegno il papa ed i Vineziani; perchè al papa pareva essere stato poco stimato dal re, e i Vineziani dai Fiorentini; che sendo stato l'uno e gli altri compagni nella guerra, si dolevano non avere parte nella pace. Questa indegnazione intesa e creduta a Firenze subito dette a ciascheduno sospetto, che da questa pace fatta non nascesse maggiore guerra. In modo che i principi dello stato diliberarono di ristrignere il governo, e che le diliberazioni importanti si riducessero in minore numero; e fecero un Consiglio di settanta cittadini con quella autorità gli poterono dare maggiore nell'azioni principali, Questo nuovo ordine fece fermare l'animo a quelli, che volessero cercare nuove cose. E per darsi riputazione, prima che ogni cosa accettarono la pace fatta da Lorenzo col re: destinarono oratori al papa, ed a quello messer Antonio Ridolfi e Piero Nasi mandarono. Nondimeno, nonostante questa pace, Alfonso duca di Calavria non si partiva con l'esercito da Siena, mostrando essere ritenuto dalle discordie di quelli cittadini, le quali furono tante, che dove egli era alloggiato fuora della città, lo ridussero in quella, e lo fecero arbitro delle differenze loro. Il duca, presa questa occasione, molti di quelli cittadini puni in danari, molti ne giudicò alle carceri, molti all'esilio, ed alcuni alla morte; tanto che con questi modi egli diventò sospetto non solamente ai Sanesi. ma ai Fiorențini, che non si volesse di quella città far principe. Ne vi si cognosceva alcuno rimedio, trovandosi la città in nuova amicizia col re, ed al papa ed ai Vineziani nimica. La qual suspizione non solamente nel popolo universale di Firenze, sottile interprete di tutte le cose, ma nei principi dello stato appariva; ed afferma ciascuno, la città nostra non essere mai stata in tanto pericolo di perdere la libertà. Ma Iddio che sempre in simili estremità ha di quella avuta particolar cura, fece nascere un accidente insperato, il quale dette al re ed al papa ed ai Vineziani maggiori pensieri che quelli di Toscana. Era Maumetto gran Turco andato con un grandissimo

l'ostinazione nell'espugnazione di quella terra grandissima, la trovò maggiore negli assediati, i quali con tanta virtù da tanto impeto si difesero, che Maumetto fu forzato da quello assedio partirsi con vergogna. Partito pertanto da Rodi, parte della sua armata sotto Iacometto Bascià se ne venne verso la Valona, e, o che quello vedesse la facilità dell' impresa, o che pure il signore glielo comandasse, nel costeggiare l'Ita-1480, lia pose in un tratto quattro mila soldati in terra; ed assaltata la città di Otranto, subito la prese e saccheggiò, e tutti gli abitatori di quella ammazzò. Dipoi con quelli modi gli occorsero migliori, e dentro in quella e nel porto s'affortificò, e riduttovi buona cavalleria, il paese circostante correva e predava. Veduto il re questo assalto, e cognosciuto di quanto principe la fusse impresa, mandò per tutto nunzi a significarlo, ed a domandare contra al comune nimico aiuti, e con grande instanzia rivocò il duca di Calavria e le sue genti, che erano a Siena.

esercito a campo a Rodi, e quello avea per molti mesi combattuto; nondimeno ancora che le forze sue fussero grandi, e

Questo assalto quanto egli perturbò il duca ed il resto d'Italia, tanto rallegrò Firenze e Siena, parendo a questa di avere riavuta la sua libertà, ed a quella di essere uscita di quelli pericoli, che gli facevano temere di perderla. La quale opinione accrebbero le doglienze che il duca fece nel partire di Siena, accusando la fortuna, che con uno insperato e non ragionevole accidente gli aveva tolto l'imperio di Toscana. Questo medesimo caso fece al papa mutare consiglio, e dove prima non aveva mai voluto ascoltare alcuno oratore fiorentino, diventò intanto più mite; ch' egli udiva qualunque della universale pace gli ragionava. Tanto che i Fiorentini furono certificati, che quando s'inclinassero a domandare perdono al papa, che lo troverebbero. Non parve adunque di lasciare passare questa occasione, e mandarono al pontefice dodici ambasciatori, i quali poi che furono arrivati a Roma, il papa con diverse pratiche prima che desse loro audienza gl'intrattenne. Pure alla fine si fermò intra le parti come per lo avvenire s' avesse a vivere, e quanto nella pace e quanto nella guerra per ciascuna d' esse a contribuire. Vennero dipoi gli ambasciatori ai piedi del pontefice, il quale in mezzo dei suoi cardinali con eccessiva pompa gli aspettava. Escusarono costoro le cose seguite, ora accusandone la necessità, ora la malignità d'altri, ora il furore popolare e la giusta ira sua, e come quelli sono infelici, che sono forzati o combattere o morire. E perchè ogni cosa si doveva sopportare per fuggire la morte, avevano sopportato la guerra, gl'interdetti, e l'altre incomodità che s' erano tirate dietro le passate cose, perchè la loro Repubblica fuggisse la servitù, la quale suole essere la morte delle città libere. Nondimeno se ancora che forzati avessero commesso alcuno fallo, erano per tornare a menda, e confidavano nella clemenza sua, la quale ad esempio del sommo Redentore saria per riceverli nelle sue pietosissime braccia. Alle quali scuse il papa rispose con parole piene di superbia e d'ira, rimproverando loro tutto quello che nei passati tempi avevano contro alla Chiesa commesso: nondimeno per conservare i precetti di Dio era contento concedere loro quel perdono che e' domandavano; ma che faceva loro intendere, come eglino avevano ad ubbidire,

e quando eglino rompessero l' ubbidienza, quella libertà che sono stati per perdere ora, e' perderebbero poi, e giustamente; perché coloro sono meritamente liberi, che nelle buone, non nelle cattive opere si esercitano, perchè la libertà male usata offende sè stessa ed altri; e potere stimare poco Dio e meno la Chiesa non è ufficio d' uomo libero, ma di sciolto, e più al male che al bene inclinato; la cui correzione non solo ai principi, ma a qualunque cristiano appartiene; talchè delle cose passate s'ayeyano a dolere di loro, che ayeyano con le cattive opere dato cagione alla guerra, e con le pessime nutritala; la quale si era spenta più per la benignità d'altri, che per i meriti loro. Lessesi poi la formula dell'accordo e della benedizione; alla quale il papa aggiunse, fuori delle cose praticate e ferme, che se i Fiorentini volevano godere il frutto della benedizione, tenessero armate di loro danari quindici galee tutto quel tempo che il Turco combattesse il regno. Dolsonsi assai gli oratori di questo peso posto sopra all'accordo fatto, nè poterono in alcuna parte per alcun mezzo o favore e per alcuna doglienza alleggerirlo. Ma tornati a Firenze, la Signoria per fermar questa pace mandò oratore al papa messer Guidantonio Vespucci, che di poco 1481, tempo innanzi era tornato di Francia. Questi per la sua prudenza ridusse ogni cosa a termini sopportabili, e dal pontefice molte grazie ottenne; il che fu segno di maggiore riconciliazione.

Avendo pertanto i Fiorentini ferme le loro cose col papa, ed essendo libera Siena, e loro dalla paura del re per la partita di Toscana del duca di Calavria, e seguendo la guerra dei Turchi, strinsero il re per ogni verso alla restituzione delle loro castella, le quali il duca di Calavria partendosi aveva lasciate nelle mani dei Sanesi. Dondechè quel re dubitava che i Fiorentini in tanta sua necessità non si spiccassero da lui, e con il movore guerra ai Sanesi gl'impedissero gli aiuti, che dal papa e dagli altri Italiani sperava. E perciò fu contento che le si restituisero, e con novoi obblighi di nuovo i Fiorentini s'obbligò. E così la forza e la necessità, non le scritture e gii obblighi, fa osservare ai principi la fede. Ricevute adunque le castella, e ferma questa nuova confede-

razione, Lorenzo dei Medici riacquistò quella riputazione che prima la guerra, e dipoi la pace, quando del re si dublitava, gli aveva tolta. E non mancava in quelli tempi chi lo calunniasse apertamente, dicendo che per salvare sè egli aveva venduta la sua patria; e come nella guerra s' erano perdute lo terre, e nella pace si perderebbe la libertà. Ma riavute le terre, e fermo col re onorevole accordo, e ritornata la città nell' antica riputazione sua, in Firenze città di parlare avida, e che le cose dai successi e non dai consigli giudica, si mutò ragionamento; e celebravasi Lorenzo insino al cielo, diendo che la sua prudenza aveva saputo guadagnarsi nella pace quello, che la cattiva fortuna gli aveva tolto nella guerra; e come egli aveva potto più il consiglio e giudizio suo, che l'armi e le forze del nimico.

Avevano gli assalti del Turco differita quella guerra, la quale per lo sdegno che il papa ed i Vineziani avevano preso per la pace fatta, era per nascere. Ma come il principio di quello assalto fu insperato, e cagione di molto bene, così il fine fu inaspettato, e cagione d'assai male; perchè Maumetto gran Turco morì fuor d'ogni opinione; e venuta intra i figliuoli discordia, quelli che si trovavano in Puglia dal loro signore abbandonati, concessero d'accordo Otranto al re. Tolta via adunque questa paura, che teneva gli animi del papa e dei Vineziani fermi, ciascuno temeva di nuovi tumulti. Dall' una parte erano in lega papa e Vineziani : con questi erano Genovesi. Sanesi ed altri minori potenti. Dall'altra erano Fiorentini, re e duca; ai quali s'accostavano Bolognesi e molti altri signori. Desideravano i Vineziani d'insignorirsi di Ferrara, e pareva loro avere cagione ragionevole alla impresa, e speranza certa di conseguirla. La cagione era, perchè il marchese affermaya non essere più tenuto a ricevere il Visdomine ed il sale da loro, sendo per convenzione fatta, che dopo settanta anni dell' uno e dell' altro carico quella città fusse libera. Rispondevano dall'altro canto i Vineziani, che quanto tempo riteneva il Polesine. tanto doveva ricevere il Visdomine ed il sale. E non ci volendo il marchese acconsentire, parve ai Vineziani d'avere giusta presa di prendere l'armi, e comodo tempo a farlo, veg-



gendo il papa contro ai Fiorentini ed al re pieno di sdegno.

E per guadagnarselo più, sendo ito il conte Girolamo a Vi1488. nezia, fu da loro onoratissimamente ricevuto, e donatogli la
città e la gentiligia loro, segno sempre di onore grandissimo
a qualunque la donano. Avevano per essere presti a quella
guerra posti nuovi dazi, e fatto capitano del loro esercito il
signor Ruberto da San Severino, il quale sdegnato col signore Lodovico governatore di Milano s' era fuggito a Tortona, e quivi fatti alcuni tumulti andatone a Genova, dove
sendo, fu chiamato dai Vineziani, e fațto delle loro armi
principe.

Queste preparazioni a nuovi moli cognosciute dalla lega ayversa, fecero che quella ancora si preparasse alla guerra. E il duca di Milano per suo capitano elesse Federigo signore d' Urbino, i Fiorentini il signor Costanzo di Pesaro. E per tentare l' animo del papa, e chiarirsi se i Vineziani con suo consentimento movevano guerra a Ferrara, il re Ferrando mandò Alfonso duca di Calavria col suo esercito sopra il Tronto, e domandò passo al papa per andare in Lombardia al soccorso del marchese; il che gli fu dal papa al tutto negato. Tanto che parendo al re ed ai Fiorentini essere certificati dell'animo suo, diliberarono strignerlo con le forze, acciocchè per necessità egli diventasse loro amico, o almeno dargli tanti impedimenti, che non potesse ai Vineziani porgere ainti, perchè già quelli erano in campagna, ed avevano mosso guerra al marchese, e scorso prima il paese suo, e poi posto lo assedio a Figarolo, castello assai importante allo stato di quel signore. Avendo pertanto il re ed i Fiorentini diliberato d'assalire il pontefice. Alfonso duca di Calavria scorse verso Roma, e con l'aiuto de' Colonnesi, che s'erano congiunti seco perchè gli Orsini s' erano accostati al papa, faceva assai danni nel paese; e dall'altra parte le genti fiorentine assalirono con messer Niccolò Vitelli Città di Castello, e duella città occuparono, e ne cacciarono messer Lorenzo che per il papa la teneva, e di quella fecero come principe messer Niccolò.

Trovavasi pertanto il papa in massime angustie, perchè Roma dentro dalla parte era perturbata, e fuora il paese dai nimici corso. Nondimeno come uomo animoso, e che voleva vincere e non cedere al nimico, condusse per suo capitano il magnifico Ruberto da Rimini; e fattolo venire in Roma, dove tutte le sue genti d'arme aveva ragunate, gli mostrò quanto onore gli sarebbe, se contro alle forze d' un re egli liberasse la Chiesa da quelli affanni ne' quali si trovava; e quanto obbligo non solo egli, ma tutti i suoi successori arebbero seco, e come non solo gli uomini, ma Iddio sarebbe per ricognoscerlo. Il magnifico Ruberto, considerate prima le genti d'arme del papa e tutti gli apparati suoi, lo confortò a fare quanta più fanteria e' poteva; il che con ogni studio e celerità si mise ad effetto. Era il duca di Calavria propinguo a Roma, in modo che ogni giorno correva e predava insino alle porte della città; la qual cosa fece in modo indegnare il popolo Romano, che molti volontariamente s'offersero ad essere col magnifico Ruberto alla liberazione di Roma, i quali furono tutti da quel signore ringraziati e ricevuti. Il duca sentendo questi apparati si discostò alguanto dalla città, pensando che trovandosi discosto il magnifico Ruberto non avesse animo ad andarlo a trovare, e parte aspettava Federigo suo fratello, il quale con puova gente gli era mandato dal padre, Il magnifico Ruberto vedendosi quasi al duca di gente d'arme uguale, e di fanteria superiore, uscì ischierato di Roma, e pose uno alloggiamento propinquo a due miglia al nimico. Il duca veggendosi gli avversari addosso fuori di ogni sua opinione, giudicò convenirgli o combattere, o come rotto fuggirsi. Ondechè quasi costretto, per non fare cosa indegna d' un figliuolo d' un re, dilibero combattere; e volto il viso al nimico, ciascuno ordinò le sue genti in quel modo, che allora si ordinavano, e si condussero alla zuffa, la quale durò insino al mezzogiorno. E fu questa giornata combattuta con più virtu, che alcun' altra che fusse stata fatta in cinquanta anni in Italia; perchè vi mori tra l'una parte e l'altra più che mille uomini, Ed il fine d'essa fu per la Chiesa glorioso, perchè la moltitudine delle sue fanterie offesero in modo la cavalleria ducale, che quella fu costretta a dare la volta; e sarebbe il duca rimaso prigione, se da molti Turchi di quelli ch' erano stati a Otranto, ed allora militavano seco, non fusse stato salvato. Avuto 11 magnifico Ruberto questa vittoria tornò come trionfante in Roma, la quale egli potette godere poco, perchè avendo per lo affanno del giorno hevuta assai acqua, se gli mosse un flusso, che in pochi giorni l'ammazzo. Il corpo del quale fu dal papa con ogni qualità di none nonerato. Avuta il pontefice questa vittoria, mandò subito il conte verso Città di Castello, per vedere di restituire a messer Lorenzo quella terra, e parte tentare la città di Rimino. Perchè sondo dopo la morte del magnifico Ruberto rimaso di lui in guardia della donna un solo piccolo figliudo, pensava che gli fusse facile occupare quella città. Il che gli sarebbe felicemente succeduto, se quella donna dai Fiorentini non fusso stata difesa; i quali se gli poposero in modo con le forze, che non polette nè contro a Castello, nè contro a Rimino fare alcune neffetto.

Mentrechè queste cose in Romagna ed a Roma si travagliavano, i Vineziani avevano occupato Figarolo, e con le genți loro passato il Po, ed il campo del duca di Milano e del marchese era in disordine; perchè Federigo conte d'Urbino s'era ammalato, e fattosi portare per curarsi a Bologna, si mori. Talchè le cose del marchese andavano declinando, ed a' Vineziani cresceva ciascun di la speranza di occupare Ferrara. Dall' altra parte il re ed i Fiorentini facevano ogni opera per ridurre il papa alla voglia loro, e non essendo succeduto di farlo cedere alle armi, lo minacciavano del Concilio, il quale già dall' imperatore era stato pronunziato per Basilea. Onde che per mezzo degli oratori di quello, che si trovavano a Roma, e de' primi cardinali, i quali la pace desideravano, fu persuaso e stretto il papa a pensare alla pace ed all' unione d'Italia. Onde che il pontefice per timore, e anche per vedere come la grandezza de' Vineziani era la rovina della Chiesa e d'Italia, si volse all'accordarsi con la lega, e mandò suoi nunzj a Napoli; dove per cinque anni fecero lega papa, re, duca di Milano e Fiorentini, riservando il luogo a' Vineziani ad accettarla. Il cho seguito, fece il papa intendere a' Vineziani, che si astenessero dalla guerra di Ferrara. A che i Vineziani non volleno acconsentire, anzi con maggiori forze si prepararono alla guerra. Ed avendo rette le genti del duca e del marchese ad Argenta, s'erano in modo appressati a Ferrara, ch'eglino avevano posti nel parco del marchese gli alloggiamenti loro.

Ondechè alla lega non parve da differire più di porgere gagliardi aiuti a quel signore, e fecero passare a Ferrara il duca di Calavria con le genti sue e con quelle del papa. E 1483. similmente i Fiorentini tutte le loro genti vi mandarono; e per meglio dispensare l'ordine della guerra, fece la lega una dieta a Cremona, dove convenne il legato del papa col conte Girolamo, il duca di Calavria, il signor Lodovico, e Lorenzo de' Medici con molti altri principi Italiani, nella quale intra questi principi si divisonno (\*) tutti i modi della futura guerra. E perchè eglino giudicavano, che Ferrara non si polesse meglio soccorrere che con il fare una diversione gagliarda, volevano che il signor Lodovico acconsentisse a rompere guerra a' Vineziani per lo stato del duca di Milano. A che quel signore non voleva acconsentire, dubitando di non si tirare una guerra addosso da non la potere spegnere a sua posta. E perciò si diliberò di fare alto con tutte le genti a Ferrara, e messi insieme quattro mila uomini d'arme e otto mila fanti, andarono a trovare i Vineziani, i quali avevano due mila dugento uomini d'arme e sei mila fanti. Alla lega parve la prima cosa d'assalire l'armata che i Vineziani avevano nel Po, e quella assalita appresso al Bondeno ruppero con perdita di più che dugento legni, dove rimase prigione messer Antonio Justiniano provveditore dell' armata, I Vineziani, poiche videro Italia tutta unita loro contro, per darsi più riputazione avevano condotto il duca dello Reno con dugento uomini d'arme. Onde che avendo ricevuto questo danno dell'armata mandarono quello con parte del loro esercito a tenere a bada il nimico, ed il signor Ruberto da San Severino fecero passare l' Adda con il restante dello esercito loro, ed accostarsi a Milano, gridando il nome del duca e di madonna Bona sua madre; perchè credettono per questa via fare novità in Milano, stimando il signor Lodovico ed il governo suo fusse in quella città odiato. Questo assalto portò seco nel



<sup>(\*)</sup> Le antiché edizioni: divisono, che potrebbe stare se fosse segnato d'un accento sulla penultima per distinguerlo dal passato del verbo dividere.

principio assai terrore, e messe in arme quella città. Nondimeno partori fine contrario al disegno de' Vineziani; perchè quello che il signore Lodovico non aveva voluto acconsentire. questa ingiuria fu cagione ch' egli acconsentisse. E perciò lasciato il marchese di Ferrara alla difesa delle cose sue, con quattro mila cavalli e due mila fanti, il duca di Calavria con dodici mila cavalli e cinque mila fanti entrò nel Bergamasco, e di quivi nel Bresciano, e dipoi nel Veronese, e quelle tre città, senza che i Vineziani vi potessero fare alcuno rimedio, quasi che di tutti i loro contadi spogliò; perchè il signor Ruberto con le sue genti con fatica poteva salvare quelle città. Dall'altra banda ancora il marchese di Ferrara aveva ricuperata gran parte delle cose sue; però che il duca dello Reno, che gli era allo incontro, non poteva opporsegli, non avendo più che due mila cavalli e mille fanti. E così . tutta quella state dell'anno mcccclxxxiit si combatté felicemente per la lega.

1484. Venuta poi la primavera del seguente anno, perchè la vernata era quietamente trapassata, si ridussero gli eserciti in campagna. E la lega per potere con più prestezza opprimere i Vineziani, aveva messo tutto l' esercito suo insieme, e facilmente, se la guerra si fusse come l'anno passato mantenuta, si toglieva a' Vineziani tutto lo stato tenevano in Lombardia: perchè s'erano ridotti con sei mila cavalli e cinque mila fanti, ed avevano all'incontro tredici mila cavalli e sei mila fanti, perchè il duca dello Reno, fornito l'anno della sua condotta, se n' era ito a casa. Ma come avviene spesso, dove molti d'uguale autorità concorrono, il più delle volte la disunique loro dà la vittoria al nimico; sendo morto Federigo Gonzaga marchese di Mantova, il quale con la sua autorità teneva in fede il duca di Calavria ed il signor Lodovico, cominciò tra quelli a nascere dispareri, e da' dispareri gelosia. Perchè Giovangaleazzo duca di Milano era già in età da poter prendere il governo del suo stato, ed avendo per moglie la figliuola del duca di Calavria, desiderava quello, che non Lodovico, ma il genero lo stato governasse. Cognoscendo pertanto Lodovico questo desiderio del duca, diliberò di torgli la comodità d' eseguirlo. Questo sospetto di Lodovico cognosciuto

da' Vineziani fu preso da loro per occasione, e giudicarono potere, come sempre avevano fatto, vincere con la pace. poichè con la guerra avevano perduto; e praticato segretamente intra loro ed il signor Lodovico l'accordo, l'agosto del MCCCCLXXXIV lo conchiusono. Il quale, come venne a notizia degli altri confederati, dispiacque assai, massimamente poi che e' videro che a' Vineziani s' avevano a restituire le terre tolte, e lasciare loro Rovigo ed il Polesine, ch'eglino avevano al marchese di Ferrara occupato, ed appresso riaver tutte quelle preminenze, che sopra quella città per antico avevano avute. E pareva a ciascono d' avere fatto una guerra. dove s' era speso assai, ed acquistato nel trattarla onore, e nel finirla vergogna, poichè le terre prese s' erano rendute, e non ricuperate le perdute. Ma furono costretti i collegati ad accettarla, per essere per le spese stracchi, e per non volere far prova più per i difetti ed ambizione d'altri della fortuna loro.

Mentrechè in Lombardia le cose in tal forma si governavano, il papa mediante messer Lorenzo strigneva Città di Castello per cacciarne Niccolò Vitelli, il quale dalla lega per tirare il papa alla voglia sua era stato abbandonato. E nello strignere la terra, quelli che di dentro erano partigiani di Niccolò uscirono fuora, e venuti alle mani con gli nimici gli ruppero. Ondechè il papa rivocò il conte Girolamo di Lombardia, e fecelo venire a Roma per instaurare le forze sue, e ritornare a quella impresa. Ma giudicando dipoi che fusse meglio guadagnarsi messer Niccolò con la pace, che di nuovo assalirlo con la guerra, s' accordo seco, e con messer Lorenzo suo avversario in quel modo potette migliore lo riconciliò. A che lo costrinse più un sospetto di nuovi tumulti, che l'amore della pace; perchè vedeva intra Colonnesi ed Orsini destarsi maligni umori. Fu tolto dal re di Napoli agli Orsini nella guerra tra lui ed il papa il contado di Tagliacozzo, e dato ai Colonnesi che seguitavano le parti sue. Fatta dipoi la pace tra il re ed il papa, gli Orsini per virtù delle convenzioni lo domandavano. Fu molte volte dal papa a' Colonnesi significato che lo restituissero; ma quelli nè per prieghi degli Orsini, nè per minacce del papa alla restituzione non condiscesero, anzi di nuovo gli Orsini con prede (\*) ed altre simili ingiurie offesero. Donde non potendo il pontefice comportarie, mosse tutte le sue forze insieme e quelle degli Orsini contra di loro, ed a quelli le case avevano in Roma saccheggio, e chi quelle volle difendere ammazzo e prese, e della maggior parte de loro castelli gli spogliò. Tanto che quelli tumulti non per pace, ma per afflizione d'una parte posserono.

Non furono ancora a Genova ed in Toscana le cose quiete; perchè i Fiorentini tenevano il conte Antonio da Marciano con gente alle frontiere di Serezana, e mentre che la guerra durò in Lombardia, con iscorrerie e simili leggeri zuffe i Serezanesi molestavano; ed in Genova Battistino Fregoso doge di quella città, fidandosi di Pagolo Fregoso arciyescovo, fu preso con la moglie e con i figliuoli da lui, e ne fece sè principe. L'armata ancora vineziana aveva assalito il regno, ed occupato Gallipoli, e gli altri luoghi allo intorno infestava, Ma, seguita la pace in Lombardia, tutti i tumulti posarono, eccetto che in Toscana ed a Roma; perchè il papa pronunciata la pace, dopo cinque giorni mori, o perchè fusse il termine di sua vita venuto, o perchè il dolore della pace fatta come nimico a quella l'ammazzasse, Lasciò pertanto questo pontefice quella Italia in pace, la quale vivendo aveva sempre tenuta in guerra. Per la costui morte fu subito Roma in arme. Il conte Girolamo si ritirò con le sue genti a canto al castello; gli Orsini temevano che i Colonnesi non volessero vendicare le fresche ingiurie. I Colonnesi ridomandavano le case e castelli loro; onde seguirono in pochi giorni uccisioni, ruberie e jucendi in molti luoghi di quella città. Ma avendo i cardinali persuaso al conte, che facesse ristituire il castello nelle mani del Collegio, e che se ne andasse nei suoi stati, e liberasse Roma dalle sue armi, quello, desiderando di farsi benivolo il futuro pontefice, ubbidi, e ristituito il castello al Collegio se ne andò a Imola. Dondechè liberati i cardinali da questa paura, e i baroni da quel sussidio che nelle loro differenze dal conte speravano, si venne alla creazione

<sup>(\*)</sup> Così la Testina e Aldo. Altri hanno paroile; ma la precedente espressione di nuovo favorisce la lezione prede.

del nuovo pontefice; e dopo alcun disparere fu eletto Giovanbattista Cibo cardinale di Malfetta, Genovese, esi chiamò Innocenzio VIII, il quale per la sua facile natura, chè umano e quieto uomo era, fece posare l'armi, e Roma per allora pacificò.

I Fiorentini dopo la pace di Lombardia non potevano quietare, parendo loro cosa vergognosa e brutta, che un privato gentiluomo gli avesse del castello di Serezana spogliati. E perchè nei capitoli della pace era, che non solamente si potesse ridomandare le cose perdute, ma far guerra a qualunque l'acquisto di quelle impedisse, si ordinarono subito con danari e con genti a fare quella impresa. Ondechè Agostino Fregoso, il quale aveva Serezana occupata, non gli parendo potere con le sue private forze sostenere tanta guerra. dono quella terra a S. Giorgio. Ma poiche di S. Giorgio e de' Genovesi si ha più volte a far menzione, non mi pare inconveniente gli ordini e modi di quella città, sendo una delle principali d' Italia, dimostrare, Poichè i Genovesi ebbero fatta pace con i Vineziani dopo quella importantissima guerra, che molti anni addietro era seguita intra loro, non potendo soddisfare quella loro Repubblica a quelli cittadini, che gran somma di danari avevano prestati, concesse loro l'entrate della dogana, e volle che secondo i crediti ciascuno per i meriti della principal somma, di quelle entrate participasse, insino a tanto che dal Comune fussero interamente soddisfatti. E perchè potessero convenire insieme, il palagio il quale è sopra la dogana loro consegnarono. Questi creditori adunque ordinarono tra loro un modo di governo, facendo un consiglio di cento di loro che le cose pubbliche diliberasse, e un magistrato di otto cittadini, il quale come capo di tutti l' eseguisse; e i crediti loro divisero in parti, le quali chiamarono Luoghi, e tutto il corpo loro di S. Giorgio intitolarono. Distribuito così questo loro governo, occorse al Comune della città nuovi bisogni, onde ricorse a S. Giorgio per nuovi aiuti, il quale trovandosi ricco e bene amministrato lo potè servire. E il Comune all'incontro, come prima gli aveva la dogana conceduta, gli cominciò per pegno de'danari aveva, a concedere delle sue terre; e in tanto è proceduta la cosa, nata dai bisogni del Comune, e servigi di S. Giorgio, che quello si ha posto sotto la sua amministrazione la maggior parte delle terre e città sottoposte all'imperio genovese, le quali e governa, e difende, e ciascuno anno per pubblici suffragi vi manda suoi rettori senza che il Comune in alcuna parte se ne travagli. Da questo è nato, che quelli cittadini hanno levato l'amore dal Comune come cosa tiranneggiata, e postolo a S. Giorgio come parte bene ed ugualmente amministrata; onde ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora ad uno loro cittadino, ora ad uno forestiero ubbidiscono, perchè non S. Giorgio ma il Comune varia governo. Talchè quando intra i Fregosi e gli Adorni si è combattuto del principato, perchè si combatte lo stato del Comune, la maggior parte de' cittadini si tira da parte, e lascia quello in preda al vincitore; nè fa altro l'uffizio di S. Giorgio, se non quando uno ha preso lo stato, che far giurargli la osservanza delle leggi sue; le quali insino a questi tempi non sono state alterate, perche avendo armi e danari e governo, non si può senza pericolo di una certa e pericolosa ribellione alterarle. Esempio veramente raro, e da' filosofi in tante loro immaginate e vedute Repubbliche mai non trovato, vedere dentro ad un medesimo cerchio, intra i medesimi cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e la corrotta, la giustizia e la licenza; perchė quello ordine solo mantiene quella città piena di costumi antichi e venerabili. E s'egli avvenisse, che col tempo in ogni modo avverrà, che S. Giorgio tutta quella città occupasse, sarebbe quella una Repubblica più che la Vineziana memorabile.

A questo S. Giorgio adunque Agostino Fregoso concesse Serezana; il quale la ricevè volentieri, e prese la difesa di quella, e subito mise un' armata in mare, e mandò gente a Pietrasanta, perchè impedissero qualunque al campo dei Fiorentini, che già si trovava propinquo a Serezana, andasse. I Fiorentini dall' altra parte desideravano occupar Pietrasanta, come terra che, non l'a vendo, faceva l'acquisto di Serezana meno utile, sendo quella terra posta intra quella e Pisa; ma non potevano ragionevolmente campeggiarla, se già dai Pietrasantesi, o da chi vi fusse dentro, non fussero nella contra del del presenta del prechè questo seguisse.

mandarono da Pisa al campo gran somma di munizione e vettovaglie, e con quelle una debile scorta, acciocchè chi era in Pietrasanta per la poca guardia temesse meno, e per l'assai preda desiderasse più l'assalirli. Successe pertanto secondo il disegno la cosa; perchè quelli ch' erano in Pietrasanta, veggendosi innanzi agli occhi tanta preda, la tolsero. Il che dette legittima cagione ai Fiorentini di far l'impresa, e così lasciata da canto Serezana, si accamparono a Pietrasanta, la quale era piena di difensori che gagliardamente la disendevano. I Fiorentini, poste nel piano le loro artiglierie, fecero una bastía sopra il monte per poterla ancora da quella parte strignere. Era dell'esercito commessario Iacono Guicciardini; e mentre che a Pietrasanta si combatteva, l' armata genovese prese ed arse la rocca di Vada, e le sue genti poste in terra, il paese all'intorno correvano e predavano. All'incontro delle quali si mandò con fanti e cavalli messer Bongianni Gianfigliazzi, il quale in parte raffrenò l'orgoglio loro, talchè con tanta licenza non iscorrevano. Ma l'armata seguitando di molestare i Fiorentini andò a Livorno, e con puntoni e altre sue preparazioni s'accestò alla torre nuova, e quella più giorni con l'artiglierie combattè; ma veduto di non fare alcuno profitto, se ne tornò indietro con vergogna.

In quel mezzo a Pietrasanta si combatteva pigramente: ondechè i nimici preso animo assalirono la bastia, e quella occuparono. Il che segui con tanta riputazione loro, e timore dell'esercito fiorentino, che fu per rompersi da sè stesso; talchè si discostò quattro miglia dalla terra, e quelli capi giudicavano che sendo già il mese d'ottobre, fusse da ridursi alle stanze, e riserbarsi a tempo nuovo a quella espugnazione. Questo disordine, come s' intese a Firenze, riempiè di sdegno i principi dello stato, e subito per ristorare il campo di riputazione e di forze elessero per nuovi commessari Antonio Pucci e Bernardo del Nero, i quali con gran somma di danari andarono in campo, e a quelli capitani mostrarono la indegnazione della Signoria, dello stato, e di tutta la città, quando non si ritornasse con l'esercito alle mura; e quale infamia sarebbe la loro, che tanti capitani, con tanto esercito, senza avere all' incontro altri che una piccola guardia, non potes-

in .... Gone

sero si vile e si debile terra espugnare. Mostrarono l'utile presente, e quello che in futuro di tale acquisto poteyano sperare; talmentechè gli animi di tutti si raccesono a tornare alle mura, e prima che ogni altra cosa diliberarono d'acquistare la bastia. Nell'acquisto della quale si cognobbe quanto l'umanità, l'affabilità, le grate accoglienze e parole negli animi de' soldati possono; perchè Antonio Pucci quel soldato confortando, a quell'altro promettendo, all'uno porgendo la mano, l'altro abbracciando, gli fece ire a quello assalto con tanto impeto, ch' eglino acquistarono quella bastia in un momento. Nè fu l'acquisto senza danno; imperciocchè il conte Antonio da Marciano da una artiglieria fu morto. Questa vittoria dette tanto terrore a quelli della terra, che cominciarono a ragionare d'arrendersi. Onde acciocche le cose con più riputazione si concludessero, parve a Lorenzo de' Medici condursi in campo, e arrivato quello, non dopo molti giorni s' ottenne il castello. Era già venuto il verno, e perciò non parve a quelli capitani di procedere più avanti con l'impresa, ma d'aspettare il tempo nuovo, massime perchè quello autunno mediante la trista aria aveva infermato quello esercito. e molti de' capi erano gravemente malati, intra i quali Antonio Pucci e messer Bongianni Gianfigliazzi non solamente ammalarono, ma morirono con dispiacere di ciascuno, tanta fu la grazia che Antonio nelle cose fatte da lui a Pietrasanta s'aveva acquistata. I Lucchesi, poichè i Fiorentini ebbero acquistata Pietrasanta, mandarono oratori a Firenze a domandare quella, come terra stata già della loro Repubblica. perchè allegavano intra gli obblighi essere che si dovesse restituire al primo signore tutte quelle terre, che l'uno dell'altro recuperasse. Non negarono i Fiorentini le convenzioni. ma risposero non sapere, se nella pace che si trattava fra loro e i Genovesi avevano a ristituire quella, e perciò non potevano prima che a quel tempo diliberarne, e quando bene avessero (\*) a ristituirla, era necessario che i Lucchesi pensassero a soddisfargli della spesa fatta, e del danno ricevuto per la morte di tanti loro cittadini; e quando questo facessero

<sup>(\*)</sup> Tatte le antiche edizioni portano (crediamo erroneamente) non avessero.

potovano facilmente sperare di riaverta. Consumossi adunque tutto quel verno nelle pratiche della pace intra i Genovesi ed i Fiorentini, la quale a Roma mediante il pontefice si praticava; ma non si essendo conclusa, avrebbero i Fiorentini venuta la primavera assalita Serezana, se non fussero stati dalla malattia di Lorenzo de' Medici e dalla guerra che nacque intra il papa ed il re Ferrando impediti. Perché Lorenzo non solamente dalle gotte, le quali come ereditarie del padre l'affliggevano; ma da gravissimi dolori di stomaco fu assalito in modo, che fu necessitato andare a' bagni per curarsi.

Ma più importante cagione fu la guerra, della quale fu questa l'origine. Era la città dell' Aquila in modo sottoposta al regno di Napoli, che quasi libera viveva. Aveva in essa assai riputazione il conte di Montorio. Trovavasi propinguo al 1485. Tronto con le sue genti d'arme il duca di Calavria, sotto colore di voler posare certi tumulti, che in quelle parti intra i paesani erano nati; e disegnando ridurre l' Aquila interamente all' obbidienza del re, mandò per il conte di Montorio, come se se ne volesse servire in quelle cose che allora praticava. Ubbidi il Conte senza alcuno sospetto, ed arrivato dal duca fu fatto prigione da quello e mandato a Napoli. Questa cosa come fu nota all' Aquila alterò tutta quella città, e prese popularmente l'arme, fu morto Antonio Concinello commessario del re, e con quello alcuni cittadini, i quali erano cognosciuti a quella maesta partigiani. E per avere gli Aquilani chi nella ribellione gli difendesse, rizzarono le bandiere della Chiesa, e mandarono oratori al papa a dare la città e loro, pregando quello che come cosa sua contra alla regia tirannide gli aiutasse. Prese il pontefice animosamente la loro difesa, come quello che per cagioni private e pubbliche odiava il re; e trovandosi il signor Ruberto da San Severino nimico dello stato di Milano e senza soldo, lo prese per suo capitano, e lo fece con massima celerità venire a Roma; e sollecitò oltre a questo tutti gli amici e parenti del conte di Montorio, che contra al re si ribellassero: talchè il principe d'Altemura, di Salerno e di Bisignano presero l'armi contra a quello. Il re veggendosi da si subita guerra assalire, ricorse ai Fiorentini

ed al duca di Milano per ajuti. Stettero i Fiorentini dubbi di quello dovessero fare; perchè e' pareva loro difficile il lasciare per l'altrui l'imprese loro; e pigliare di nuovo l'arme contro alla Chiesa pareva loro pericoloso. Nondimeno sendo in lega. preposero la fede alla comodità e pericoli loro, e soldarono gli Orsini; e di più mandarono tutte le loro genti sotto il conte di Pitigliano verso Roma al soccorso del re. Fece pertanto quel re duoi campi: l' uno sotto il duca di Calavria mandò verso Roma, il quale insieme con le genți fiorentine all' esercito della Chiesa s' opponesse; con l' altro sotto il suo governo s' oppose a' baroni; e nell' una e nell' altra parte fu travagliata questa guerra con varia fortuna. Alla fine restando il re in 1486, ogni luogo superiore, d'agosto l'anno mcccclxxxvi per il mezzo degli oratori del re di Spagna si conchiuse la pace, alla quale il papa, per esser battuto dalla fortuna nè voler più tentare quella, acconsenti; dove tutti i potentati d'Italia s' unirono, lasciando solo i Genovesi da parte come dello stato

ogni mogo supercier, a agosta i anno accuritty per in mezzo degli oratori del re di Spagna si conchiuse la pace, alla quale il papa, per esser battuto dalla fortuna ne voler più tentare quella, acconsenti; dove tutti i potentati d'Italia s'unirono, lasciando solo i Genovesi da parte come dello stato di Milano ribelli, e delle terre dei Fiorentini occupatori. Il signor Ruberto da San Severino, fatta la pace, sendo stato nella guerra al papa poco fedele amico, ed agli altri poco formidabile nimico, come cacciato dal papa si parti di Roma, e seguitato dalle genti del duca e de' Fiorentini, quando egli fu passato Cesena, veggendosi sopraggiugnere, si mise in fuga, e con meno di cento cavalli si condusse a Ravenna; e dell' altre sue genti, parte furono ricevute dal duca, parte da' paesani disfatte. Il re fatta la pace, e riconciliatosi con i baroni, fece morire lacopo Coppola ed Antonello d'Aversa con i figliuoli, come quelli che nella guerra avevano rivelati i suoi segreti al pontefice.

Aveva il papa per l'esempio di questa guerra cognosciuto con quanta prontezza e studio i Fiorentini conservavano le loro amieizie, tantochè dove prima e per amore dei Genovesi, e per gli aiuti avevano fatti al re quello gli odiava, cominciò ad amargli, ed a fare maggiori favori che l'usato a'loro oratori. La quale inclinazione cognosciuta da Lorenzo de' Medici fu con ogni industria aiutata, perchè giudicava essergli di gran riputazione, quando all'amieizia teneva del re c' potesse aggiugnere quella del papa. Aveva il pontefice un

figliuolo chiamato Francesco, e desiderando onorarlo di stati e d'amici, perchè potesse dopo la sua morte mantenergli, non cognobbe in Italia con chi lo potesse più sicuramente congiugnere che con Lorenzo; e perciò operò in modo che Lorenzo gli dette per donna una sua figliuola. Fatto questo parentado, il papa desiderava che i Genovesi d'accordo cedessero Serezana a' Fiorentini, mostrando loro come e' non potevano tenere quello che Agostino aveva venduto, nè Agostino poteva a San Giorgio donare quello che non era suo. Nondimeno non potette mai fare alcuno profitto; anzi i Genovesi mentre che queste cose a Roma si praticavano, armarono molti loro legni, e senza che a Firenze se n'intendesse cosa alcuna, posero tre mila fanti in terra, ed assalirono la rocca di Serezanello posta sopra Serezana e posseduta da' Fiorentini: ed il borgo il quale è a canto a quella predarono ed arsero, e appresso, poste l'artiglierie alla rocca, quella con ogni sollecitudine combattevano. Fu questo assalto nuovo ed insperato ai Fiorentini: ondechè subito le loro genti sotto Virginio Orsino a Pisa ragunarono, e si dolsero col papa, che mentre quello trattava della pace, i Genovesi avevano mosso loro la guerra. Mandarono poi Pietro Corsini a Lucca per tenere in fede quella città. Mandarono Pagolantonio Soderini a Vinezia per tentare gli animi di quella Repubblica. Domandarono aiuti al re ed al signor Lodovico, ne da alcuno gli ebbero, perchè il re disse dubitare dell' armata del Turco; e Lodovico sotto altre cavillazioni differi il mandargli. E così i Fiorentini nelle guerre loro quasi sempre sono soli, nè trovano chi con quell' animo gli sovvenga, che loro altri aiutano. Nè questa volta per essere dai confederati abbandonati. non sendo loro nuovo, si sbigottirono; e fatto un grande esercito, sotto Iacopo Guicciardini e Piero Vettori contra al nimico lo mandarono, i quali fecero uno alloggiamento sopra il fiume della Magra. In quel mezzo Serezanello era stretto forte dai nimici, i quali con cave ed ogni altra forza l' espugnavano. Talchè i commessari diliberarono soccorrerlo, nè i nimici ricusarono la zuffa: e venuti alle mani furono i Genovesi rotti, dove rimase prigione messer Luigi dal Fiesco con molti 1487. altri capi del nimico esercito. Questa vittoria non sbigotti in

modo i Serezanesi, cho si volessero arrendere, anzi ostinatamente si prepararono alla difesa, ed i commessari fiorentini all' offesa, tanto che la fu gagliardamente combattuta e difesa. E andando questa espuguazione in lungo, parve a Lorenzo dei Medici d'andare in campo, dove arrivato, presero i nostri soldati animo, ed i Serezanesi lo perderono; perchè veduta l'ostinazione dei Fiorentini ad offendergli, e la freddezza dei Genovesi a soccorrergli, liberamente e senz'altre condizioni nelle braccia di Lorenzo si rimisero, e venuti nella potestà dei Fiorentini, furono, eccetto pochi della ribellione autori, umanamente trattati. Il signor Lodovico durante quella espugnazione aveva mandate le sue genti d'arme a Pontremoli per mostrar di venire ai favori nostri. Ma avendo intelligenza in Genova, si levò la parte contro a quelli che reggevano, e con l'aiuto di quelle genti si dierono al duca di Milano.

In questi tempi i Tedeschi avevano mosso guerra ai Vineziani, e Boccolino da Osimo nella Marca aveva fatto ribellare Osimo al papa, e presone la tirannide. Costui dopo molti accidenti fu contento, persuaso da Lorenzo dei Medici, di rendere quella città al pontefice, e ne venne a Firenze, dove sotto la fede di Lorenzo più tempo onoratissimamente visse. Dipoi andatone a Milano, dove non trevò la medesima fede, to dal signor Lodovico fatto morire. I Vineziani assaltit dai Tedeschi furono propinqui alla città di Trento rotti, ed il signor Ruberto da San Severino loro capitano morto. Dopo la qual perdita i Vineziani secondo l'ordine della fortuna lore fecero un accordo con i Tedeschi, non come perdenti, ma come viniciori, tanto fu per la loro Repubblica onorevole.

1488. Nacquero ancora in questi tempi tumulti in Romagna importantissimi. Francesco d'Orso Furlivese era uomo di grande autorità in quella città. Questi venne in sospetto al conte Girolamo, talché più volte dal conte fu minacciato. Dondeché vivendo Francesco con timore grande, fu confortato dai suoi amicie operenti di prevenire; e poiché temeva di essere morto da lui, ammazzasse prima quello, o fuggisse con la morte d'altri i pericoli suoi. Fatta adunque questa diberazione, e formo l'animo a questa impresa, elessero il

tempo il giorno del mercato di Furli; perchè venendo in quel giorno in quella città assai del contado loro amici, pensarono senza avergli a far venire, potere dell'opera loro valersi. Era del mese di maggio, e la maggior parte degl' Italiani hanno per consuetudine di cenare di giorno. Pensarono i congiurati che l'ora comoda fusse ad ammazzarlo dopo la sua cena, nel qual tempo cenando la sua famiglia, egli quasi restava in camera solo. Fatto questo pensiero, a quella ora deputata Francesco n' andò alle case del conte, e lasciati i compagni nelle prime stanze, arrivato alla camera dove il conte era, disse ad un suo cameriere che gli facesse intendere come gli voleva parlare. Fu Francesco intromesso, e troyato quello solo, dopo poche parole di un simulato ragionamento l'ammazzo, e chiamati i compagni, ancora il cameriere ammazzarono. Veniva a sorte il capitano della terra a parlare al conte, e arrivato in sala con pochi dei suoi, fu ancora egli dagli ucciditori del conte morto. Fatti questi omicidi, levato il romore grande, fu il corpo del conte fuora delle finestre gittato, e gridando Chiesa e Libertà, fecero armare tutto il popolo, il quale aveva in odio l'avarizia e crudeltà del conte, e saccheggiate le sue case, la contessa Caterina e tutti i suoi figliuoli presero. Restava solo la fortezza a pigliarsi, volendo che questa loro impresa avesse felice fine. A che non volendo il castellano condiscendere, pregarono la contessa fusse contenta disporlo a darla, Il che ella promise fare, quando eglino la lasciassero entrare in quella, e per pegno della fede ritenessero i suoi figliuoli, Credettero i congiurati alle sue parole, e permessonle l'entrarvi; la quale come fu dentro gli minacciò di morte e d'ogni qualità di supplizio in vendetta del marito, e minacciando quelli d'ammazzargli i figliuoli, rispose come ella aveva seco il modo a rifarne degli altri. Sbigottiti pertanto i congiurati, veggendo come dal papa non erano sovvenuti, e sentendo come il signor Lodovico zio alla contessa mandava gente in suo aiuto, tolte delle sustanze loro quello poterono portare, se n'andarono a Città di Castello. Ondechè la contessa ripreso lo stato, la morte del marito con ogni generazione di crudeltà vendicò. I Fiorentini, intesa la morte del conte, presero occasione di ricuperare la rocca di Piancaldoli, stata loro dal conte per lo addietro occupata; dove mandate le loro genti, quella con la morte del Cecca, architettore famosissimo, ricuperarono.

A questo tumulto di Romagna un altro in quella provincia non di minore momento se n'aggiunse. Aveva Galeotto signore di Faenza per moglie la figliuola di messer Giovanni Bentivogli principe in Bologna. Costei o per gelosia, o per essere male dal marito trattata, o per sua cattiva natura, aveva in odio il suo marito, ed in tanto procedè coll' odiarlo, ch'ella diliberò di torgli lo stato e la vita: e simulata cerla sua infermità si pose nel letto, dove ordinò che venendo Galeotto a visitarla, fusse da certi suoi confidenti, i quali a quello effetto aveva in camera nascosti, morto. Aveva costei di questo suo pensiero fatto partecipe il padre, il quale sperava dopo che fusse morto il genero, divenire signore di Faenza. Venuto pertanto il tempo destinato a questo omicidio, entrò Galeotto in camera della moglie, secondo la sua consuetudine; e stato seco alquanto a ragionare, uscirono dei luoghi segreti della camera gli ucciditori suoi, i quali senza che vi potesse far rimedio l'ammazzarono. Fu dopo la costui morte il romore grande: la moglie con un suo piccolo figliuolo detto Astorre si fuggi nella rocca; il popolo prese l'armi; messer Giovanni Bentivogli insieme con un Bergamino condottiere del duca di Milano, prima preparatisi con assai armati, entrarono in Faenza, dove ancora era Antonio Boscoli commessario fiorentino; e congregati in tal tumulto tutti quelli capi insieme, e parlando del governo della terra, gli uomini di Val di Lamona, ch' erano a quel romore popolarmente corsi, mossero l'armi contro a messer Giovanni ed a Bergamino, e questo ammazzarono, e quello presero prigione, e gridando il nome d' Astorre e dei Fiorentini, la città al loro commessario raccomandarono. Questo caso inteso a Firenze dispiacque assai a ciascuno; nondimeno fecero messer Giovanni e la figliuola liberare, e la cura della città e d'Astorre con volontà di tutto il popolo presero. Seguirono ancora, oltre a questi, poichè le guerre principali intra i maggiori principi si composero, per molti anni assai tumulti in Romagna, nella Marca, ed a Siena; i quali per essere stati di poco momento, giudico essere

superfluo il raccontargti. Vero è, che quelli di Siena, poichè il duca di Calavria dopo la guerra del Lxxviii se ne parti, furono più spessi, e dopo molle variazioni, chè ora dominava la plebe, ora i nobili, restarono i nobili superiori; intra i quali presero più autorità che gli altri, Pandolfo e lacopo Petrucci, i quali, l'uno per prudenza, l'altro per l'animo diventarono come principi di quella città.

Ma i Fiorentini, finita la guerra di Serezana, vissero insino al meccexen, che Lorenzo dei Medici mori, in una felicità grandissima; perchè Lorenzo posate l'armi d'Italia, le quali per il senno ed autorità sua s'erano ferme, volse l'animo a far grande sè e la città sua, ed a Piero suo primogenito l' Alfonsina figliuola del cavaliere Orsino congiunse; dipoi Giovanni suo secondo figliuolo alla dignità del cardinalato trasse. Il che tanto fu più notabile, quanto fuora d'ogni passato esempio, non avendo ancora quattordici anni, fu a tanto grado condotto. Il che fu una scala da poter fare salire la sua casa in cielo, come poi nei seguenti tempi intervenne. A Giuliano, terzo suo figliuolo, per la poca età sua e per il poco tempo che Lorenzo visse, non potette di strasordinaria fortuna provvedere. Delle figliuole, l'una a Iacopo Salviati, l'altra a Francesco Cibo, la terza a Piero Ridolfi congiunse; la quarta, la quale egli per tenere la sua casa unita aveva maritata a Giovanni de' Medici, si mori. Nell' altre sue private cose fu quanto alla mercatanzia infelicissimo; perchè per il disordine dei suoi ministri, i quali non come privati, ma come principi le sue cose amministravano, in molte parti molto suo mobile fu spento; in modo che convenne che la sua patria di gran somma di danari lo sovvenisse. Ondechè quello per non tentare più simile fortuna, lasciate da parte le mercatantili industrie, alle possessioni, come più stabili e più ferme ricchezze, si volse. E nel Pratese, nel Pisano, ed in Val di Pesa fece possessioni, e per utile e per qualità di edifizi e di magnificenza, non da privato cittadino, ma regio. Volsesi dopo questo a far più bella e maggiore la sua città; e perciò sendo in quella molti spazi senza abitazioni, in essi nuove strade da empiersi di nuovi edifizi ordinò, ondechè quella città ne divenne più bella e maggiore. E perche nel suo stato

più quieta e sicura vivesse, e potesse i suoi nimici discosto da sè combattere o sostenere, verso Bologna nel mezzo dell' Alpi il castello di Fiorenzuola affortifico. Verso Siena dette principio ad instaurare il Poggio imperiale, e farlo fortissimo. Verso Genova, con l'acquisto di Pietrasanta e di Serezana, quella via al nimico chiuse. Dipoi con stipendi e provvisioni manteneva suoi amici i Baglioni in Perugia, i Vitelli in Città di Castello, e di Faenza il governo particolare aveva: le quali tutte cose erano come fermi propugnacoli alla sua città. Tenne ancora in questi tempi pacifici sempre la patria sua in festa. dove spesso giostre e rappresentazioni di fatti e trionfi antichi si vedevano; ed il fine suo era tenere la città sua abboudante, unito il popolo, e la nobiltà onorata. Amava maravigliosamente qualunque era in una arte eccellente; favoriva i litterati; di che messer Agnolo da Montepulciano, messer Cristofano Landini e messer Demetrio greco ne possono rendere ferma testimonianza. Ondechè il conte Giovanni della Mirandola, uomo quasiche divino, lasciate tutte l'altre parti della Europa ch' egli aveva peragrate, mosso dalla magnificenza di Lorenzo pose la sua abitazione in Firenze. Dell'architettura, della musica e della poesia maravigliosamente si dilettava. Molte composizioni poetiche, non solo composte, ma comentate ancora da lui appariscono. E perchè la gioventù florentina potesse negli studi delle lettere esercitarsi, aperse nella città di Pisa uno studio, dove i più eccellenti uomini, che allora in Italia fussero, condusse. A frate Mariano da Chinazzano dell'ordine di S. Agostino, perchè era predicatore eccellentissimo, uno munistero propinguo a Firenze edificò. Fu dalla fortuna e da Dio sommamente amato; per il che tutte le sue imprese ebbero felice fine, e tutti i suoi nimici infelice; perchè, oltre a' Pazzi, fu ancora voluto nel Carmine da Batista Frescobaldi, e nella sua villa da Baldinotto da Pistoia ammazzare, e ciascuno d'essi insieme con i consci dei loro segreti, dei malvagi pensieri loro patirono giustissime pene. Questo suo modo di vivere, questa sua prudenza e fortuna fu dai principi non solo d'Italia, ma longingui da quella con ammirazione cognosciuta e stimata. Fece Mattia re d' Ungheria molti segni dell' amore gli portava. Il Soldano con suoi

oratori e suoi doni lo visitò e presentò. Il gran Turco gli pose nelle mani Bernardo Bandini del suo fratello ucciditore. Le quali cose lo facevano tenere in Italia mirabile. La quale ripulazione ciascuno giorno per la prudenza sua cresceva; perchè era nel discorrere le cose eloquente ed arguto, nel risolverle savio, nell'eseguirle presto ed animoso. Ne di quello si nossono addurre vizi che maculassero tante sue virtù, ancorachè fusse nelle cose venerce maravigliosamente involto, e che si dilettasse d'uomini faceti e mordaci, e di giuochi puerili, più che a tanto uomo non pareva si convenisse; in modo che molte volte fu visto intra i suoi figliuoli e figliuole tra i loro trastulli mescolarsi. Tantochè a considerare in quello e la vita leggera, e la grave, si vedeva in lui essere due persone diverse quasi con impossibile congiunzione congiunte. Visse negli ultimi tempi pieno d'affannl causati dalla malattia che lo teneva maravigliosamente afflitto, perche era da intollerabili doglie di stomaco oppresso, le quali tanto lo strinsero, che di aprile nel meccescu mori, l'anno xuiv della sua età. Ne mori mai alcuno non solamente in Firenze. ma in Italia, con tanta fama di prudenza, nè che tanto alla sua patria dolesse. E come dalla sua morte ne dovesse nascere grandissime rovine, ne mostrò il cielo molti evidentissimi segni, intra i quali l'altissima sommità del tempio di Santa Reparata fu da un fulmine con tanta furia percossa, che gran parte di quel pinnacolo rovinò con stupore e maraviglia di ciascuno. Dolsonsi adunque della sua morte tutti i suoi cittadini, e tutti i principi d'Italia; di che ne fecero manifesti segni, perchè non ne rimase alcuno, che a Firenze per suoi oratori il dolore preso di tanto caso non significasse. Ma se quelli avessero cagione giusta di dolersi, lo dimostro poco dipoi l' effetto; perchè restata Italia priva del consiglio suo, non si trovò modo per quelli che rimasero, nè d'empiere nè di frenare l'ambizione di Lodovico Sforza governatore del duca di Milano. Per la qual cosa subito morto Lorenzo cominciarono a nascere quelli cattivi semi, i quali non dopo molto tempo, non sendo vivo chi gli sapesse spegnere. rovinarono, ed ancora rovinano la Italia.

FINE

MAG 2002708



# INDICE DELLE MATERIE

### .

- Acciatuosi (Agnolo, arcivescovo di Firenze). Partigiano, poi nemico del duca d'Atene, 102, — capo di congiura contro il duca, ivi. — capo della riforma di governo, 105, — suo pradente contegno dopo la caccista del duca d'Atene, 106, — facile nel laciani avolgere da tutti, è per ciò rimproverato da Ridolfo de' Bardi. 108.
- Acciationt (Agnolo). Tormentato per favorire la parte di Cosimo de' Medici, 197.
  - ACCIAIUOLI (Agnolo). Oratorede' Fiorentini al re di Francia, 293. — fugge a Napoli per tema di Piero de' Medici; e di nnovo cospira contro di lui, ma invano, 317.
- Acciatuoli (Donato). Disapprova la violenza del governo fiorentino, ed è confinato a Barletta, 154.
- ADIMARI (Antonio). Congiura contro il duca d'Atene, è arrestato per ordine di lui; poi per timore è dal medesimo liberato e fatto cavaliere. 102. 105.
- liberato e fatto cavaliere, 102, 105.
  Aistotro. Occupa Ravenna, 22. —
  muore, 23.
- ALARICO. Re de' Viigoti, 11.
  ALERATI (Benchetto). Uno de' capi di
  governo, 142.— cade in suspetto
  al popolo, ed è confinate, 149.—
  mnore in Rodi, e le use casa portate
  in Firense sono concreolmente sepolite, 150.— molti della sua famiglia sono confinati, 157.— quindi
  restituti in patria, 208.
- Albizzi (Potente famiglia di Firenze, e capo di fasione). Sospetta di essere ghibellina, 115, 116.

- ALBIZZI (Piero). Primeggia in Firenze, 116. — è fatto morire per sospetto di congiura, 143.
- ALMERI (Rinaldo). Conforts i Fiorential contro i Viscotti, 1966. approva l'impress di Lucca, e ne è cresto commissario, 182. è accusato di concusione, 184. conpira contro Cosimo de Medicii, 1922. si arma contro di lui, perde l'occasione di vincere, el è confanto, ivi, 198, 201. eccits il duça di Milano contro i Fiorentiali, 212. perduta ogni speranza di tornare in patria, via in Palestina, d'onde reduce, nel celebrar le norze della figlia di su-bito morre, 250.
- Alborno. Re de' Longobardi, chiamato ad occupare l'Italia, necide Comundo e sposa Rosmunda, 19. — è da costei ucciso a tradimento, ivi, 20.
- Alessandria della Paglia. Come e da chi edificata, 31.
- ALESSANDRO III (papa). Sue vertenze con Barbarossa, 30. ALESSANDRO VI. Ricnpera lo Stato alla
- Chiesa, 45, Atrosso d'Aragons. Va in Sicilia, 208, Fatto prigione dal Viscouti e laciatic libero, spoglia Rinato d'Angiò del regno, toglie Benevato allo Sfora e 10, 209, 238, 259, occupa le terre de Fiorentini, e poso dopo il riti-ra, 280, 271. di collega co' Veneriani contro lo Sforas, 254, mocontro il Genoveta, 238, muo-contro il Genoveta, 239, muo-
- re, 239.

  Alfonso (duca di Calavria). Sue imprese
  contro i Fiorentini, 365, 370. è
  richiamato a Napoli pel timore
  34\*

de' Turchi, 376. - invade eo' Fiorentini lo stato della Chiesa, e da Roberto da Rimino è sconfitto, 380, 381. - invade il Bresciano, il Bergamasco e il Veronese, 384. - suo tradimento per occupare Aquila, 391,

ALIDOSSI (Lodovico, signore d'Imola). È fatto prigione da Filippo Visconti e condotto a Milano, 164.

ALIDOSSI (Taddeo). È spogliato da Galeazzo duca di Milano della Signoria d' Imola , 332. Allocutione al dura d'Atene, 97. - ai

Signori di Firenze per le Sette guelfa e ghibellina risuscitate dagli Albizzi e dai Ricci, 118. - di Luigi Guieciardini, 129. - di un plebeo ad altri plebei, 132. - di Rinaldo degli Albizzi, 167. - di Gio. de' Medici ai fieli Cosimo e Lorenzo, 175. - di Niceolo da Uzano contro l'impresa di Lucca, 180. - de' Scravezzesi contro Asturre Gianni alla Signoria, 182. - di Niccolò da Uzano a favore di Cosimo de' Medici, 190. - di Rinaldo degli Albizzi a papa Eugenio, 201, - dello stesso al Visconti, 212. - di un magistrato lucchese al popolo per animarlo alla difesa, 216. - di Neri di Gino Capponi al Senato di Venezia, 229. - degli ambasciatori milanesi allo Sforza, 276. - di Piero de'Medici, 324. - di Gio, Francesco Strossi al Senato veneto, 328. - di Piero de' Medici a' principali di Firenze, 332. - di Lorenzo de' Medici ai medesimi, 361.

Allume trovato nel Volterrano, cagione di guerra tra i Volterrani e i Fiorentini. 338.

ALMACHILDE, 19, 20, 21.

AMIDEI (famiglia potente in Firenze). Si vendica dell'ingiuria fattale da Buondelmonte, 60.

Ammoniti. Che significasso questa parola, 116.

Angriani (Baldaccio d'), Ucciso per tradimento dell' Orlandini , 261.

Angiò (Carlo d'), 36.

Angiè (Lodovico d'), 148. Angio (Rinato d'). (V. Alronso d' Ara-

gona). Chiamato in Italia da' Fiorentini, poco dipoi torna in Francia, e manda Giovanni suo figlio in Italia, 293, 294 -- va a Genova in soreorso del figlio, ma sconfitto, torna in Provensa, 302.

Anoió (Giovanni d'). Sue imprese contro i Fregosi, 299. - contro Ferrando re di Napoli, 300. - vinto ritorna in Francia, 302.

ANNALENA (vedova di Baldaccio d' Anghiari). Fonda un monastero, e santamente muore, 261.

Anziani. Loro ufficio in Firenze, 61. Aquila (città). Pretesa dal duca di Calavria, 391.

Aquileia. Assediata e distrutta da Attila . 13.

ABCOLANO (da Volterra). Rende la città ai Fjorentini, 177. Arezzo, Si ribella a Firenze, 106. -

torna sotto il dominio de' Fiorentini. 107. Anothorogo, È condotto a Firenze da

Cosimo de' Medici , 312. Annotro. Primo imperatore tedesco, 25. Anniso (di Lussemburgo, imperatore). Va a Roma coll' esercito, e n' è cac-

cialo dagli Orsini, 40, 83. - muore a Buonconvento, ivi. Arti. Che fossero in Firenze, e quante, 64. - accresciute di numero, 131. - quella della Lana era la

più potente, 132. Artiglierie. Quando e da chi la prima

 volta fossero usate, 47. ATALARICO. Ha breve regno sui Gu-

ti. 17. Atene (duca d'). V. GUALTIERI. ATTENDULO (Micheletto). Rompe i dise-

gni del Piccinino, e lo mette in fuga, 247. ATTILA. Invade l' Italia , 13. - si ar-

rende a' prieghi del pontefice; partesi e muore, ici.

Avignone. Ceduta dalla regina Giovanna alla Chiesa, 46.

- Balla (forma di governo in Firenze), 127, 150, 157, 194, 197, 200, 262, 307.
- Bandini (Bernardo). Uccide Giuliano de Medici e Francesco Neri, 357. si salva colla fuga, 358. — va in Turchia, madal gran Turco è rimandato a Firenze, 399.
- BARBADORI (Niccolò). Congiura contro Cosimo de' Medici, 190. — è citato, 198. — è confinato, 201.
- BABBAROSSA (Federigo). Sue vertenze fra il papa e l'antipapa, e sue conquiste in Italia, 31. caccia il papa di Roma, ed egli ne è dalla peste cacciato, ivi. si riconcilio in Venezia col papa, 32. muore, ivi.
- BARDI (famiglia nobile forentina). Congiura contro Giacomo Gabhrielli, 92. — sostiene Ponte-Vecchio contro il popolo, 109. — è costretta a cedere, 111. — le siue case sono saccheggiate ed arse, jos.
- BARDI (Andrea). Scopre la congiura, 92.

  BARONCELLI (Francesco). Rivale di Cola
  di Renzo, 46.
- BEATRICE TENDA. Rimasa vedova di Facino Cane si rimarita a Filippo Maria Visconti recandogli in dote i suoi domioj; ed egli in compenso l' accusa d'adulterio e la fa morire, 50.
- BELISARIO. Occupa l' Italia, 17. richiamato da Giustiniano, ivi. rimandato in Italia riedifica Roma, 18. — abbandona di nuovo l' Italia, ivi.
- BEREDETTO XIII (antipapa, contro Gregorio XII). È condannato e rinunzia, 48, 50.
- Benevento. È tolto da Alfonso allo Sforza, 258.

  Bentivoga: (Annibale). Caccia di Bolo-
- gna il Piccinino, 260. è insidiato e morto da Batista da Canneto, 263. Bantivocti (Santi). Prende il governo di Bologna, 265. — sostiene va-
- Bertivoget (Santi). Prende il governo di Bologna, 265. — sostiene valorosamente una sorpresa notturna de' fuorusciti, 286.

- BENTIVOGLI (Giovanni). Portasi a Faenza in soccorso della figlia, e vi è fatto prigione, 396. — è liberato, tvi. BENESCABII (tre re d' Italia). Tirannevismo l'Italia, e sono carciati da
- Benerganu (tre re d'Italia). Tiranneggiano l'Italia, e sono cacciati da Ottone, 25, 26.
  Bergamo. Presa da Giovanoi di Boe-
- Bergamo. Presa da Giovanoi di Boemia, 42. soggetta ai Visconti, 44.
  BERNABO. Chianiato da' Fiorentini contro il papa, 123.
- Bianchi (fazione pistoiese). Protetta da Vieri de' Cerchi, 74. — cresce di numero e di potere, 75. — è perseguitata, e le sue case saccheggiate dai Neri, 77.
- Boccolino (da Osimo). Si ribella al papa; va a Milano, ed è fatto morire da Lodovico Sforza, 394.
- Bologna. Passa dal dominio de' Visconti alla Chiesa, 47. Bosa (duchessa di Milano). Ottiene la
- tutela di Gio. Galeazzo, 366. si maneggia onde non perder Genova, 367. — fa ripatriare gli Sforseschi, per cui è costretta a cedere la Signoria a Lodovico, e partirsi, 373 BONIFAZIO VIII. Scomunica i Colonne-
- si, ed è preso in Anagni da Sciarra Coloona, 38, 39. — istituisce il Giubbileo, ivi. — muore, ivi.
- Bonitazio IX. Celebra il Giubbileo, 48. — fortifica Castel S. Angelo, ivi. Braccio (da Montone). Perde Perugia
- occupatagli dal papa, 51. —è ucciso da Francesco Sforza, 52. Braccio (Oddo di...). È ucciso in Romagna, 52, 172, 343.
- Braccio (Carlo di...). Assalta i Sanesi, 343. — parteggia per i Veneziani, 344.
- Brescia. È presa da Giovanni re di Boemia, 42. — soggetta si Visconti, 44. — presa dal Carmagnola al duca di Milano, 173. — stretta d'assedio dal Piccinino, 226. — tentata invaco dallo Sforza, 232. — liberata dall'assedio del Visconti. 240.
- Brettoni. Danno il nome alla Bretta
  - gna, 12.

    Baungillesco (Filippo di...) esimio ar-

chitetto. Propone di allagar Lucca, e non riesee, 185

BUONDELMONTI (famiglia potente, e capo di fazione in Firenze). È cacciata da Federigo II, 59, 60. - favorisce il duca d' Atene, 103,

BUONDELNONTI (Buondelmonte), Rifiuta uoa degli Amidei, sua fidanzata, per condurre in moglie una Donati, e dagli Amidei è ucciso per vendetta; onde hanno origine le divisioni di Firenze, 59, 60,

Buonuomini. Succedono agli Anslani in Firenze, 66, - rieletti, 85, - aboliti, 107.

Burgundj. Danno il nome alla Borgogna, 12.

CALCONDILA (Demetria). È onorato da Lorenzo de' Medici, 398.

CALISTO III. Intima la crociata contro ai Turchi, 296. - muore, 300. Campaldino (Battaglia di), 68,

CANCELLIERI (famiglia potente in Pistois). È causa delle fazioni dei Bianchi e dei Neri. 73.

CANNETO (Battista da), Suscita tumplti in Romagna, 205. - fugge, 207. - conginra contro il Bentivogli, lo uccide, ed è poi egli a furor di po-

polo ucciso, 263, 264. Capitani di Parte. Come divennero po-

tenti. 116. Capitano di Popolo. Suo ufficio in Fi-

renze, 61.

CAPPONI (Neri di Gino). Va ambasciadore de' Fiorentini ai Veneziani, 229, 239, - si oppone ai progressi del Piccinino, 243. - fa prigione il conte di Poppi , 251. - si oppone a Cosimo de' Medici, 281,

Carnivaggio. Combattuto, quindi difeso dallo Sforza, 273.

Cardinali. Quando così si denominassero, 24. - eleggono il papa, 27.

Carestia grande in Fireuze, 108, 122. CARLO MAGNO. Libera il papa dai Lon-

Cardinal Fiorentian. V. YITELLESCHL

gobardi, ed è coronato da quello imperatore, 23, 24. - riedifica Firenze, 58.

CARMAGNOLA (Francesco). Si ribella al duca di Milano, e divien capitano della lega fra i Veneziani e i Fiorentini, 172. - divien sospetto ai Veneziani, 175.

Carraia (ponte alla... in Firenze). Comhattuto da civili fazioni, è superato dal popole, 110.

CABRARA (Francesco, signore di Padova). Toglie Verona a Guglielmo della Scala, cui fa morir di veleno, 49. Carroccio. Cosa fosse, e come usato dai

Fiorentini, 62.

CASTRACANI (Castruccio, signore di Lucca). Divien principe de' Ghibellini, 40, 85. - spa impresa contro Prato fallita, 86. - occupa Pistoia, 88. - batte i Fiorentini , 89. - prende Pisa e perde Pistoia, 90. - riprende Pistoia, e muore a Lucca, ivi.

Catasto, Introdotto in Firenze, 173, diviene odioso, 175, - è rimesso in vigore, 306

CAVALCANTI (nobile famiglia di Firenze). Favorisce il duca d' Atene, 104. soccombe nella zuffa contro il popolo, 109.

CAVALCANTI (Giannozzo). Arringa il popolo in favore del duca d'Atene,

Cavalieri (di Gerusalemme). Come fossero istituiti, 30.

CAVICCIULI (nobile famiglia di Firenze). Capo di parte contro de' Medici, è sottomessa, 109.

CENTO (Lodovico da...). Sue belle azioni, 48. CERCRI (famiglia potente in Firenze).

Capo di fazione, 73. - vinta da Corso Donati , 75. Силси (Veri). Capo di parte Bianea, 74. - fngge da Firenze, 76.

CERRETTIERI BISDOMINI. Scampa dal massacro nella sommossa contro il duca d'Atene, 106,

Chiesa. Come crescesse in autorità, 24. - erede dello Stato della contessa Matilde, 30. - minacciata dalle sette Sforzesca e Braccesca, 204,

CIARPELLONE. Si ribella allo Sforza, 256. - è fatto morire, 265.

Cino (Francesco). Sposato da papa Innocenzo VIII con una figlia di Lorenzo de' Medici, 392.

CECCA (il), Famoso architetto, ucciso nella presa di Piancaldoli . 395. CLarı (re de' Longobardi). Sue imprese

e crudeltà, 20. CLEMENTE V. Trasporta la sede papale in Francia, 39.

CLEMENTS VI. Riduce il Giubbileo dai cento anni ai cinquanta, 46. CLEMENTE VII (antipapa). Sostenuto

dalla regina Giovanna , 47. Coccii (Donato, gonfaloniere). È fatto

beffare da Cosimo de' Medici, 307. Cocco (Niccolo di). È fatto gonfaloniere, 197. - fa imprigionare Donato Velluti, 198.

COLA DI RENZO. Si fa tribuno di Roma e la riordina secondo gli antichi principi, 45. - mnore, 46.

COLA mantovano. Congiura contro Galeazzo , 344.

Colione (Bartolommeo). Capitano dei Veneziani contro a' Fiorentini, 328. - battuto si ritrae verso Ravenna . 330.

Colonie. Come fondate, 55, 56, - sono causa dell'ingrandimento di Firenze , 57.

COLONNESI (famiglia principesca di Roma). Travagliano la Chiesa, 38. - sono perseguitati da Bonifazio VIII, ivi. - sono cagione di gravi tumulti, 385. - hanno le loro case saccheggiate dagli Orsini, 386.

Concilio (di Basilea). Trasportato a Venezia, poi a Firenze, 224. Concilio (in Firenze). Contro Sisto IV,

Concilio (di Pisa). Contro due papi, 49. Concilio (di Mantova, trasferito poi a Costanza). Contro tre papi , 50.

Congiure. Subite o differite, 92.

contro il duca d' Atene, 102. - di

facinorosi contro Firenze, 132, 134. - di fuorusciti contro Firenze, andata a vuoto, 155, - trattate da pochi non valgono; da molti si scuoprono, 156. - contro Paolo Guinigi, 187 .- contro Cosimo de' Medici, 190. - contro il papa, 289. - contro Piero de' Medici, 317, 320. - contro Galeazzo Sforza, 344. - giovano ai principi anziche nuocere, 350. - de' Pazzi contro Lorenzo e Giuliano de' Medici. 352.

CORRADINO. Portasi ad acquistare il regno di Napoli , 66.

Cortona. Ceduta ai Fiorentini, 158. Costantinopoli. Fatta sede dell'impero romano, 10, 13, - presa da Mao-

metto, 294. Costanzo (signore di Pesaro). Capitano

de' Fiorentini , 380 Credenza. Sorta di magistrato in Firenze, 66.

Cremona. Data dal Visconti allo Sforza per dote della figlia, 258. Crociate, 29, 35, 296, 315,

DANTE. De' Signori di Firenze, 75. confinato coi Bianchi, 78, 83, DAVANZATI (Giuliano). Ambasciatore a

Vinegia, 239. DESIDERIO. Re de' Longobardi, 23. assedia il papa in Roma, ivi. - pri-

gione, e condotto in Francia, ivi. Detti notabili di Cosimo de'Medici. Dieci. Magistrato di Firenze, 163, 286.

Doge di Genova, 210. Domesico (San). Suo ordine, quando nato, 34

DONATI (famiglia potente in Firenze). Capi di fazione, 73. DONATI (Corso). Protegge i Neri, 74.

- sconfigge i Bianchi , 75. - confinato con molti di sua parte, 76. torna in Firenze, ivi. - chiamato a Roma, 80. - torns in Firence, 81. - suo tristo fine, 82.

Donatt (Manno e Corso). Capi di congiura contro il duca d' Atene, 102, DONATI (Corso ed Amerigo). Accrescono

il tumulto, 104.

DURAZZO (Carlo da). Contro la regina Giovanna, 149. - la vince e la manda in Ungheria, 144. - minacciato da Lodovico d' Angiò chiede socrorso a' Piorentini, 158. - per la morte di Lodovico rimone signor della Puglia, va in Uncheria, e vi è morto . ivi.

Exerco Il. Toglie lo Scisma nella Chiesa per tre papi ad un tempo, 26. scomunicato dal papa, 27. - sua umiliazione, e vendetta, ivi.

Exerco IV. Imprigiona il papa e il clero , 30

Extico (re d'Inghilterra). Sua umiliasione al papa, 32. ERCOLE (marchese di Ferrara). Capitano

de' Fiorentini , 365,

Esarcato di Ravenna, 19. - suo fine, 23. Esta (Niccolò da) signor di Ferrara, 207. Eunossa. Si vendica di Massimo, chiamando Genserico in Italia , 13

EUGENIO (papa). In Firenze, cacciato da Roma, 200, - tenta conciliar le fazioni, ivi. - chiede aiuto a' Veneziani e ai Fiorentini , 205. - consacra il tempio di Santa Reparata in Firenze, 223. - tradito dal Piccinino, 225. - per consiglio de' Visconti si riconcilia col Piccinino, e con questo assale lo Sforza, 259. - fa pace collo Sforza, 263. - sna morte, 267.

Ezzenno. Sue imprese, 34. - fa strage de' Padovani, e muore, 35.

FARINATA REOLI USERTI. Batte i Guelfi, 63, - si oppone al disfacimento di Firenze nel concilio d' Empoli, ivi. Fasioni. Vedi Guelfi - Ghibellini -Buondelmonti - Uberti - Bianchi

- Neri.

FEOERIGO II. Favorisce gli Uberti, 60. FEDERICO III (imperadore). Viene a Firenze, 287. - va a Roma per es-

servi incoronato, ivi. FEDERICO di Montefeltro, signore d'Ur-

lino, si collega col re Ferrando. 301. - capitano della lega contro i Veneriani, 329, - e di quella tra il papa e Ferrando, 342. - assalo i Fiorentini; 365. - va al soldo di Lodovico Sforza, 380, - muore a Bologna, 382

FERINI (Niccolo), Rivela a Piero de' Medici la conginta contr'esso ordita. 321.

FERRANDO (figlio spurio di Alfonso d'Aragona). Assale i Fiorentini, 288. -succede nel regno ad Alfonso, 299. è coronato da Pio II, 300, - minacciato da Giovanni d' Angio, ivi. - rotto da questo, e cacciato in Napoli, 301. - rimasto re di tutto il regno di Napoli si assicura con inganno di tutti i suoi Baroni, e li fa morire, 314. - fa morire anche lacopo Piccinino, 315. - collegato col papa contro i Fiorentini, 342, 361. - co' Fiorentini contro il papa 375, 380. - rompe gli eserciti della Chiesa nel fatto d' Aquila, 392.

Ferrara. Pretesa da' Veneziani, 379. - e dal papa, 383.

Feste magnifiche in Firenze, 319. altre ordinate da Piero de' Medici per le nouse del figlio Lorenzo, 331. - altre pel duca Galenzzo, nelle quali arse il tempio di S. Spirito,

Ficino (Marsilio). Albergato e protetto da Cosimo de' Medici, 312.

Fiesole. Da origine a Firenze, 57. distrutta da' Fiorentini , 58

Firense. Come nacque, 57. - donde cosi denominata, 58. — disfatta da Totila, e rifatta da Carlo Magno, ivi. - si divide in fazioni, 59 - fra Bnondelmonti e gli Ulerti, 60 fra i Guelfi e i Ghibellini, ivi. come riunisse le due fazioni, 61. disfatto il suo governo da Manfredi,

63. — minacciata della distruzione. e salvatane da Farinata , Ivi. - sua nuova forma di governo, 64. - altre forme di governo, 66, 68. cresce di popolo e di ampiezza, 68. - interdetta dal legato pontificio, 75, 77, 79. - arsa, ivi. - riforma il suo governo, 90. - ornata di nuovi edifizi, e riparata contro le inondazioni dell' Arno , 91. - tiranneggiata dal duca di Atene, 100, e seg. - sua nnova forma di governo , 105. - soccorsa dai Sanesi . ivi. - suo critico stato dopo la cacciata del duca di Atene, 106, - nuova forma di governo , 107. - tamulto per ciò fra nobili e popolo, 108. rimane quest' ultimo arbitro del governo, ivi. - affitta da carestia, 109. → zuffa tra grandi e popolo di qua e di la dall' Arno, 110. - nuova forma di governo, 111. - affitta dalla pestilenza descritta dal Boccaceio, ivi. - effetti delle sue nimicizie fra nobili e popolo, paragonate a quelle di Roma, 113. - novamente divisa fra Guelfi e Ghibellini , 116. --- governo irresoluto e difettoso della nuova Signoria, 121. - in allarme pel governo di Salvestro de' Medici . 126. - molte sue ease saccheggiate ed arse, 127. - altre ancora, 135 governata da Michele di Lando, 138. - divisa in parte popolana e plebea. 142. - suo nuovo governo, 147. - vive alcun tempo quieta, 151. sommossa da fuorusciti, 155. - sna nuova quiete, 160. - costrella ad imporre nuove gravezze nella guerra col Visconti, 167. - sua nuova forma di governo, 262. - altra, 307.

fintata, e comprata da un Genovese, 91. - prendono, e perdono Lucca, 94. - si sollevano contro il duca di Atene. 103, - massacrano i partigiani di esso, 105. - loro prodente condotta inverso alcune città ribellate dopo la cacciata del duca d' Atene, 106, - in guerra co' Visconti di Milano, 112 - assaliti proditoriamente dal legato pontificio. 122. - come se ne liberassero, e che seguì, ivi. - quietano con danari Carlo da Duraggo, 144. - assaliti dal Visconti si difendono, 151. guerreggiano con Ladislao, 158. acquistano Pisa, Livorno, e altre terre, ivi. - fanno accordo con Filippo Visconti, 162. - si preparano a fargli guerra, 163. - mandano genti a Forli contro il Visconti, 164. rotti a Zagonara, 165. - cercano ainto dai Veneriani, 172. - si assoggettano al catasto, 173. - riacquistano le terre di Romagna, 175. si dolgono del catasto, ivi. - perdono Volterra, 177. - la riacquistano con un tradimento, 178. contendono per l'impresa di Lucca, 179, e seg. — mandano eserciti ad occuparla, 181. - loro vani tentativi, 185, e seg. - quanto potessero sull' Italia , 203. - farno l'impresa di Lucca, 216. - minacciati dal Visconti , 219. - rinunziano Lucca, 222 - inviano Neri di Gino Capponi ambasciatore al Senato Veneto, 229. - spaventati dalla guerra col Visconti e col pontefice, 238. rassicurati, 239. - inviano ambasciatori a Vinegia, ivi. - non intimoriti dall' avvicinamento del Piccinino, 243. - liberati dall'Attendulo. 249. - comprano Borgo San Sepolcro dal papa, 256. - minacciati dal re Alfonso, 269. — lo costringono a ritirarsi nel regno di Napoli, 271 .-soccorrono i Veneziani, 275. - richiesti d' aiuto dallo Sforza, 280. collegati collo Sforza, 284, - assaliti da Ferrando d'Aragona, 288.

- soccorsi da Alessandro Sforza. 291. - traditi dal Gambacorti, ivi. - chiamano il re Renato in Italia, 293 .- rifiutano di mantenere a Galeazzo Sforza l'accordo fatto col padre di lui, 319. - assaliti da'Veneziani, li ributtano, 328. — contendono coi Volterrani per una cava di allume, 339. - collegati co'Veneziani e Milanesi contro il papa e il re Ferrando, 342. — assoldano Roberto da Rimini in luogo di Federigo d'Urbino, ivi. - scomunicati da Sisto IV, 361. chiedono aiuto al duca di Milano, e ai Veneziani, 364. - creano capitano dei loro eserciti Ercole marchese di Ferrara, 365. - e poi in luogo di esso il marchese di Mantova, 368. - fuggono lo scontro del duca di Calavria, e gli lasciano in preda tutto il campo, 370. - inviano ambasciatori a Sisto IV col quale si riconciliano , 377. - fanno lor capitano Costanzo signor di Pesaro, 380, - vanno col re Ferrando contro il papa, ivi. - assediano Serezana, 388. - assediano e prendono Pietrasanta, ivi, e 390. rompono col re Ferrando gli eserciti della Chiesa nel fatto d' Aquila, 392. - prendono Serezana, 394, - pren-

dono Piancaldoli, 395.

Forlì, presa da Filippo Visconti, 163.

— combattuta da Fiorentini, 165.

— tolta da Sisto IV agli Ordelaffi, e ceduta a Cosimo, 331.

FORTERACCIO (Niccolò): Al solido de Finrentini, 178. — s'impadronisce di alcune terre nel lucchese, Ivi. spedito contro Lucra, 182. — capo di setta, 208. — move contro Roma, 205. — tradito dallo Sforza, Ivi. — occupa nolte terre della Marca, 206. — èvinto dallo Sforza; suo prigionia, e moste, 207.

Fortuna, è amica più di chi assalta, che di chi si difende, 164.

FRANCESCO (San). Suo ordine, quando nato, 34.

Francesi. Chiamati in Italia dal papa,

22. — e novamente, 23. — trucidati in Romagna ed in <u>Sicilia, 38.</u> rendutisi odiosi a' Genovesi, vengono da questi ributtati, <u>301</u>.

Franchi. Occupano la Gallia, e la denominano Francia, 12.

FBANZESI (Napoleone). Partecipa alla congiura do' Pazzi, 354. — campa dal supplizio colla fuga, 361.

Francoso (Lodovico). Occupa Serezana per sorpresa, 374. Francoso (Pietro, Doge di Genova).

Cerca aiuto da Carlo VII contro il re Alfonso, 208. Francoso (Pietrino). Muove contro Gio-

vanni d'Angio, dal quale è combattute e morto, 300.

FREGOSO (Agostino). Cede Serezana a 8. Giorgio, 387. FRESCOBALDI (famiglia nobilcin Firenze).

Congiura contro Giacomo Gabbrielli, 92. — fine funesto che clibe, 94. Fuoco. Consuma gran parte di Firenze, 79.

### G

GABERIELLI (Giacomo d'Agobbio). Capitano di guardia in Firenze, 92, gli è congiurato contro, ivi. GAMBACORTI (Gherardo). Tradisce i

Fiorentini, 291. — scoperta la trama, fugge, 292.

GATTAMELATA. Capitano de' Veneziani e de' Fiorentini, 206.

Greev. Reima de Sarsein. 25.

press de Pilippo Viennii. 165.

sus fort de geveno. 210.

sus fort de geveno. 250.

sus fort

GENSERICO. Occupa l'Affrica, 12. - portasi in Italia, 13. Glaballula. Du che unii, \$21, — crescome in potensa. \$44.5. — hero vicende, \$34.40. — le provience de, \$34.40. — le provience de, \$34.40. — chiamano Giovanni re di Boennia a Breccis, \$42, — Framişlie forentine di let propose de la consensa del consensa del consensa de la consensa del la consensa de la con

cione de'Ricci, 116.

GIARRI (Astorre). Commissario a Lucca, 182. — sue crudeltà con i Se-

ravezzesi, ivi.
Giannozzo (da Salerno). Contro la regina Giovanna, 142.

GIANO DELLA BELLA (nobile florentino).

Ferma il governo popolare, 69. —

Si parte di Firenze, 71.

Giongio (San). V. Genova. Giorro (dipintore e architetto). Edifica in Firenze la torre di Santa Repa-

ta, 98.

GIOVATMA, Regina di Napoli, 45.—
cade Arignone alla Chiesa, 46.—
cario Arignone alla Chiesa, 46.—
carciata da Urlano VI, 164. — inimiciatai cel Ponteffee, vinea albandonata dallo Sforza, 51.— ai riconcilia con entrambi, 164. — cacciata
del regno da Carlo da Durzano, e
mandata in Ungheria, 144. — stu
morte, 208.

Giovanni (re di Boemia). Chiamato dai Ghibellini di Brescia, 42.

Giovanni XXIII. Creato papa a Bologna, va a Roma, e fugge ancora in Bologna, 49. — messo in carcere,

rinunzia il papato, 50.

Giubbileo. Da chi prima introdotto, 39.

— ridotto dai 100 ai 50 anni , 46.

— rifatto, 48.

GIUSTINIANO. Invia Belisario in Italia, 17. — assalito dai Parti, 18.

Giusto (uomo pleheo di Volterra). Sottrae la sua patria alla Signoria di Firenze, 176. — tradito e morto da messer Arcolano, 178.

messer Arcolano, 178,

Gonfaloniere di Giustisia, 69, — novamente creato, 108,

GONZAGA (Gio. Francesco). Capitano de' Veneziani contro il Visconti, 215. — passa al soldo di questo, 219. — vinto esso ed il Piccinino dallo Sforza, 233. — portasi col Piccinino a Verona, 235. — fugge con quello, 236.

Gotl occidentali, detti Visigoti, 10. — Orientali, detti Ostrogoti, 12. — loro fatti in Italia, 15-16. — distrutti da Narsete, 18.

Grandi di Firenze, pugnano contra il Popolo, 108 e seg. — mescolati con questo, 111.

Grecia. Conquistata dal Turco, 294.
GREGORIO III. Chiama i Francesi in
Italia, 22. — si porta in Francia, 23.
GREGORIO V. Carciato di Roma e ri

Italia, 22. — si porta in Francia, 23. Grasorato V. Cacciato di Roma, e rimessovi da Ottone, 26. — come si vendica de' Romani, it·i. Grasorato X. Vuol riunire le fazioni

GREOGNO A. vuo runnte ei zuoui de' Guelfi e Ghibellimi in Firenze, 67. — scomunica i Fiorentini, izi. Gregonio XI. Papa, 122. — un suo legato cagione di guerra, izi. — muore, ed ha termine la guerra, 123. rimette la sede papale in Roma, 47. GREGONIO XII. Con quali condizioni

creato papa, 49. — rinuntia, 50. GUADAGNI (Bernardo). Confaloniere, 183. — tentato da Rinaldo degli Albizzi contro Cosimo de Medici, ivi. — acconsente, e cita Cosimo, 125. — cede al danaro di Cosimo, 195.

GUALANDI (Antonio). Rende vana la trama del Gambacorti, 292.

trama cet Gamuscorti, anal.
GORATIANI (dun d'Atenc). Al governo
di Firense, 89. — aggrava i Fiorene,
in, isi. — eletto a loro Capitano,
19. — suo crudele governo, 96. —
initima un congresso del popolo sulla
piazza di S. Croce, 92. — allocusione tenutagli, isi. — suo risposta,
99. — ottime a vita la Signoria di
Firense, isi. — suo titanino go35

Lingue, da che variate, 16.
Livorno in potere de' Fiorentini, 158.
Lodovico Bayano. Imperatore, 90. —
crea a Roma un antipapa, ivi.

Longreo, ricovra Rosmunda in Ravenna, 20.

Longobardi. In Italia, 19. — perchè poi la perdessero, 23. — assegnati loro i confini da Carlo Magoo, 24. — in armi contro la Chiesa, 25.

Lucca. Comprata da Spinoli Genovese, 91. — sotto Mastino della Scala, 94. — presa da Piorentini, poi dai Pisani, 95. — minacciata da Fortebraccio e dai Fiorentini, 178.

Lucchesi. Mandano a vuoto il piano di allagamento, ideato da Filippo di Ser Brunellesco, 185. — rompono i loro nemici, 187. — minacciati dai Fiorentini , 216. — hanno la loro libertà, 222.

### NI.

MACCHIAVELLI (Girolamo). Confinato, e sua morte, 307.

MALATESTI (Gismondo). Signore di Rimino, 266. — ributta 12copo Piccinino, 298. — si accorda con Ferrando, 301. — sua morte, 331.

MALATESTI (Pandolfo). Capitano de'Veneziani contro lo Sforza, 282.

MALAVOLTI (Federigo). Ha in guardia Cosimo de' Medici nell'Alberghettino, e lo conforta, 194.

MANGINI (Bardo). Gonfaloniere di Giustizia e nemico di Benedetto Alberti, 149. MANFREDI. Favorisce i Ghibellini di Firenze, 62, — riforma Firenze e

si rende nemico ai Ghibellini, 63. —
spogliato del regno, e morto da Carlo
d'Angió, 64.
MANFREDI (Galeotto). Signor di Faenza,

MANFREDI (Galeotto). Signor di Faenza, fatto uccidere dalla propria moglie, 396.

MAGNETTO. S'impadronisce dell' Impero d'Oriente, 22. — prende Costantinopoli, e tutta la <u>Grecia</u>, 294. — rotto eferito dagli Ungberi, 296. — combatte Rodi, 376. — costretto ad abbandonarla, si porta ad Otranto, e presala vi commette orribili eccessi, ivi. — sua morte, 379.

MARCIANO (Antonio da). Assedia Serezana, 386. — muore all'assedio di Pietrasanta, 390.

Marradi, Castello fortissimo, vilmente dall' Orlandini ceduto al Piccinino, 243.

MARTINO V. Succede ai tre papi simultanei, 50.

MEDICI (Famiglia potente in Firenze). Congiura cootro il duca d'Atene, 102. — axsale, e roimpe la parte dei Cavicciuli, 110. — ammoniti molti di essa, 137. — acquista autorità, 161. — uinica a quella dei Pazzi, 331.

MEDICI (Salvestro). Temuto dai Guelfi, 124. — ereato Gonfaloniere, 125. — fatto cavaliere 135. — heneficato da Michele di Lando, 139. — privato di quei benefizi dalla plebe, 150. — uno de' capi di governo,

Menici (Giovanni di Bicci). È de'Signori di Firenze, 161, – suoi buoni consigli, 169, – iostiene la legge del catasto, 173, – suo discorso ai figli Cosimo e Lorenzo, e sua morte, 175, – suo carattere ed ottime qualità. 176,

Medici (Cosimo). Accresce la paterna eredità, 176. - suo liberale governo, 188. - si tenta la sua rovina, 190. - insidiato da Rinaldo degli Albizzi , 193. - citato da Bernardo Guadagni, 194. - rinchinso nell'Alberghettino, ici. vi trova un suo fautore in Federigo Malavolti destinatogli a guardia, ivi, - confinato a Padova, 195. richiamato a Firenze , 200. - vi è salutato Padre della Patria, 201, favorito da'Veneziani, 207. - va a Venezia per favorir lo Sforza, ma nulla ottiene, 221. - teme di Neri di Gino Capponi, 260, - conforta Santi Bentivogli, 265. - si presta ai bisogni dello Sforza, 290. — sua risposta a' Veneziani 225. — condotto dagli avvenimenti alla Signoria di Toscana, 305 e segg. muore, 309. — sua liberalità, magnifectura, parentadi, detti notabili si fa mecenate degli uomini di lettere — è denominato Padre della Patria, 309 a 313.

MEDIC (Fiero). Figlio di Cosimo, singiannato da Diotialvi Nervoi, 317. — congiura contr' esto ordita, si arma 230. — riveltagli, 321. — i arma contro a' suoi avversari, 323. suo discorso, 324. — ausodato nel governo, 326. — riceve usa lettera di Agnolo Acciajudi, el in rirposta lo motteggia, 327. — ma infermidi, e feste da esso ordinate per le noue del figlio Lovenno, 309., 321. — rena, 323. — ha segrato colloquio con Agnolo Accisipida, 323. — ma morte, ed esequir solomia, inf.

Mzner (Giuliano). Figlio oi Piero, rassicurato dal Soderini, 334. — congiura del Pazzi contr'esso. 352. pugnalato in Chiesa da Bernardo Bandini e Francesco del Pazzi, 357. — sue esequie celebrate, 361.

Manice (Giulio). Figlio naturale di Ginliano, e dipoi Clemente VII, 361.

Manici (Lorenzo). Figlio di Piero, si distingue in nn torneo, 319. - maritato con Clarice Orsini, 331. rassicurato dal Soderini, 334 - ordina l'impresa contro a'Volterrani. 340. - cagioni d'inimiciaia fra esso e il papa, 341. - congiura de'Parzi contr'esso, 352. - ferito in Chiesa da Antonio da Volterra e dal sacerdote Stefano, può tuttavia salvarsi nel sacrario, 357. - si ritrae a casa, visitato ed onorato dai principali di Firense, 359. - suo discorso per la guerra minacciatagli dal papa e dal re Ferrando , 361, - laudato ed assicurato di aiuti e di fede, 364. - tiene consulta sulle critiche circostanze dello Stato . 372. - deliberato di collegarsi col re Ferrando, parte alla volta di Napoli, vi giunge e si abbocca con esso, 374.—torna a Firenze, e vi è assai lietamente ricevuto e festeggiato per la lega contratta col re Ferrando, 375. - lodato a cielo dai Fiorentini pe' felici successi ottennti, 379. - va al campo a Pietrasanta, 390. - afflitto da malattie. 391. - concede una figlia in moglie a Francesco Cibo, 393, - va al campo a Serezana, e la prende, 394. - sua morte, parentadi, qualità, opere pubbliche e private, amante de' letterati, e letterato anch' esso, 397-399.

MEDICI (Giovanni). Figlio di Lorenzo, creato Cardinale non giunto ai 14 anni (fn poi Leon X), 397. MELANO (Biagio del). Castellano di Mon-

te Petroso: sua eroica azione, 171.

METILDE, o Matelda, contessa, 27. —
muore, e lascia erede la Chiesa di
tutto il suo Stato, 30.

Milano. Rovinata da Barbarossa, 31. dominata dai Visconti, Torriani, e Sforzeschi, 40 e segg.

Milmezi. Indecini per la morte di Filippo Visconii, av viran liberi, o danni allo Sforza ed al re Alfonso, 288. — eleggono a lor capitano lo Sforza, 101. — dubitano della sua fede, 272. — cresco il loro milcontento, 275. — ggi liviniano simbasciatori, 101. — si dispognon alla guerra, 272. — stretti dall'i cercito dello Sforza, lo eleggono a lor Signore, 282 e segg.

Monte-Pulciano. In poter de' Fiorentini, 158.

Монтазессо (Gio. Battista da). Partecipa alla congiura de Pazzi, 353. simula amicisia con Lorenzo de' Medici, ivi. — rifinta di ucciderlo, 356. — decapitato, 361.

Montonio (Conte di). Potente signore di Aquila, tradito dal duca di Calavria, 391.

Monozzo (Matteo). Rivela una congiura al duca d'Atene, che lo fa morire, 101.

### 1

Napoli. Principio del suo regno, 28. perchè i suoi re si dicano anche re di Gerusalemme, 34.

di Gerusalemme, 34.

Napoletani. Cercano ajuto dal Visconti
contro Alfonso re d'Aragona, 209.

NARDI (Bernardo). Occupa con astusia Prato; tenta ribellarla ai Fiorentini, ma battuto, ferito e preso, vien condotto a Firense, 334 e segg.

Nansers. In Italia , 18. — richiamato da Giustino , Ivi. — ingiuriato da Sofia , si vendica , 19.

Neri (farione Pistoiese), 73. — Protetta da Corno Donati, 74. — cresee di numero e potere, 77. cacciata dai Signori di Firenze, 82. Ngai (di Gino). V. Capponi.

NEROM (Diotisalvi). Cerca con hei maneggi t\u00f3rre lo Stato a Piero de' Medici, 316 e segg. — tenta muovere il Senato Veneto contro ai Fiorentini, 327. — si ricovra a Ferrara

presso Borso, 330.

Niconó V. Pontefice, 267. — cerca mettere in pace i principi italiani; 268. — sventa una congiura contr'esso ordita, 290. — procura la pace fra 'principi italiani, 294. — sua morte, 295.

Nimicizie fra nobili e popolo, sono la rovina di tutti gli Stati, 113. paralello fra quelle di Roma e di Firenze, ivi.

Nobili di Firenze. Capitan male col popolo, 68. — loro maneggi per dominarlo, 69. — si assuffano col popolo, 71.

Normandi. Invadono la Francia, 28. denominano la Normandia, ivi. Novello. Conte d'Andria 84

Novello. Conte d'Andria, 84. Noto (ser). Fatto appiccare da Michele di Lando, e fatto in pessi dal popolo, 139.

### 0

Ocoo. V. Braccio. Ополсяя. In Italia, 14. — ucciso da Teodorico, 15. OLGIATO (Girolamo). Congiura contro il duca Galeano, 344. — lo ferisce in San Stefano, 347. — fugge a casa, donde partendosi travestito, è riconosciuto, preso e fatto morire per mano del carenéne, 348. — suo detto latino all'atto di morire. ivi.

Oricteo. Governatore pei Visconti a Genova, fatto in pezzi dal popolo, 211.

Onderaffi (Antonio). Spogliato da Sisto IV della Signoria di Forll, 331.

ORLANDINI (Bartolommeo). Cede vilmente Marradi al Piccinino, 243. rimproveratone da Baldaccio ne medita vendetta, e con perfido tradimento la eseguisce, 261.

Oasisi (famiglia principesca di Roma). Travagliano la Chiesa, 38. — cacciano di Roma l'Imperatore, 40. cagionano gravi tumulti, 385. saccheggiano le case dei Colonnesi, 386.

Ossini (Clarice). Destinata sposa di Lorenzo de' Medici, 318. — maritata con esso, 331.

Onso (Francesco d'). Potente signore di Forli, temendo di Girolamo Riario con tradimento l'uccide, 395. Ostrogoti. Contro l'impero romano, 12.

Otranto. Presa, saccheggiata da' Turchi, 376. — tornata al re Ferrando per la morte di Maometto, 379. Otto. Magistrato forentino, 123.

OTTORE. Chiamato in Italia dal papa, 25. — ripone il papa in Roma, 26. OTTORE (Imperadore). Va contro il papa, e n'è scomunicato, 33.

# P

Padova. Si ribella ad Ezselino, e come trattata, 35. Padovani, ed altre genti. Danno ori-

gine a Venezia, 43.

Palagio de' Signori, in Firenze. Combattuto e vinto dal popolo, 136.

PAGEG 11. Pontefice, 316. - muore, 331.



Parma. Soggetta si Visconti, 45.

Pavia. Sede de'Longobardi, 18. — si
dà allo Sforza, a condizione di non
essere assoggettata a Milano, 272.

Pazzt (Famiglia potente in Firenze). Sua inimicisie co' Medici, 351.

PAZII (Francesco). Congiura contro Lorenso e Giuliano de' Medici, 352. esso ed il Bandini uccidono Giuliano, 357. — ferito si ritrae alla sua 'casa 358. — tratto ignudo di casa , vian e appiccato accanto all'arcivescovo Salviati, 359.

Pazzi (iscopó). Capo della famiglia, tentato invano di sommover il popolo contro Lorenzo, fugge in Romagna, 351, 359. — è con Rinato del Pazzi fatto morire, 360. — sepolto, dissepolto, strascinato col capestro al collo, e gittato in Arno, tvi.

Pazzi (Guglielmo). Imparentato coi Medici, 351. — confinato, 361. Persona (Agnolo della). Toglie molte terre ai Fiorentini, 171. — punisce

la viltà di Zanobi dal Pino, ivi.

Perugia. Minacciata dal Vitelli, 369.

Prauzzi (Ridolfo). Citato, 198. — sno
parere contro Cosimo de'Medici.

200. — confinato 201.
 Pestilenza in Firenze descritta dal Boccaccio, 111.

Paraucci (Ceare). Podestà di Prato, sorpreso e imprigionato da Bernardo Nardi, e prossimo ad esser appiccato, come riusci a salvar la vita, 334 a segg. — Gonfaloniere di Firenze, irritato pel caso sveneuto a Giuliano e Lorenzo de' Medici, mnove a tumulto la Signoria e il popolo e fa moirri molti congiurati, 338.

Piancaldoli. Preso da' Fiorentini, con la morte del Cecca, 395.

Piccinino (Niccoló). Milita con Braccio, 52. — al soldo de Fiorentini, 166. — è condotto prigione a Feensa, 173. — passa al soldo del duca di Lombardia, ivi. — spedito contro Lucca 187.—capo di setta, 204. capitano del Visconti, 206. — com-

batte Genova, 214. - si porta a Lucca, Ivi. - vinto dallo Sforza, 215. - inganna, e tradisce il Pontefice, occupandogli molte terre, 226. - si unisce col Visconti, e stringe Brescia d' assedio, Ivi. - lascia Verona allo Sforza, 232. batte i Veneziani, 233. - battuto dallo Sforza si salva portato entro un sacco da un tedesco, 234. - riprende Verona per sorpresa, 235, - costretto a cederia allo Sforza, e fuggire, 236. - marcia verso la Romagna, 240 - disegna passare in Toscana, 242. - s'impossessa di Marradi, e marcia contro Firenze, 243. - occupate alcune terre de' Fiorentini si porta a Perugia. 245. - suo vano tentativo su Cortona, ivi. - eccitato dal Visconti a tornar in Lombardia, 246. - battuto dall' Attendulo, fugge, 248. — torna nel Bresciano, 256. stringe Bergamo d'assedio, 257. sue pretese verso il Visconti, Ivi .si unisce al Pontefice contro lo Sforza, 259. - battuto da questo, fugge a Montecchio, 262, - stringe lo Sforza, ivi. - chiamato dal Visconti si porta a Milano, ove sentendo rotto il suo esercito dallo Sforsa, e prigione il figlio, muore di dolore, 263, - lascia due figli Francesco e Iacopo, Ivi.

Piccinino (Francesco). Capitano del Visconti, rotto da Micheletto, 266. gli si fa amico lo Sforza, 272. capitano dei Milanesi con Iacopo suo fratello, 278.

Practino (Accept). Captano de Milaneii per la morte di Francesco, 282. — licensialo da Veneiani, si fi duce di avventurieri, ed invade il Sances, 232. — rotto dal Ventiniglia, si ricorra presso il re Alfonso. 299. — va per ordine di questo contro il Malatesti, 292. — abbandona Ferrando, e passa al soldo di Giovanni d'Angio, 301. — torna sa Ferrando, e rompe Gioranni, 302. tratta di riconciliarsi col duca Sforza, 314. -- tradito da questo e

fatto morire da Ferrando, 315.

Pieno (fra). Nipote di Sisto IV: sua
ambizione, profusione e morte,
211 210

Pietrasanta. Assediata da' Fiorentini , 388. — presa da questi , 390.

Pino (Zanobi dal). Potestà di Galeata: sua viltà come punita, 171.

Pto II. Corona Ferrando re di Napoli, 300. — va in Ancona per disporre la crociata contro il Turco, e muore, 315.

Pipino II. Chiamato dal Papa in Italia, 22. — e novamente, 23. Pipino (figlio di Carlo Magno). Re d'Italia, 24.

Plsa. Grande per la rovina di Genova, 25. — presa dai Fiorentini, 157. minacciata dalla Lega avversa si Fiorentini, 367.

Pitti (Luca). Gonfaloniere, sua fermezza nel voler nuova Balia, 307. – sue felici emagnifiche imprese, 308. – si rifuta si consigli di Niccolò Soderini, 333. – ridotto ad umiliante situazione, 326.

Podestà. Sno ufficio in Firenze, 61.
POLENTA (Ostasio di). Signor di Ravenna, si dà ai Veneziani, dai quali è in mercede mandato a morire in

Candia insieme al figlio , 256.

POLIZIANO (Agnolo) da Montepniciano.

Onorato da Lorenzo de'Medici, 398.

Ponte Vecchia in Firenza Combattuto

Ponte-Vecchio in Firenze. Combattuto da civili fazioni, 109. — superato dal popolo, 111.

Pontofici Romania Coma venisare in Romania Comania Comania

congiunti, 37. — effetti della loro animosità contro gl'imperadori, 45, 45. — quale fiducia possano aver in essi gli altri principi, 372. Popolo di Firenze. Tumultua dopo la cacciata del duca d'Atene, e vince

polo di Firenze. Tumultua dopo la cacciata del duca d'Atene, e vince i Grandi, 107. — diviso in potente, mediocre e basso, 111.

POPTI (Francesco Conte di). Si ribella ai Fiorentini, e si unisce al Piccinino, 214. — si arrende a Neri di Gino, e perde lo Stato, 251.

Poncan (Stefano). Tenta sottrar Roma al governo del Pontefice, 289. — è confinato a Bologna, 290. — torna a Roma: d'ordine del Pontefice è preso, e con altri fatto monre, ivi. Prato. Occupata per sorpresa da Bernardo Nardi, 334 e segg.

Principi. Osservan la fede per forra e per necessità, non per obblighi e scritture, 378.
Priori. Sorta di magistrato in Firenze,

68. — detti dappoi Signori, ivi.
Pucci (Puccio). Sostiene sovra ogni altro Cosimo de' Medici, 189. — confinato esso e Giovanni, 195.

### ĸ

Ravenna. Sede degl'imperadori romani, 13, 19. — occupata da' Longobardi, 22. — e con inganno dal Piccinino, 226.

Ravennati. Anzichè star sotto l'impero della Chiesa si danno si Veneziani, 256.

Reparata (Santa). Cattedrale di Firenze, consecrata da Papa Eugenio, 223. — percossa dal fulmine alla morto di Lorenzo de' Medici, 399.

Rianio (Girolamo). Creduto figlio di Sisto IV 31 ammoglia con Caterina Sforra, 331. — ottiene dal popa la città di Forli, isri. — onorato grandemente da Venesiani, 380.— mandato dal papa costro Città di Castello, 382.— richismato a Roma, 385. segulta la morte del papa si ritrae con le sue genti presso il Castello, 386. — cede il Castello e se ne va ad Imola, Ivi. — ucciso a tradimento da Francesco d'Orso, 395.

RIARIO (Pietro). Creduto figlio di Sisto IV, creato cardinale di S. Sisto, 331. RIARIO (Raffaello). Nipote di Girolamo,

creato cardinale da Sisto IV, 355. implicato nella Congiura de Passi, ivl. — segulta l'uccisione di Ginliano de Medici, si salva all'altare, ed è ricondotto a casa, 357. — rimandato da Fiorentini al papa, 365. Ricci (potente famiglia di Firenze).

Ricci (potente famiglia di Firense).

Capo di fazione, 113.

Ricci (Uguccione). Fa risorgere la Setta

de' Ghibellini, 116. — teuta opprimere gli Albizzi, 117.

ROEERTO GUISCARDO. Saccheggia Roma, e fonda il regno di Napoli, 28. RORERTO (Re di Napoli). Suoi maneggi

co' Fiorentini, 84.
Rozzaro (da Rimino). Capitano de'Fio-

rentini, 342. — capitano de Fiorentini e della Chiesa, 381. — vince in battaglia il duca di Calavria, ivi. torna trionfante in Roma, e per eccesso d'acqua bevuta muore, 382.

Rosatzo (da San Sererino). Va contre Pisa, 387. — se shlandone l'impresa, 389. — cellegato con gli Sforza contro Milaco, 373. — capitano dei Venesiani, 380. — tenta faredire, ma invano, Gio. Galezazo contro Lodovico Sforza, 384. — soldato dal papaper l'impresa d'Aquila, 391. — risuctigaji vana, a'nitra atra control dei provincia dei proportio dei co'Tedenchi, 394.

Rodi. Combattuta invano da Maometto, 376.

Roma. Salvata dalle incursioni di Attila 13.3.— saccheggiata da Generale, co, ivi.— rovinata da Totila, 18. riptesa da questo e riatta, ivi. presa da Nareste, ivi.— salvata dagli sasalti del Saracini, 25.— saccheggata da Roberto, 28.— mai ridotta dai Tusculuni e dai Tedeschi, 31.— travagliata dai Colonnosi ed Orsini, 38.— perdo per la colonia del colonia del colonia del colonia del sonia, 38.— perdo colonia del colonia del colonia del sonia, 38.— perdo colonia del colonia del colonia del colonia del sonia, 38.— perdo colonia del colonia del colonia del colonia del sonia, 38.— perdo colonia del colon Sede Papale, 39. — dominata da Cola di Renso, 45. — sue inimicizie fra nobili e popolo, paragonate a quelle di Firenze, 113.

Romani. Si creano l'imperadore, 13.

Romagna. Da che detta, 24. — occupata con inganno dal Piccinino, 226.

ROSMUNDA. V. Almachilde.

Rubaconte. Uno dei ponti di Firenze, combattuto da civili fazioni, 109.

Saladino. Distrugge le conquiste dei Crociati, 30.

SALVIATI (Francesco). I atto arcivescovo di Pisa da Sisto IV perchè avverso de' Medici, 351. — concorre nella congiura de' Passi, 352. — fatto appiccare da Cesare Petrucci, 358. Seracini. In Italia, 25. — cacciati di Sicilia, 28.

Savona, ceduta da Luigi re di Francia allo Sforza, 313.

SCALA (Guglielmo della). Prende Verona e muore avvelenato, 49. SCALA (Martino della). Signore di Verona e Lucca, 94.

SCALI (Giorgio). Uno de' Capi di Governo, 142. — sua insolenza, 144. — accusato 145. — suo discorso a Benedetto Alberti, 146. — decapitato, ivi. Schiasoni. V. Sclavi.

Scisma. Di tre papi, 26. — di due, 27, 47. — di tre, 49. Sclevi. Denominano la Schiavonia, 22.

Scomuniche. Come e quando scemassero di forza, 38. Sede Papale. Trasportata in Francia,

39. — ritornata in Roma, 47.

Seraveszesi, traditi, e saccheggiati da

Astorre Gianni, 182. — ricorrono a Firenze, ivi. — esauditi, 184. Serezana, occupata di furto dal Fregoso, 374. — ceduta a S. Giorgio,

388. — presa da' Fiorentini, 394.
Sesto. Divisione della città di Firenze in sei parti, 61.

Srorza (Alessandro). Soccorre i Fiorentini, 291. Sronza (da Cotignola). Si ribella alla Regina Giovanna, 51, — si riconcilia con essa, ivi. — rivale di Braccio, ivi. — mnore affogato, ivi.

SFORZA (Francesco, figlio del precedente). Al soldo della Chiesa, 53.fa l'impresa di Lucca pel duca di Milano, 186, - si accorda co' Fiorentini, 187. - capo di Setta, 204. - muove contro la Chiesa, 205. nimico a Fortebraccio, ivi. - capitano della Chiesa, 206. - vince e fa prigione Fortebraccio, iovince il Piccinino, 215,-cercate dai Veneziani e dai Fiorentini, 219. -si congiunge a' Fiorentini , 220. si collega col Visconti, 222. - eccitato a passar in Lombardia, 229. - vi giunge, 232. - libera Verona dal Piccinino , ivi. - tenta invano impadronirsi di Brescia, 233. batte il Piccinino, tot. - riprende Verona occupata dal Piccinino, 236. - batte l'esercito del Visconti. e libera Brescia dall'assedio, 246 .- gli si ribella Ciarpellone, 256, - si accorda col Visconti, 258. - gli divien genero, ivi. - gli è tolto Benevento da Alfonso, ivi. - tradito dal Visconti . 259. - ricorre per siuto si Fiorentini e si Veneziani, ivi. batte il Piccinino, 263. - è da questo battnto, ivi. - rompe l'esercito del Piccinino, 263. - conchiude la pace col pontefice, ivi, - fa morir Ciarpellone ed assale il Malatesti , 265. - si ricongiunge al Visconti , 266. - conturbato e indeciso per la morte di questo, 267. eletto capitano de' Milanesi, 268. si fa amico Francesco Piccinino, 271. - occupz Pavia, ivi. - assale Caravaggio, 273. - rompe e fuga l' esercito Venesiano, 274. - sua generosità, e sua risposta ad un provveditora Veneziano che avealo motteggiato di spuria nascita, ivi. - fa pace co' Veneziani, 275. - sna risposta agli ambasciadori milanesi. 278, - minaccia Milano, ivi. - tradito da' Venesiani, 279. — suo aspece contegno co' Venesiani e co' Milaneni, 280. —chiede siquo co' Milaneni, 280. —chiede siquo i 261. —i sique i 261. —i 262. —i

SPORZA (Galeszzo). Duca di Milano , 316. — invia ambasciatori a Fireuse, 319. - va con l'esercito in soccorso de' Fiorentini, 329. - ritorna a Milano, 330 .- di Imola in dote a Caterina sua figlia naturale, 332 - si conduce con la sua corte a Firense, 338 .- collegato co'Fiorentini e Veneziani contro il papa e il re Ferrando, 342. - suoi pessimi costumi e sue crudeltà, per cui gli ò insidiata la vita , 344 , 345. - sua irresolusione in portarsi alla Chiesa di S. Stefano, e suo penoso distacco dai figli, 346. - muore pugnalato nella detta Chiesa , 347.

nella detta Chiesa, 347.
SPORZA (Caterins). Figlia unturale di
Galeazzo duca di Milano, e moglie
del conte Girolamo Riazio, 332.
sua finissima astuzia e crudeltà nel
vendicare la morte del marito, 395.

SFORZA (Gio. Galessao). Succede a Galeazzo nel ducato di Milano, 366. contrastatogliene il possesso dal suo zio Lodovico, tvl.

, no Lodovico, (rd.

SPORZA (Lodovico, Oltaviano ed Arcanio, nii di Gio. Galeasso). Contrastano al nipote la Signoria dello Stato, 2862. — non riusciti, emigrano in Lunigiana, 2872. — Lodovico ed Arcanio assalgono Milano, 273.

SFORIA (Lodovico, detto il Moro). Signore di Milano, e cagione della rovina d'Italia, 373. — elegge a suo capitano Federigo d'Urbino, 380. — si rifiuta a muover gnerra a' Veuesiani, 383. — perché poi vi si determini, 384. — fa morir Boccolino da Osimo, 394. — la sua ambizione fu la rovina d' Italia, 399.

bizione fu la rovina d'Italia, 399.

Sronzascut. Signori di Milano, 41.

come venuti in Signoria, 51.

San Giorgio di Genova. Che fosse, 387.

Sicilia. Occupata da Saracini, 28. — e dalle genti di Melorco, ivi. — suo regno da chi fondato, 29.

Siena. Soccorre Firenza contro il duca d'Atene, 105. — assalita da Iacopa Piccinino, 295. — da Carlo di Braccio, 343, — minaccio da Alfonso duca di Calavria,

370. — liberata dal timore di lui , 377. Si615MOND (Imperatore). Disfà i tre papi che turbavano la Chiesa, 50. Signori di Firenze. V. Priori. Simonatta (Cecco). Favorisce la du-

chessa Bona contro le pretensioni di Lodovico, Ottaviano ed Ascanio Sforza per la tutela di Gio, Galeazzo, 366, — sua predizione alla duchessa avverata, 373. — morto da Lodovico Sforza, ivi.

Sisto IV (Poutefice). Come si valesse della pontificale autorità, 331. fa saccheggiare Spoleto ed assedia Città di Castello, 341 - cagioni d'inimicinia fra esso ed i Medici, ivi. -- collegato col re Ferrando contro a' Fiorentini, 342. - favorisce i Pazzi contro i Medici, 353 .scomunica i Fiorentini, 361. doglianze de' Fiorentini contr'esso, 364. - per timore del Turco divien più mite co' Fiorentini, 377.-accoglie con fasto i loro ambasciatori, ivi. -assalito dal re Ferrando e da' Fiorentini, 350, - assolda Roberto da Rimini, 381. — ajuta gli Orsini contro a' Colonnesi, 386. - mnore e per che, ivi.

Soberia (Niccolò, Gonfaloniere). Pervieue al fine della sua carica, senza nulla aver oprato, 322, — s'arma invano contro Piero de Medici, 323. tenta muovere il Senato Veneto contro a' Fiorentini, 327. — muore a Ravenna, 332.

Sobbilit (Tommaso). Aggira il fratello Niccolò, 322. — sun riputasione dopo la morte di Piero de Medici, 333. — consiglia indarno la pace co Volterrani, 310. — suo parere per la presa di Volterra, 341. — Oratore si Venezini, 365. ed si Milanesi, 366. — lacciato da Lorenso de Medici al governo dello Stato, 373.

Soria. Cagione di rovine all'Italia, 19.
Spedale di S. Spirito in Roma da chi edificato, 34.

SFINOLA (Francesco). Sottomette Genova al Visconti, 210. — gliela ribella, 211.

SPINOLI (Genovese). Compra Lucca, 91. Spirito (San). Tempio in Firenze arso nelle feste pel Duca Galeazzo, 338. Spoleto. Fatto saccheggiare da Sisto IV, 341.

Squittinj. Modo di elezione de' Magistrati, 88. STEFANO (Sacerdote). Incaricato di uc-

cider Lorenzo de' Medici, 356, non atto all'impresa, leggermente lo ferisce, 357.

STILLCORE. Turba l'impero, 11.

Stinche di Firenzo. Che fossero 80. —
rotte dai congiurati contro il duca
d' Atene, 104.

STROZZI (Andrea). Tenta sommover Firenze, 109.

STROZZI (Tommaso). Uno do'capi di governo, 142. — sua insolenza,

144. — è costretto a fuggire, 145. Srauzza (Palla). Si oppone ai disegni di Rinaldo degli Albizzi, 1977. — teme della rivolta a favor di Cosimo de' Medici, 199. — confinato, 201. Staczzi (Gio. Francesco). Chiede soccorso ai Veneziani, 328.

# T

Tassino (Antonio). Consiglia la duchessa Bona a ripatriar gli Sforseschi, 373. — in premio è da questi bandito, ivi. Tedeschi. Combattono i Veneziani, 394.

Templari. 30.

TENDA. V. Beatrice.

TEODORICO. In Italia, 15. — primo che si disse re d'Italia, Ivi. — sur belle imprese, 17.

TEODOSIO. Vince i Visigoti, 11.
Tolentino (Niccolò da). Capitano dei

Veneziani e dei Fiorentini, 206. —
vinto dal Piccinino, e mandato prigione al Visconti, muore, toi.

Torre di Santa Parasta in Sina

Torre di Santa Reparata in Firenze edificata da Giotto, 91.

Torriani. Signori di Milano, 40.
Tortia. Invade Roma, 18. — e novamente, ivi — ucciso da Narsete,
ivi. — distrugge Firenze, 58.
Turbine straordinario in Toscana, 297.

## 

URERYI (Famiglia potente). Capi di fazione in Firence, 59. — favoriti da Federigo II, 60. — di parte Ghibellina, iol. — cacciati di Firenze con tutti quelli di loro parte. 63. — loro case distrutte, 72.
Usuccione. Capo de' Ghibellini, 81. —

signore di Pisa, e Lucca, 83. perde entrambe, 85. Unni. Denominano l'Ungheria, 12.—

invadono l' Italia, 13. — e novamente, 25.

URBANO II. Bandisce la prima Crocista, 29.

URBANO VI. Ha contro l'antipapa Cle mente VII, 47. — caccia la regina Giovanna, ivi. — imprigiona nove cardinali, 48. — fogge a Genova. e mette a morte que' cardinali, ivi.

Uzano (Niccolò da). Capo di governo. 160. — nemico di Giovanni di Bicci, 161. — disapprova l'impres; di Lucca, 179. — ecitato dal Barbadori contro Cosimo, non consente. 190. — muore, 192.

# v

V ALERTINIANO. Porta la sede imperiale a Ravenna, 13.

Valois (Carlo). Mandato dal papa a quietar Firenze, 76, — vituperato ritorna in Francia, 78.

Vandali. Contro l'impero romano, 11, e segg.

Vellutti (Donato). Gonfaloniere, 197.
— condannato alle carceri per dilapidazione del pubblico erario, 198.
Venezioni, niorto da' Milanesi, 283.
Venezia. Come fondata 13, 43, 43.

Veneziani, morto da'Milanesi, 283.

Venezia. Come fondata 13, 43.

acquista grande dominio, 44.

come ne perdesse molto, lui.

Veneziani. Contro Francesco da Car-

rara, 49. - assoldano il Carmagnola, 172 .- ne sospettano, 175 .minaceiano la Lombardia, 215, rifintano la mediazione di Cosimo de'Medici a favor dello Sforza, 221. - ridotti a mal partito col Visconti, 227. - lieti per l'acquisto dello Sforza, 232. - battuti dal Piccinino , 233. - empio guiderdone che diedero ad Ostasio da Polenta, 256. - minacciano di toglier lo Stato al Visconti, 266. - rotti e fugati a Caravaggio dallo Sforza, 274. soccorsi dai Fiorentini, 275, - s'accordeno con lo Sforza, ivi. - lo tradiscono, 279. — si collegano contro lo Sforza enl re Alfonso, 284.assalgono lo Sforza , 287. - rotti dallo Sforza e dal re Rinato, 293. fanno pace collo Sforza, 294 .- cedono alle preghiere dello Strozzi, e movono contro a' Fiorentini, 328,collegati co' Fiorentini e Milanes i contro il papa e il re Ferrando, 342. - richiesti d'ajuto da' Fiorentini, 364. - si rifiutano, 365. - pretendono Ferrara, 379. — fauno lor capitano Roberto da S. Severino, 380. - rotti a Ferrara, 383. combattuti dai Tedeschi, 394.

VENTIMIGLIA (Giovanni). Capitano della Chiesa, rompe Iacopo Piccinino, 296 Verona. Abbandonata dal Piccinino, ed occupata dallo Sforza, 232. — descrizione di essa, 234. — occupata per sorpresa dal Piccinino, 235. — ricuperata dallo Sforza, 236.

Vespro Siciliano. 38.

VICOMARCATO (Guasparre da). Capo-popolo dei Milanesi, 283. — proclama lo Sforra signor di Milano, e viene da' Milanesi inviato ambasciatore al medesimo, 284.

VIRTU' (conte di). V. Visconti Gio. Galeanzo.

Viscosti. Signori di Milano, 40. —
come acquistassero e perdessero la
Signoria, 41. — Signori di Bergamo'e Brescia, 44. — di Parma,
45. — guerreggiano co' Fiorentini,
112.

Visconti (Carlo). Congiura contro Galeazao II, 345, 345. — lo ferisce in S. Stefano, 347. — è ammazzato dal popolo, ivi.

VISCORTI (Gio.). Arcivescovo di Milano, 41. — divien potentissimo, 46. perde Bologna, 47.

Viscorti (Gio. Galeazzo). Signore, con Bernabò suo aio, dello Stato di Milano, 46. — fa morire lo aio, e rimane egli assoluto Signore, 48.—

mnore, ivi.
Viscostti (Gio. Galeasso Conte di Virtù).
Usurpa con inganno il ducato di
Lombardia, 151.— sua morte, 157.
Viscostti (Giovannaria e Filippo). Loro

vicende, 49.
Visconti (Filippo). Duca di Milano, si ammoglia con Beatrice di Tenda, e poi la fa crudelmente morire, 50.
si accorda co' Fiorentini, 163.
occupa Genova e Brescia, 164.

prende Forll, 163. - perde il Carmagnola e Brescia, 172, - è rotto a Maclovio, 175. - muove guerra a papa Eugenio, 206. - costretto a domandar pace, 207. - richiesto di aiuto dai Napoletani, 209. - ha prigione il re Alfonso d' Aragona, e lo lascia libero , ivi. - minacciato dai Veneziani, 215, - richiesto di socicorso dai Lucchesi, 219. - consigliato ad assaltar la Toscana, 237. si accorda collo Sforza, e gli da in moglie la sua figliuola, 258. si accorda con papa Engenio contro lo Sforsa, 259. - cerca aver Ciarpellone al suo soldo, ma gli è morto dallo Sforza, 265. - disegna però torre Cremona a questo, 266. - suoi maneggi con lo Sforza, ivi. - sua morte , 267. Visigoti. Contre l'impero romano, 10.

VITELESCHI (Gio., detto il Cardinal fiorentino). Generalissimo degli eserciti della Chiesa, 238. — sospetto di tradimento, arrestato, imprigionato, muore nel castello di Roma, 239.

VITELLI (Niccolò). Va contro Perugia, 369.— occupa Città di Castello, e vi è fatto Signore da' Fiorentini, 380. VOLTERRA (Antonio da). Incaricato di

uccider Lorenzo de' Medici, 355.—
gegrenete lo ferisce, 357.
Volterrani. Si dolgeno del Catasto, e
vengono imprigionati i loro inviati,
175. — questi sono rilascini, 176.
— si sottraggono alla Signoria
de' Fiorentini, 177.— contendono
co' Fiorentini per una cava d'allume
trovata nel loro contado, 290. • 6.

Voticento. Re degli Angli, 12.

Turney Cariola

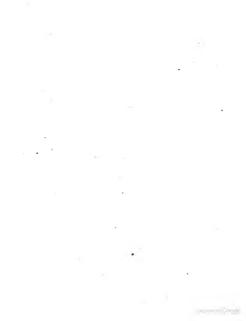

# BIBLIOTECA NAZIONALE.

- Opere di Giovan-Battista Niccolini; edizione notabilmente accresciuta, ordinala e rivista dall'Autore. - 3 vol. . . . . . . . . . Paoli 21
- Opere di Giacomo Leopardi, edizione accresciuta ordinata e corretta, secondo l'ultimo intendimento dell'Autore, da A. Ranieri. - 2 vol. . 14
- Studi filologici di Giacomo Leopardi, raccolti e ordinati per cura di Pietro Giordani e Pietro Pellegrini. - 1 vol. . . . . . . . . . . .
- La Divina Commedia di Dante Alighieri, col Comento dei Costa notabilmente accresciuto per cura dell'abate Br. Bianchi: premessovi alcuni Cenni intorno alla Vita e alle Opere del Poeta.- Un sol vol. di pag. 900, 10
- Le Rime di Francesco Petrarca, con l'interprelazione di Gia-
- La Gerusalemme Liberala di Torqualo Tasso: premessov un Discorso critico-letterario di Ugo Foscolo, e con l'aggiunta di Annota-
- zioni storiche, espressamente compilate. 1 vol. . . . . . . . . . . . . . . . . Le Istorie Fiorentine di Niccolò Machiavelli, diligente mente riscontrate sulle migliori edizioni; precedute da Notizie intorno alla
- Isabella Orsini, racconto di F.-D. Guerrazzi. Terza edizione. - 1 vol. 7
- Orazioni Funebri di illustri Italiani, dellale da F.D. Guerrazzi; con aggiunta di alcuni Scritti intorno alle Belle Arti. - 1 vol. . . . I Promessi Sposi , Romanzo di Alessandro Manzoni. - 1 vol. . . .
- Maraherita Pusterla, racconto di Cesare Cantu; aggiuntovi la Madonna d' Imbevera, racconto; Isotta, novella, Inni Sacri, -1 vol. . . . . .
- Le Vile parallele di Plutarco, tradotte da Girolamo Pompei, con note e osservazioni; precedute da una Vita di Plutarco appositamente scritta SOTTO IL TORCHIO.
- Opere complete di Pietro Giordani, edizione ordinata corretta dall'Autore.
- Opere di Giuseppe Parini; premessovi un Discorso intorno a Giusenne Parini e il suo Secolo, scritto da Cesare Cantu. DA PUBBLICARSI IN BREVE.

- Le Vite degli Architetti, Pittori e Scultori, scritte da Giorgio Vasari, con nuove Annotazioni.
- Opere di Villorio Alfleri; edizione completissima.
- Quere di Uno Foscolo. Edizione più completa di quelle finora pubblicate L'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto, con annotazioni storiche e un discorso di Vincenzo-Gioberti.
- Le Istorie Fiorentine di Malespini e Dino Compagni Opere di Donato Giannotti.
- La Vita di Benvenuto Cellini, con nuove annotazioni.
- Opere di Filippo Baldinucci, con nuove annotazioni.
- Opere di Agnato Firenzuola. La Sacra Bibbia.











